





# STORIA

DELLA

## MARCA TRIVIGIANA

E VERONESE
DI GIAMBATISTA VERCI.

TOMO TERZO.



INVENEZIA

PRESSO GIACOMO STORTI.

ON PUBLICA APPROPAZIONE.



# STORIA

DELLA

#### MARCA TRIVIGIANA.

### LIBRO TERZO.

I'd on v' ebbe peravventura sacolo alcuno, in cui l'Italia da domestiche e da esterne guerre. e da strane rivoluzioni d'ogni maniera fosse così agitata e sconvolta, come questo, di cui ora prendiamo a scrivere. E pur ciò nulla oftante, come qui saggiamente riflette un gran lume della Letteratura Italiana de' nostri tempi (1), a questo secolo stesso vedremo l'Italiana Letteratura sorger sempre più lieta, e fra il tumulto dell' armi passeggiare scure le Muse . e dalle rovine delle città e delle provincie rinascere a nuova vita le scienze. L'amore di libertà e d'indipendenza, che a tante città Italiane avea nel secolo precedente poste le armi in mano per sostenerla, avea già prodotto un effetto totalmente contrario a' desideri loro ; imperciocche ora per far fronte a' nemici esterni, ora per porre un argine alle turbolenze interne, furono costrette di affidare il comando deil.

<sup>(1)</sup> Il celebre Sig. Ab. e Cavaliere Girolamo Tiraboschi nel principio del Tom. V. dell' eruditiffima sua Istoria della Letteratura Italiana.

3:00 dell' armi ad alcuni de' più potenti lor cittadîni, i quali non seppero più deporto nel seno della pace. Quirdi sorsero i Caminefi, gli Scaligeri, gli Estensi, i Visconti, i Bonacolsi, i Malatesta, i Carraresi, i Gonzaghi, ed altri affai, i quali dopo aver sedate le discordie de cittadini incominciarono a disputarsi fra loro l' impero. Ma però mentre armati gli uni contro degli altri combattevano per la fignoria . pareano gareggiare insieme nel favoreggiare gli studj, nell'onorare i dotti , nell' aprire publiche scuole, nell'avvivare le arti; e quella rivalità medefima, che flimolandoli a superare i loro competitori rendeva il lor potere e le loro forze funeste a tanti miseri cittadini, li faceva ancor rivolgere la loro magnificenza a vantaggio e ad onor delle lettere e de' loro coltivatori. Noi vedremo i favori dagli Scaligeri prestati al divino Dante, e ad altri poeti, noi vedremo la protezione accordata da' Carrarefi al più sublime genio, che sorgeffe di que' tempi in Italia, al grande Petrarca.

Un incitamento grandissimo su eziandio per le belle arti, e per la poesia ancora, l'amore degli spettacoli, che andò in questo secolo smisuratamente crescendo, di modo che divenne lusso di grandissima spesa, e per conseguenza vizioso e dannevole. Ella è offervazione de' più fini politici, che ficcome un grande commercio introduce il luffo, così il luffo spargendosi fra il popolo distrugge quasi sempre un grande commercio. Per tale oggetto la politica Romana e le più colte monarchie hanno tentato tante volte di opporfi a questo inconveniente colle leggi sontuarie; ma furono sempre o poco o niente offervate.

I più dispendiosi spettacoli, che aveano corso in

T E R Z O. 5

m que temps, erano quell' che c'hiamavano come 1300 bandira; imperciocché fi davano in que' giorni gran banchetti a tutta la nobiltà, e talora anche al popolo; fi facevano corse di cavalli, e armeggiamenti, e tornei e gioftre di nobili giovani, e fi dispensavano gran doni a forefiteiri, e a tutti i giullari e buffoni, che in gran numero concorrevano, di vefli ricchiffime, dibelle armi e di superbi cavalli. Quefli spettacoli pompofi e solenni fi facevano per lo più in occasione di nozze, e bene spesso si promoveva al grado di cavalleria la più illustre gioventù.

Tali per esempio furono quelli, che si leggono essere stati fatti in quest' anno 1300, quando il Marchese Azzo rimaritò Beatrice sua sorella vedova del Giudice di Gallura con Galeazzo Visconte primo genito di Matteo. Ne' borghi di Modena con istraordinaria pompa queste nozze si celebrarono. A sì solenne funzione traffe quafi tutta la Lombardia, per quanto ne scrive lo scrittore contemporaneo della Cronica Parmigiana; imperciocche venne a Modena Galeazzo accompagnato dalla più fiorita nobiltà delle città amiche e suddite; e vi andò pure un numero grande di Veronesi co' giovani dalla Scala figliuoli di Alberto. Per parte de' Marchesi concorsero Cremonesi, Bergamaschi, Reggiani, Modenesi, Ferrarefi, Padovani, Vicentini ed altri molti, di modo che tutta la Lombardia fu in movimento per tali nozze, come dice il Cronista . Ivi in tal congiuntura fu creato Cavaliere Galeazzo dal Marchese Azzo, il quale altri di diverse città di Lombardia e della Marca Trivigiana in numero di 48. fregiò del medefimo onore. Quanta poi fosse la magnificenza delle feste, che si fecero in Parma per tali sposi, A 3

1300 fi ha dalla suddetta Ctonica, equanto maggiore la solennità delle altre fatte in Milano fi

può vedere nella Storia del Corio.

Alle volte coliffatti spettacoli non si davano per alcun motivo, ma solamente per grandezza, per magnificenza e per luffo. Tali io giudico quelli, che si videro nel febbrajo di quell' anno in Padova, imperciocchè i Cronisti che ne parlano, non altra ragione ne rendo. no, se non che in publicam latitiam propter Padua maximam libertatem . E queste feste furono non già celebrate nel Prato della Valle. come le già descritte negli anni addietro, ma nella publica piazza, nella quale s'erano eretti magnifici palchi per le Signore e pe Cavalieri . In giostre, in balli, in giuochi fu lietamente consumaro tutto quel giorno, in fin del quale fu fatta una corte solennissima, cioè un lauto banchetto di 431. militi e popolari. I nobili e i Cavalieri Padovani, che intervennero a questi sollazzi, donarono a tutti bellissime vefil, largheggiando con molta liberalità e magnificenza (1).

Principal promotore di queste feste su Nicolò de Bonsgnori da Siena Podestà in quest' anno de' primi sei messi, e mostrò in esse si suo genio alle allegrezze inclinato ed a' passatempi; siccome il suo successore, che su Nicolò de' Cerchi Fiorentino lo palesò per le fabbriche e pe' publici lavori con più decoro e vantaggio maggiore della città. Imperciocchè fece fare il ponte degli Oentssati è il mu-

ro

<sup>(1)</sup> Cronichette Padovane, che vanno dietro alla Storia di Rolandino nel Tom. VIII.Rer. Ital. Script. P. 390. 427. 450. e Chron. Patav. nel Tom. IV. delle Differtazioni del Muratori.

T E R Z O. 7
ro dalla porta di detta Chiesa fino alla rosta 1308
(1). Ampliò parimente ed acconciò molte strade e ponti canali ed argini, dando esecuzione

alle parti, the furon prese nel maggiore configlio per questi lavori (2). Le stesse commisfioni avevano dato i Padovani al Podestà loro di Vicenza Bartolomeo de' Verarj; quindi abbiamo dal Supplemento alla Cronica, dello Smereglo. ch' gell in quest' anno fece fabbricare

la porta di Campo Marzo.

Nè all'uno, nè all'altro di questi spettacoli abbiamo veduto intervenire Gerardo da Camino, o i Trivigiani, o 1 Feltrini, o i Bellunesi. Non è da stupirsene, imperocchè Gerardo unitamente a' suoi popoli era inviluppato in una seriosa guerra col nuovo Patriarca d' Aquileja. Il Cronista Giuliano (3), il P. de Rubeis (4), il Liruti (1), ed altri ci narrano il motivo , i progressi e le vicende di essa. Era venuto in Friuli accompagnando il Patriarca un suo nipote chiamato Nicolò . Costui avido di danari senz' alcun riguardo avere allo zio ed alla cosa, che non era in sua podeffà, vendette a Gerardo da Camino Sacile ne primi giorni di questo secolo, e col danaro in saccoccia al suo paese avea fatto ritorno. Risaputasi dal Patriarca la ribalderia del nipote richiese al Caminese la restituzione del mai tolto, e questi francamente gliela negò , dicendo di non

<sup>(1)</sup> Cronichetta che va dietro a Rolandino p. 390.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 418. (3) In Append. al Monum. Eccles. Aquilej.

p. 22. c 29.

(4) Monum. Eccles. Aquilej. p. 805. c 806.

(5) Notizie del Friuli Tom. IV. p. 296.

1300 voler resistere il Cassello, perchè sapera che voleva darlo a Gerardo de' Casselli suo mortale nimico. Ecco pertanto accesa la guerra. Si unirono col Patriarca le Comunità del Frielli, ma pochi Cassellani; col Caminese si congiunsero tutti gli altri ed Enrico Contedi Gorizia.

I due eserciti nimici attaccarono la battaglia oltre la Livenza; ma quello del Patriarca riceverte una rotta notabile, in cui rimasero molti nobili delle Comunità uccifi, od annegati nel detto fiume, e molti prigionieri. Il Patriarca allora chiamò in suo soccorso Malarardo Conte d' Ortemburch, e lo creò Capitanio generale. Venn' egli opportunamente, salvò Cividale dalle armi de Caminefi per la vittoria baldanzofi e feroci, e raffernò le loro scorrerie, non però tanto che non portafero gravi danni al Friuli, e non demolissero un Caltello fatto fare dal Patriarca in mezzo alla Meduna, in fito che i Trivigiani giudicavano di lot territorio (1).

Si trattò di pace, e si esibì di essere mediatore Alberto Conte di Gorizia (2). Ma egli era sospetto al Patriatra, perchè padre di Enrico che militava in favore del Caminese; e però egli non volle determinar cos' alcuna, se prima non ricercava il parere de'suoi fedeli Cividalesi. La lettera è in data di Udine, e e su tratta dalla Storia manoscritta del celebre Storico Friulano Marcantonio Niccoletti (3). Piacque la essibizione a Cividalesi, ma colla con-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc, num, 422.

<sup>(2)</sup> P. de Rubeis Monum. Eccles. Aquilej.p. 805. 806.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 420.

condizione che si desse per compagno ad Al-1300 berto in quest' opera salutare Asquino di Varmo. Furono dunque eletti i due suddetti arbitri per la pace; e in loro si fecero i compromesti, e intanto su stabilita una tregua. Gl' istrumenti, che in quest' incontro si stipularono, sono accennati dallo Storico Niccoletti. avendocene conservato l'estratto (1). I Signori di Villalta e di Cuccagna fi costituirono mallevadori per Gerardo da Camino alla manutenzione della pace (2), e Federico di Varmo e Nicolò di Budrio ricevettero da Gerardo per custodirle fino alla sentenza le chiavi di Sacile, per cui tutta la guerra era stata mossa (3).

La sentenza fu dagli arbitri pronunziata quattro giorni avanti S. Martino (4), ma non favorevole a Gerardo, perchè Sacile fu al Patriarca restituito. Convien credere però che qualche risarcimento abbia ottenuto il Caminese . poiche rimase tacito e contento, anzi pacificoffi intieramente col Patriarca, da cui ricevette l' assoluzione della scomunica incorsa per aver preso le armi contro di lui, come la ricevettero ancora tutti coloro, che avevano militato per lui (s).

Mentre in tali affari il Signor di Trivigi era occupato, il Signor di Verona andava disponendo le cose pel viaggio tremendo della eternità. Egli sentiva che la malattia, da cui era oppresso, e la vecchiaja lo andavano a poco a

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 421.

<sup>(2)</sup> Ved, Doc. num. 424. 425.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 423.

<sup>(4)</sup> Juliani Chron. loc. cit. P. de Rubeis Monum. Ecclesiæ Aquilej, loc. cit.

<sup>(5)</sup> Ved. Doc. num. 421.

10 1100 poco debilitando di forze, e che non troppo lontano effer poteva quel momento, in cui presentarfi innanzi a quel Dio, che altro non conosce di grande fuorche, le sole opere di pietà e di religione. Senza di queste due virtà l' nomo non può viver felice, ficcome non può vivere senza cibo : ma in particolar maniera elleno sono necessarle a Sovrani, essendo in esti riposta una parte di quella giustizia che costituisce l'effenziale carattere della sovranità.

Alberto, che di entrambe avea dato non oscure prove nel corso intero della sua vita . volle anche lasciarne un testimonio innanzi del suo morire; e perciò in quest' anno abbiamo un documento, dal quale apparisce ch' egli fabbrico a tutte sue spese la Chiesa di S. Maria Maddalena di Campo Marzo in Verona (1); secondato in tal suo divoto disegno dalla pietà di Verde sua moglie, che unitamente con una sua compagna aveva ordinato in quest'anno istesso l' erezione d' un ospitale nella terra di Bovolone (2). Inoltre egli diede commisfioni risolute e presfanti nell' anno che seguì 1301 1201., acciocche venissero restituiti al monaftero di S. Zenone tutti que' beni, che gliera-

no stati usurpati (3), Dal medefimo spirito di pietà , di religione e di amore verso de' sudditi fu similmente condotto, quando ordinò, che da' fondamentì erger si dovesse un palazzo sopra la piazza grande detta dell' erbe, con intenzione che quivi riseder dovesse il Pretore o Vicario de' Mercatanti co' suoi Consoli , acciocche ascoltar do-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 417. (2) Ved. Doc. num. 419.

<sup>(3)</sup> Biancolini Chiese di Verona Lib, V. P. L p. 63.

11

veffero le cause e le quistioni tra i mercatan- 1301 ti e gli artefici, e quelle sommariamente spedire. Bartolomeo suo primogenito pose la prima pietra nelle fondamenta con grande solennità e concorso di popolo, perche Alberto non potea muoversi dal suo letto aggravato dal male. (1). La ragione principale, onde fu mosso il principe amoroso ad istituire questo mercantile magistrato, si fu il commercio, che in que' tempi fioriva in Verona spezialmente nel lanifizio, il cui traffico utile confiderabilissimo sì al publico che al privato interesse porgea , Egli lo avea sempre favoreggiato e promoffo unitamente alle arti, che tanti vantaggi apportano alle più industriose citt'i. Egli ricompensava largamente coloro che n' erano eccellenti. certo di ottenere con tal mezzo, che ben presto fossero condotte alla loro ultima persezione. Nè il saggio Principe rimase deluso perchè gli uomini dotati di talento e di sagacità non mancano di applicarsi alle arti, alle quali stanno apparecchiate generose ricompense (2).

Morì finalmente Alberto d' idropifia nel settembre di quest' anno 1301, e non in maggio, ficcome alcuni malamente affermarono (3); e fino negli ultimi momenti ei fece chiara e palese la sua pierà; imperciocchè col suo te-flamento ordinò che fossero date mille lire Veronesi a' frati Eremitani, e altre mille a' Domenicani da essere impiegate nella fabbrica del-

(1) Biancolini note al Zagata e Supplemento p. 66.

<sup>(2)</sup> Corte Storia di Verona &c.
(3) Ved. il Corte, il Saraina, l' Anosimo
Foscariniano, il Moscardo, il Chron. Patavin. &c.

12 LIBRO

130. le loro Chieso Beneficò anche i Frati di S. Fermo, e le Monache di S. Maria di Campo Marzo, di S. Domenico, di S. Maria Mater Domini, di San Filippo, di S. Antonio, di S. Francesco, di S. Croce, di Monte Oliveto, di S. Martino d' Avesa, di S. Agoftino, di S. Gillano di Lepia, I Frat di S. Gabriello, i Templarje e gli Ospitalarii (1).

Fu tanto il cordoglio di tutta la città per la morte di lui, che tutt'i cittadini, e buona parte del popolo fi veflirono a lutto. Il suo corpo ebbe onorata sepoltura, ma non molto pompose esequie, nella Chiesa di S. Maria Antica in un'arca di pietraviva senza alcuno epitafio, avendo così egli innanzi la sua morte ordinato a'suoi figliaoli, cioè Bartolomeo, Alboino, e Can Francesco avuti da Verde de' Conti di

Saluzzo sua moglie (2).

Il popolo nel giorno istesso della sua morte radunato nella piazza maggiore gridò Capitanio Bartolomeo primogenito, dichiaratidolo Signore perpetuo della cittàe del distre. O. Fgli era un uomo di natura benigna e pacifica, cui piaceva assa più la pace che la guerra; nè perciò men degno di lode e di encomi dee riputarsi; imperciocche, a mio giudizio, anzi a molto migliore del mio, un principe saggio, che senza saper l'arte della guerra è capace all'uopo di sostenerla, è senza dubbio da preferirsi a quello, che nè altro intende, nèaltre arti conosce che la milizia.

Furono i primi pensieri del Principe novello applicati a sopire la guerra, che ardeva tra lui uni-

<sup>(1)</sup> Biancolini Chiese di Verona Lib. V. P.

<sup>(2)</sup> Corte Istoria di Verona ec.

unito col Signore di Mantova, e i Duchi di 1304 Carintia Ottone, Lodovico ed Enrico fratelli, e loro seguaci. Per quanto appare dal documento prodotto dal Signor Rouffet nel Supplemento al Corpo Universale Diplomatico del Signor Du-Mont (1), questa guerra dai Signori di Mantova e di Verona fu intrapresa, vivente ancora Alberto, per sostenere i diritti e le giurisdizioni di Filippo Vescovo di Trento, molestato aspramente da' Duchi suddetti. Era anche seguito qualche piccolo fatto d' arme; ma le ingiurie, i danni e gl'incendi dall'una parte e dall' altra furono maggiori. Riuscì finalmente a Bartolomeo di concludere la pace, e l' istrumento su stipulato in Verona nel suo palagio a' 29. di decembre di quest'anno, ratificato poi nel gennajo dell' anno seguente sì da lui stesso, come dal Signore di Mantova : in vigor del quale il Vescovo di Trento fu obbligato ad investire i Duchi suddetti di tutti i feudi paterni, minacciandolo i due principi di Mantova e di Verona, se acquietar non fi voleffe a quest' accomodamento, di non più ajutarlo contro i Duchi prefati. Per le controversie poi si rimisero in arbitri eletti (2).

Con tali notizie prese da irrefiababile docucumento io non saprei come accordare 1 detti di alcuni Storici moderni, 1 quali vorrebbero darci adi intendere una sanguinosa guerra in quell' anno fra il Vescovo di Trento ed Alberto dalla Scala, nella quale le genti Veronefi spedite por riacquilfare Trento furono battute, vinte

e pre-

<sup>(1)</sup> Supplem, au Corps Universel Diplomatique ec. T. I. P. II.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 427.

14 LIBR

rtor e prese dalla soldatesca del Vescovo Filippo (1): Se in appoggio di questa afferzione non escono autori contemporanei, o almeno di maggior credito che non sono il Corte, il Bertondelli., il Cambrucci, mi sia permesso di richiamarla in dubbio, e di sospenderne la credenza. E vie maggiormente io mi confermo a rifiutare l' opinione del Corre, da cui la presero gli altri Scrittori, perchè poco dopo soggiunge un' altra notizia, che a chiare note si riconosce del tutto falsa. Scriv' egli adunque nel principio del decimo libro, come Bartolomeo appena dichiarato Signore mandò Bailardino Nogarola cui aveva egli data in isposa Caterina sua figlia, Podestà in Vicenza, anzi Vicegerente, con autorità, anzi espressa commissione di far battere monete con la insegna della Scala, e la sua sotto di quella. Quanto fia ciò contrario alla verità della Storia vedrallo ognuno da se, sol

<sup>(1)</sup> Il P. Bonefli nelle notizie del B. Adalpreto Vol. II. p. 168.; ma rifletter fi dee, che nel 1302. egli pone la vittoria contro la soldatesca mandata per riacquiftar Trento da Alber-20 dalla Scala, non confiderando che era già cor-so un anno dalla morte di Alberto. Il Cambrucci Stor. ms. di Feltre fa che i Trentini infestino il Veronese nel 1300., che nel 1301. si opponga Alberto a loro avanzamenti, e resti sconfitto, che nel 1302, faccia la pace col Vescovo. Il Bertondelli p. 77. che segue verbalmente il Corte pone la disfatta de' Veronesi nel 1101 prima della morte di Alberto anzi e l'uno e l'altro Scrittore soggiunge, che tanto dolore egli ebbe perciò, che pochi giorni dopo morì. E' maraviglia che neil Saraina, nè il Zagata, nè Parisio da Gereta, ne i Cronisti contemporanei , ne i moderni più accreditati non abbiano di ciò fatto il minime ceano.

T z R z o. 15 che riffetta sull' autorità d' irrefragabili docu-1301

menti e di contemporanei autori, che Vicenza non venne sotto il dominio Scaligero, se

non se nel 1311.

Tall erano gli affari de' Veronefi, mentre i Padovani somministrarono pochissima materia di discorso. Se un documento non ci dicesse che la loro Republica era in quest'i anno ancora intenta ad acconciar la sitrada, che da Padova conduce a Limina (1), e se il Cronico Patavlno (2) unitamente ad un' Aggiunta della Cronica Rolandiniana (3) non ci parlassero d'un certo cherico omicida posto per castigo de'suos delitti in una gabbia di erro appicata nella sommità della Torre rosa del Comune, in cui si morì, noi non avremmo di quest'i anno cosa alcuna de' Padovani; e queste ancora sono no tizie così piccole, che non meritano grandeatenzione.

Avenne però nella fine dell'anno un terremoto così grande per tutta la Provincia, che
il fimile per molti anni addletto non s' era
fatto sentire. Recò danni grandi, ma maggiore su lo spavento; imperciocchè avendo incominciato il di ultimo di novembre circa l'ora
del Vespero proseguì quasi ogni giorno a farsi
sentire fino a' dieci di decembre (4). E questo
terremoto su quasi un preludio dell' anno infelice, ch' effer doveva il susseguene 1302. per 130a
la rigidezza della sagione. Incominciò con un
freddo così eccessivo, che il Po e le Lagune
di Venezia si aggniacciarono per modo, che si

(1) Ved. Doc. num. 426.

<sup>(2)</sup> Nel Tom. IV. delle Differtazioni del Mu-

<sup>(3)</sup> Nel Tom. VIII. Rer. ftal. Script. p. 427.

1202 poteva camminare ficuramente con carri pieni sopra del ghiaccio; e v' ebbe mortalità grande d' uomini, d' animali e di piante (1).

Questo freddo eccessivo impedia Padovani di proseguire il lavoro della strada di Limina : ma lo ripigliarono alla migliore stagione, e due carte Baffanefi ci attestano, che nell' ottobre di quest'anno si dava il compimento a' lavori di quella strada co' trasporti della ghiaja, imperciocchè vedesi in esse il Comune di Bassano aggravato da quella Republica per avergli imposto la condotta di duecento nonanta tre carra di ghiaja (2) . Non si può determinare se i ricorsi de Bassanesi siano stati esauditi: ma ella è cosa affai probabile; poiche a dire il vero i Padovani, quantunque procuraffero di estendere il dominio loro sopra Baffano, pure fi riducevano a doveri di giustizia e di equità ,qualunque volta i Bassanesi producevano i loro patti e le condizioni di lor dedizione . Così avvenne anche intorno al dazio del sale, poichè fu liberato il Comune di Bassano in forza delle sue rimostranze da ogni aggravio, che gli si voleva imporre per quell' oggetto (3).

Sì la Republica, come anche i particolari aveano pe' Bassanesi una particolare amicizia, e adoperavano tutti i mezzi, onde renderli paghi e contenti. Un esempio di amicizia fu dato a questo Comune anche dal nobile Uomo Nicolò di Lozzo figliuolo di Guidone . Egli aveva ottenuto dalla sua Republica le rappresaglie contro gli nomini di Feltre e di Belluno. Non dice il documento per qual motivo;

<sup>(1)</sup> Anonimo suddetto loc. cit.

<sup>(2)</sup> Ved; Doc. num. 432. 433. (3) Ved. Doc. num. 430.

ma per esse il commercio de' Bassanesi ventva 130a a sofierire un gravissimo danno, non artischiandosi i Feltrini ed i Bellunesi di portar più le loro mercanzie in Bassano. Perlochè i Bassanesi loro mercanzie in Bassano volesse usare il suo diritto sopra il loro territorio; ed egli acconsenti di buona voglia alle istanze del Comune, e con istrumento de' quattro di sebbrajo solennemente promise sicurezza e libertà agli uomini di Feltre e di Belluno per tutta la estensione del territorio Bassanese (1).

Erano i Padovani in questo tempo sul concedere le rappresaglie; e questo è un argomento della loro potenza e della loro baldanza. Anche i Carraresi le ottennero contro de' Milanesi per vendicarsi de' Signori dalla Torre, quali in quest' anno appunto scarciati i Visconti si erano fatti padroni di Milano. Le aggiunte alla Cronica Rolandiniana (2) dicono che ne sia stato il motivo una certa doto da' Carraresi pretesa. E di fatti nell' eruditissima dissertazione dell' illustre Cavaliere Gian-Roberto Pappafava (3) fi legge ch' Elena dalla Torre figliuola di Salvino erede de' beni paterni fu moglie di Nicolò primo da Carrara. Mostrano con varie ragioni alcuni giureconsulti e scrittori di politica, che senza offendere la giustizia usar si potevano le rappresaglie ; imperciocchè se in una guerra giusta vien creduto lecito l' occupar le robe e le sostanze de' nimici; così nelle rappresaglie, le quali sono una spe-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 429.

<sup>(2)</sup> Nel Tom. VIII. Rer. Ital. Script. pag.

<sup>(3)</sup> Dissertazione sopra la famiglia da Carrara pag. 72.

#### S LIBRO

1302 spezie di guerra, sembra dover effere permesso lo fleffo, mentre per la non impetrata giufizia sono accordate da chi ha legittima facola à di accordarle. Quest' uso era venuto in quel tempo così comune e famigliare, che le città aveano formato le loro leggi sopra le rappresaglie, colle quali regolavano il loro pocedere (1).

Tuttavia non mancano ragioni forti per condannare e dimostrare ingiusto e pernizioso troppo all' umano commercio quest' abuso sì familiare una volta per le Italiane città. Non sembra mai conforme alla ragione, che per mancamento e difetto di un solo s' abbia a vessare un' intera innocente popolazione, e che s' apra la porta a tanti mali, che provenivano ne' tempi andati dalla concessione di simili rappresaglie. Niun de' mercatanti in quel tempo, anzi ne pure de cittadini, osava di entrare nel territorio della città, che avea conceduta la rappresaglia: ed ecco rovinato per quella parte il commercio di ambedue le città con grave detrimento non pur de privati, ma del pu blico ancora. Oltre a ciò di rado avveniva , che l' innocente spogliato ricuperaffe la roba toltagli, e fosse risarcito del danno da lui sofferto. E per contrario spesse volte accadeva . che lo sdegno degli scogliatori fi scaricava sopra degli altri innocenti senza publica autorità, e crescevano le violenze e i ladronecci, cercando molti di trarre guadagne dal potersi fare giustizia da se. Però non lieve imbroglio e fastidio era quello de' Rettori publici in prevenire questa picciola guerra, e nel rimediare alle pessime sue conseguenze.

La

<sup>(1)</sup> L'eruditifimo nostro amico Sig. Ab. Dott. Giuseppe Gennari ha un bello statuto del Comune di Padova in materia di Rappresaglie del 1271.

La Republica Padovana poteva attendere a-1302 giatamente a questi dissapori privati, siccomo quella ch' era scevra da ogni publica molestia, che inquietar la potesse. L'unico affare di quest' anno lo ebbe contro l'uffizio dell' Inquifizione regolato in que' tempi da' frati minori. Le Cronache non ci dicono per quale motivo (1), ma convien credere ch' egli fosse urgente e di grande importanza, Imperciocche il Vescovo fieffo unitamente agli ambasciadori della Republica andò a Roma per presentare al Papa le loro lamentanze. Una Bolla publicata da Tommaso Ripollo nel suo Bollario de' frati Predicatori (2), ci fa conghietturare che dal Pontefice esaudite fossero le islanze e le preghiere del Vescovo Padovano' e degli ambasciadori : concioffiacosachè in effa Bolla diretta al Generale e al Provinciale della Religione Domenicana in Lombardia fi dichiara , che l' offizio della Inquifizione nelle due città di Padova e di Vicenza era stato levato a' frati minori, e conferito a' Religiofi Domenicani (2).

Non è poro che nel grave incendio, che ardeva in turta la Lombardia, i Padovani sapessero conservarii illefi. Sono note le grandi rivoluzioni accadute in quest' anno, e la guerra suscitata dalle città Lombarde contro il Visconti, per cui fu egli sbalzato dalla fignoria, e rimessi in Milano i Torriani (4). Egli è vero che il Cronico di Parma ci dice (5), che fra

<sup>1</sup> ma-(1) Aggiunte alla Cronaca Rolandiniana pag-

<sup>392. 417.</sup> (2) Tom, II. pag. 64.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num, 428.

<sup>(4)</sup> Corio Storia di Milano, Giulini ec.

<sup>(5)</sup> Nel Tom, IX. Rer. Ital. Script.

1301 i maneggi fatti da Alberto Scotto in un parlamento tenuto in Piacenza co' Collegati contro il Visconti, su presa una massima di procurare una lega anche col Marchese d'Este e cogli altri amici della Lombardia, della Marca Trivigiana e della Toscana; ma per quanto lo so nè i Padovani vollero entrarvi, nè gli altri popoli della Marca

I Veronesi peraltro e i Mantovani non seppero difendersi dalle ingannevoli istanze di Alberto Scotto Signor di Piacenza, il più fino politico di que' tempi ; se politica chiamar fi può quella di un animo doppio e finto, che mentre facea l' amico intrinseco del Visconti, tramava la sua rovina. Essi non aveano voluto aver parte co' Collegati uniti contro il Visconti; ma quando lo videro scacciato ed esule da Milano, e i Torriani nel dominio restituiti . prestarono le orecchie alle proposizioni del Signor di Piacenza . Fu stipulato l' istrumento dell' alleanza a' sette di settembre, nel quale questi Principi si promisero fedeltà e vicendevole ajuto contro le città della Lombardia e della Marca Trivigiana (1).

La mira di Barrolomeo dalla Scala aderendo alle istanze di Alberto su non di offendere alcuno, ma solamente di conservarsi in quella tranquillità, di cui egli era oltremodo amante. Massiccome in que' tempi la gelosa di stato era quella, che formava le leghe, così la gelosia istessa indi a poco fu il principale motivo della disunione e dello scioglimento fra i collegati. Alberto Scotto, che tanto tradimento avea praticato contro il Visconti, mal soddisfatto de' Torriani e della Lega, e geloso degli avanzamen-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 431.

so esercito per ricondurre Matteo col figliuolo Galeazzo in Milano. Si unirono a lui gli Alessandrini, i Tortonefi, i Parmigiani, ma più di tutti in vigor dell'alleanza nuovamente contratta i Veronefi edi Mantovani. Ma i Torriani co' Milanefi, Bergamaschi, Cremonefi. Lodigiani, Comaschi, Cremaschi, Pavefi, Vercellefi, Novarefi, e Giovanni Marchese di Monferrato fi moffero con ofte potente, e fecero ritirare lo Scotto co' Collegati, ficchè niun frutto di queffo armamento se ne ritraffe (1).

· Accaddero queste cose nel tempo stesso che per la morte di Bonifazio ottavo fu al solio pontifizio innalzato Nicolò Boccafio dell' Ordine de' Predicatori Trivigiano, che prese il nome di Benedetto XI. Risaputasi da' Trivigiani l'onorevolissima nuova pochi di dopo la sua elezione, che fu fatta a' 22. d'ottobre, diedero le dimostrazioni maggiori di allegrezza, che più si convenivano, espedirono ambasciadori per portare a' piedi di sua Santità i dovuti uffizi di congratulazione (2). Dal buon pontefice furono accolti con amore paterno e tenerezza d' affetto, e dopo molte espressioni di stima verso gli amorofi suoi cittadini e verso la cara patria nell' atto di accommiatarli, volendo che riportaffero seco qualche memoria di lul, fece loro un dono di certe tavolette d'argento ad uso d' altare, e d' una croce parimente d' argento, il tutto per la sua Chiesa di San Nicolò di Trivigi, di cui si può dire ch' era sta-

<sup>(1)</sup> Chron. Parmens, nel Tom, IX. Rer. Ital. Script. Corio Storia di Milano ec.

<sup>(2)</sup> Memorie del B. Benedetto XI. scritte dal Sig. Antonio Scotti Patrizio Trivigiano p. 83.

1202 to benemerito fondatore, poiche avevale donato per la fabbrica venticinque mila fiorini d' oro, mentre ritornava dalla sua legazione di Ungheria (1) . L' arricchi inoltre di moltifime indulgenze, e alla cattedrale della sua patria donò un calice d' argento dorato colla sua patena, ed una pianeta colla sua dalmatica e fretta: doni di non grande valore, ma preziofi però , se i suoi cittadini aveffero tenuto di effi quella custodia, che parevano meritarsi (2) Le allegrezze de' Trivigiani per l'esaltazione al Papato di un lor cittadino non impedirono Gerardo Caminese d'intraprendere la guerra contro il Patriarca d' Aquileia per favorire il Conte di Gorizia e il Conte d' Oemburg suoi cognati (4). Ma ficcome gli avvenimenti di questa guerra riferir si devono agli anni seguenti, avendo essa avuto una lunghissima durata, così ora noi la lascieremo di vista per fermarci alquanto sopra le cose della Republica Padovana

Una lunga pace aveva renduto i cittadini di lei troppo arditi ed animoli, e le cose prospere fino allora avvenuor avean lor fatto credere di poterla cozzare colla potente Repubblica Veneziana (4). E pure se mai da quelto doveneziana (a). e acettamente in quelt' anno.

<sup>(1)</sup> Ved. le Memorie del B. Benedetto XI. p. 70., in cui fi riporta l'iscrizione, che a questo orgetto si scolpita sopra la muraglia della cappella, nella quale v'è l'altare, sopra cui è dipinto il nostro Cardinale in abito Pontifizio.

(2) Memorie cit, p. 84.

<sup>(3)</sup> Coronini Chron. Par. II. p. 24\$. Rubeis Monum. Eccles. Aquil. p. 813. Appendice p. 124. (4) Luxu droitiarum, jucundisque fortune planfibus elati, scrive il Ferreto a proposito di quofia guerra.

T E R Z O. 23
în cui, secondo il Cronico Patavino, per una 1303
somma sterilità della terra avendo essi una gran-

de penuria di biada nella città, furono costretti di ricorrere a' Veneziani, che li soccorsero di frumento a proporzione del loro bisogno (1).

Nè dir si dee che i Padovani non credessero di offendere i Veneziani, imperciocche altre volte avevano avuto briga con essi pel medefimo oggetto. È in quanto al motivi della rottura fra le due Republiche abbiamo dagli storici e da' documenti, che tali furono. Incominciarono i Padovani a fabbricare un battifredo a Conche verso Brondolo, non lungi dal luogo, che allora chiamavali Cello di Canne (2), e vedendo che in questo lavoro niuna oppofizione incontravano, fi avanzarono più avanti verso le lagune, e fecero una palata in acqua verso il luogo chiamato Tenzone, ch' è di sotto all'argine Gastaldo ed al fiumicello . Ouì intaccarono la giurisdizione di Chioggia; per la qual cosa quella Comunità spedi tosto ambasciadori a Padova per esporre le sue ragioni e far sì che i Padovani ritirar dovessero i loro lavori (3)

Ma nulla occenne l'ambasceria, anzi i Padovani invece d'intralasciare la loro opera diedero principio ad un'altra, cominciando a fabbricare una fortezza al luogo detto Peta de Bo diffretto di Chioggia (4). Intenzione di quel

<sup>(1)</sup> Chron Patav. nel Tom. III. delle Dissertaz: del Muratori. (2) Ved. Doc. num. 464.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 435.

<sup>(4)</sup> Cronica Veneta ms. di autore anonimo presso il N. U. Sig. Conte Gian-Roberto Pappafava, e Ferreto Gronica Vicentina.

1303 popolo fi era d'imposedfarsi della navigazione del fiume Brenta, e di assicurare le loro saline-Mandò la Veneta Republica varie volte degli ambasciadori, perchè dessifiestero da queste pretese (1); ma parlarono a' sordi, anzi i l'adovani non mai intermettendo i lavori, erano giunti a farsi del sale (2). A tale notizia i Veneziani spedirono ambasciadori di nuovo, i quali nel maggior Configlio di Vadova esposero il risentimento della Republica, ma le risposte de' baldanzosi Padovani furono tali, che ben mostravano non voler esi venire ad alcun accordo (3).

Tra questi maneggi sopraggiunse il verno del 1204, in cui quantunque fosse rigido e crudo, 1304 pensarono i Veneziani di far valere coll' armi quelle ragioni, che co' modi amichevoli furono deluse e disprezzate. Pertanto nel gennajo il Veneto Senato diede commissione, che dirimpetto alle Padovane saline appresso la Torre. di Nazaruolo alzar si dovesse un argine alguisa di fortezza, difeso da grosso si uolo di soldati: e perchè i Padovani compresero tosto quale oftacolo a' loro lavori apportar potesse il suddetto argine, armati in gran numero tentarono di opporfi alla costruzione di esso. La Signoria parimente mandò gente armata alla difesa dell' opera; ed ecco incominciata la guerra in marzo con varie e frequenti scaramucce (4).

Gli eserciti degli uni e degli altri a poco a poco s' ingroffarono affai, Duce dell' esercito Veneziano fu eletto Pietro Gradenigo; il quale volle nuovamente far intendere a Padovani, che

<sup>(1)</sup> Cronica Veneta ms. di Pietro Dolfino pag.

<sup>(2)</sup> Croniche suddette, e Ferreto.

<sup>(4)</sup> Croniche suddette.

TERZO. 29

che astener si dovessero da quelle ingiaste no-1304 vità a latrimenti lo sdegno Veneziano piomberebbe tutto sopra di loro. Non ascoltarono essi le minacce, e con ardore si apparecchiarono alla guerra, sortificandosi cogli ajuti de' popoli amici, e facendo grossissimo provisioni di macchine guerresche e di vertovaggie (1).

Rizzardo da Camino mando loso in soccorso mille uomini, e i Vicentini quel maggior numero di soldati, che poterono radunare, i quali erano, secondo lo storico Ferreto, superiori alle forze loro. Di questo esercito su dato il comando a Rossino, figliuolo del Pretore Rossello, giovane coraggioso e prudente, e a Simone da Vigodarzere. Se creder vogliamo al Cronico Patavino vennero in rinforzo de' Veneti il Patriarca' d' Aquileia , il Marchese d' Este e gli altri Caminesi di sotto, che già aggregati alla Veneta Nobiltà erano di questa Republica ligi e dipendenti. Ma essendo il solo autore, che di questi aiuti abbia fatto menzione, mentre tutte le altre Cronache Venete ed Estensi e Trivigiane tacciono affatto sì notabile particolarità, io non oso afferirla per vera, tanto più quando considero, che il Marchese era impegnato allora nelle parti della Lombardia nelle guerre de' Visconti e de' Torriani, e il Patriarca nelle dissensioni del Friuli.

Le zuffe erano giornaliere, e quotidiani gli ammazzamenti e le violenze; ma fin qui ambedue gli eserciti fi erano contentati di flare sulla difesa. Erano i Padovani intenti a rinforzare la fortezza fabbricata, lo erano i Veneziani ad opporre l' argine, perché non aveffeciani ad opporre l' argine, perché non aveffe-

<sup>(1)</sup> Ferreto Cronica Vicentina loc. cit.

1304 ro i nemici la comodità di fare il sale; effendo do quefta la sola premura loro. Finalmente un giorno la scaramuccia divenne generale battaglia, effendofi impegnare a poco a poco tutte le genti. Fiero fu il combattimento per lunga pezza dall' una e dall' altra parte; ma i Padovani, quantunque dimoftraffero sommo volore e coraggio, non poterono alla fine refiftera ell' impeto coraggios delle ardite squadre Veneziane, e quel di fa fatale all' esercito di quelli, rimanendo interamente rotto e sconfitto. Allora i Veneti diffurifero senza olfacoli e la fortezza e il battiftedo e la palificata, e il tutto riduffero al primiero fitato (1).

I Padovani per la rotta ricevuta perdettero il coraggio e l'ardire, e rivolsero i pensieri alla pace. Si offerse opportunamente mediatore il santo Pontefice Benedetto, perchè essendo egli padre comune ardentemente bramava di togliere le discordie nel popolo Cristiano ; ma più ancora perchè avendo rivolte le mire alla ricupera di terra santa, defiderava di vedere isgombri da ogni molestia di guerra i Veneziani, opportuni alla santa impresa per le navi, che somministrar potevano e per altri validi ajuti. Pertanto egli eleffe per pacificare le parti Albertino Visconte Vescovo di Fermo e co' necessari requisiti lo diresse a Venezia e a Padova per accordare le due Republiche, e devenire ad un congruo ed opportuno aggiustamento (2).

Tri-

<sup>(1)</sup> Sabellico lib. 1. Continuat. del Dandolo ec. Veri Rer. Venet. p. 118.

<sup>(2)</sup> Scotti Memorie del B. Benedetto XI. p. 101. Odorico Rainaldi Annal. Eccles. Poggiali Stor. di Piacenza Tom. VI. p. 57. Pier-Maria

Trivigi fu il luogo eletto dal Vescovo per 1104 esaminare le pretenfioni degli uni e degli altri, e felici tornarono i suoi maneggi, sì ch' ebbe la fortuna di acquetare gli animi perturbati, e conchiudere le condizioni di una pace stabile e ferma . Fu stipulato l' istrumento a cinque d'octobre ; e perchè intorno a' confini dell'uno e dell'altro territorio egli non avea potuto stabilire una regola certa, essendo d' uopo fare l' accesso de luoghi, così concordaronfi le parti, che sei ragguardevoli personaggi unitamente a due frati dell' ordine de' Predicatori e de' Minori, effer dovessero i giudici arbitri eletti per ogni controversia . Per parte de Veneti furono eletti Giovanni Contarini , Tommaso Viaro e Pietro Zeno , e per Il Padovani Giovanni Capodivacca . Ailino da Terradura , e Guidone di Gabriele de Negri (1).

Ma l'ottimo Pontefice non gustò il placere della conclusione di questa pace, imperciocche soggiornando in Perugia nel mese di luglio, prima che il Vescovo Visconti la conchiudesse, passò a miglior vita (2). Della qual morte giunto a Trivigi l'avviso, con tanto dolore su inteso, quanto convenivasi alla perdita di un ot-

timo

Campi P. III. p. 34. Chron. Parmens. Riccobaldo Ferrariens. ec.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 443. Di questa pace si fa pur menzione nella prima giunta alla Cronica de' Cortusi p. 968.

<sup>(</sup>a) Varie sono le opinioni intorno al giorno della sua morte, ma credo che fi polia ficuramente fiffarlo a' sei di luglio sull' autorità della sua sepolerale iscrizione in Perugia. Vediamche il Sandini Vitez Roman. Pontife. p. 446.

1304 timo pastore, di un padre amoroso, di un glo-

riolistimo cittadino (1).

Se a stabilire questa pace abbiano contribuito i Signori da Camino, i Trivigiani, il Signor di Verona e il Signor di Mantova, come pretende un moderno autore della Storia Veneziana (2), io non saprei determinarlo, anzi ho de' grandissimi dubbi per non creder vero tal fatto, non avendo di ciò trovata notizia in neffun altro scrittore .

Ho detto di sopra che il Patriarca d' Aquileja e i Signori da Camino guerreggiavano insieme. Le controversie si suscitarono fin dagli ultimi mesi dell' anno antecedente. Ottobono de' Razzi, da alcuno detto de' Feliciani, da altri Robario di Piacenza, erastato trasferito da Papa Bonifazio ottavo dalla sede Vescovile di Padova alla Patriarcale Aquilejese, succedendo a lui in quel Vescovado Pagano della Torre . Appena venne egli in Friuli, che trovolli imbrogliato in una guerra civile, ed attaccato da più nimici in diverse parti'. Il Conte d' Oemburgo da un lato, Enrico Conte di Gorizia dall' altro, e Rizzardo Caminese da un' altra parte entrati nel Friuli con grosso esercito minacciavano per ogni dove strage e rovina. I più potenti Castellani del Friuli si erano attaccati al partito del Caminese e de' Conti, nè avevano alcun riguardo di dimostrarsi ribelli al pro-

prio for Principe (3).

<sup>(1)</sup> Anonim. Foscariniano, ms.

<sup>(2)</sup> Jacopo Diedo storia Veneta Lib. VI. pag. 108.

<sup>(</sup>a) Anonim, Leobiens, in Append. P. de Rubeis Monum. Eccles. Aquilej. pag. 12. Juliani Chron, in eadem Append. p. 33. Monum. Eccles.

#### TERZO:

La prima impresa di Rizzardo fu sopra di 1704 Spilimbergo, e lo ebbe a buoni patti. Piombò poscia sopra Sacile, indi sopra Caneva, ed altri luoghi della Chiesa Aquilejese, e dopo breve refistenza di tutti s'impadronì . I gravi danni arrecati al Friuli dalle genti di Rizzardo vengono descritti dall' Anonimo Leobiense e dal Cronista Giuliano . Era Rizzardo figliuolo primogenito di Gerardo, e in quest'anno appunto, secondochè scrive il Cronista Zuccato, e il dotto Autore delle memorie del B. Enrico (1); era stato assunto dal padre per compagno al Capitanato di Trevigi, di Feltre e di Belluno, perchè Gerardo oramai avanzato in età fi avvicinava al suo fine , avendo disposto delle cose sue coll'ultimo suo testamento (2). Rizzardo era certamente in grandiffima aspettazione per valore e per prudenza, e quanto lo stimasse anche la Republica Veneziana, ben lo dichiara l' istrumento di appregazione, con cui quegli illustri Republicani gli conferirono in quest'anno appunto con tutta la sua discendenza la Veneta nobiltà (3):

Ma la vita de Principi buoni, per quanto fia lunga, dee parer sempre corta a chi ne sperimenta gli ortimi efferti; e il solo timore di perdere così degni sovrani, vien confiderato come la più grande delle publiche calamità. La dolcezza, la mansuetudine, la beneficenza banno troppo diritto sull'uman cuorè; ed un governo giuffo e tranquillo, la potenza accompagnata dalla bontà raddolcisce e guadagna le anime più

Aquilej. p. 813. Liruti Notizie del Friuli Tom. V. pag. 8. (1) Monfig. Canonico Conte Avogaro alla p. 242.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 4.434.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 430.

1304 ritrose e feroci. Tal era Bartolomeo Signore di Verona, e la sua perdita avvenuta a'sette di marso per male di fluffo fu publicamente ed universalmente compianta (1). Il corpo di lui, com' egli avera ordinato, fu seppellito con private esequie, accompagnato in gran numero da tutti i poveri della città, moffi dall'amore che gli portavano per tanti benefizi da lui ricevuti, e fu ripofto nella Chiesa di S. Maria antica vicina al padre (2).

Gli anziani e i gastaldi delle arti congregati nel giorno stesso delle esequie crearono Capitanio e Signore Alboino di lui fratello, e di questa elezione diedero l'avviso con ambasceria speziale alla Serenissima Republica di Venezia, la quale intese cotal novella con altrettanto piacere, quanto fu il dolore ch'ella provò per la morte del giusto e prudente Principe Bartolomeo (3) . Se crediamo al Saraina e al Moscardo gli fu dato per compagno Can-Francesco suo minore fratello, ma come io penso, non gli fu conferita certamente l' autorità medefima : imperciocche in capo a quattr' anni non contento Can-Francesco, così il Saraina, di far collega al fratello , ricerco di essere ricanosciuto per Signore. Per altro io non m'acqueto all'autorità di questi due scrittori, tanto più se considero, che nell'ambasceria a Veneziani indiritta di questo Collega non si fa morto.

Seguì Alboino le pedate medefime del fratel-

<sup>(</sup>z) Zagata, Anonimo Foscariniano ms. contro l'opinione del Conte, e degli altri, che ciò pongono nel mese di maggio:

<sup>(2)</sup> Saraina pag. 13. t. (3) Ved. Doc, num. 438.

sello medefimo Bartolomeo effendo di animo 1304 mite, dilicato, pacifico, e del tutto alieno dagli strepiti della guerra (1). Egli aveva una massima che un principe guerriero, tutto pieno della sua gloria, rovina quafi altrettanto la sua provincia vittoriosa, quanto le altre provincie vinte rimangono disfatte; e però egli si diede intieramente a far gustare a' spoi sudditi i frutti d'una lietissima pace . Ma siccome in que' tempi, ne' quali tutto spirava armi e furore, ell'era cosa affai difficile Il poter sempre tener lontana la guerra, così egli diede il governo dell'armi a Can-Francesco suo fratello, principe bellicoso, robufto, tollerante delle fatiche, di animo grande ed ardito, amato e riverito da' soldati, e già rinomato ed illuftre per tante sue onorate espedizioni fatte in vita ancora del padre. Egli farà risuonare del nome suo tutta l'Italia, non che tutta la Lombardia, e vedremo che a lui ben si conveniva l'illustre soprannome di grande, che di uni-

versale consenso gli fu dato da' popoli.

Cane, che sempre il chiameremo così, ebbe occasione di prendet l'armi ne' primi mesi del suo governo per favorire la causa del Visconti, che tuttora trattavasi nella Lombardia con tanto surore di guerra (2). Nel maggio i Pa.

<sup>(1)</sup> Saraina, Corte, Moscardo ec. Vedi anche l'Osio nelle note ad Albertino Mussato pag. 288. nel Tom, X. Rer. Ital. Scrip.

<sup>(</sup>a) Il Saraina pretende che ne primi giorni della Signoria di Alboino Cane prendefie l'armi per soggettare i popoli della Riviera di Salò, e il Biancolini ne Supplementi al Zagata dice lo feffo. Il Corte ciò pone al 1306. Ma non s'accorsero questi scrittori del grave anacronismo; im-

1304 i Pavefi, i Milanefi, i Lodigiani, i Vercellesi, i Novaresi, i Cremaschi, i Comaschi, e il Marchese di Monferrato erano entrati dalla parte del Pavese sul Piacentino, e si erano accampati fra il Castello di San Giovanni e la città nel luogo, che chiamasi Fontana, ed ivi stettero per venti giorni saccheggiando e devastando il paese fin quasi alle porte della città . In ajuto de' Piacentini si erano mossi i Parmigiani con tutta la cavalleria e fanteria loro condotta da Matteo da Correggio, gli Alessandrini e i Tortonefi, e Galeazzo figlipolo di Matteo Visconti, i quali fi erano posti a campo, per attestato della Cronica Estense, nel luogo che dicesi il Monticello, Uscirono ancota armati i Mantovani ed i Veronesi in vigore del loro trattato di alleanza collo Scotto. I quali minacciando di affalire il distretto di Cremona obbligarono quel popolo, uscito anch'esso in compagnia a' danni de' Piacentini. di ritornarsene a casa subitamente. Non ostante però sì gran mossa d' armi e tanto acceso impegno delle parti, niun combattimento seguì, ma tutto si ridusse a guasti e a saccheggi con danno inestimabile del territorio Piacentino, cui toccò portar la pena delle crudeltà da pochi faziofi e partigiani commesse dianzi nel territorio Pavese (1) .

imperocchè scrivendo essi che que popoli erano ricorfiagli Scaligeri, perchè tiranneggiati da' ministri di Lucchino Visconti, Signor di Milano, potevano riflettere che questo Signore non entrò indominio se non che dopo la morte di Azzo Visconti, che successe nel 1339.

Ц

(1) Chron. Parmens. Poggiali Storia di Piacenza Tom. VI. pag. 47.

TERZO: 33

Si grande era l' inclinazione di Cane alla 1964 guerra ed alle conquifte, che non lasciavafi ofuggire le più piccole occasioni, onde appagarla. Per me son di parere, che nella unione di lui con lo Scotto per affishere alla causa del Visconti scacciato, abbia più avuta parte la speransa di buscar qualche cosa pescando nell'aqua torbida, che forza di amicizia o amore di parentela. Non gli venne fatto di far progressi, perchètroppi erano i nemici, che sostenevano i Toriani; ma nell'anno seguen-1305 te 1305, gli cadde fra le mani occasione op-

portunissima a'suoi disegni.

Era la c;ttà di Bergamo in quelli anni soggetta al dominio Milanese, ma secondo il solito di que' miseri tempi divisa anch' essa e firacciata da due fazioni. Toccò a quella che favoriva il Visconti, di soccombere al partito dominante, ed esule e raminga le convenne abbandonare la patria. I fuorusciti ricorsero a Cane, ed egli non efitò punto di promettere loro affiftenza e favore, e perciò verso il fine di giugno si parti da Verona con alcune valorose compagnie di fanti e di cavalli, e giunto alla metà della strada si uni co Mantovani, che parimente per questo effetto si erano messi in arme. Tutto l'esercito andò alla volta di Brescia, e qui si fermò, perchè i Bresciani si volevano congiungere anch' essi con queste genti, tutte condotte dallo spirito della fazione Ghibellina .

Egli è da sapère che questa illustre Comunità in que mesi appunto avea flipulato una lega di reciproca difesa co due Comuni all'anti ed amici di Verona e di Mantova, e si avevano promesso goni affistenza edajuto in tutte le faccende, che interessa potevano o l'una

Tom. III. C o l'al-

LIBRO

33050 l'altra di queste tre città (1). Si t'attetta ne anche Cane in Brescia alcun giorno, avendo egli presentito, che i Milanefi avvisati del pericolo, che correvano i Bergamaschi, aveano radunato il maggior numero di genti, che per essi s'era potuto , e in compagnia de Pavefi , Novarefi , Vercel efi , Cremonefi , Lodigiani e Cremaschi, che tutti professavano la fazione Guelfa, aveano cavalcato fino a Caravaggio. Ella è prudenza di valoroso Capitano di non arrischiar le sue milizie, quando non posiono far fronte a'suoi nimici più aumerofi e potenti . Così fece Cane , perche l' esercità Milanese superava di gran lunga il suo, ne senza incorrere la taccia d' imprudente poteva avanzare il cammino; e perciò tornò addietro con intenzione di far provisione di maggior numero di soldati (z).

L'espedizioni di Cane in quest'atino a favore de fuorusciti non ebbero grande felicità,
conciossachè anche gli ajust prestat a Trivigiani nel febbrajo erano riusciti inutili e vani,
Se gli riuscivano a bene, poteva fassi padrone
di Trivigi; e Spinello da Cardiano capo di
que cittadini esiliati gliene aveva daro Insingiene speranze; tanto più che i Veneziani
non si mostravano grandi amici de' Trivigiani,
avendo concesso le propresaglie a Filippa Dolsino sopra i beni di quel Comtne (3). Ma Gerardo da Camino lo seppe a tempo, e prostamente vi rimediò, e fece scioglier la conglura
in più breve spazio di tempo, che non vivol-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 447. 448. 449.

<sup>(2)</sup> Corio Storia di Milano pag. 322. Corte Storia, di Verona ec.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num 440.

TERZO. 35

esser venoti inutilmente, ma abbandonatisi alle depredazioni e agl'incendi devastarono un gran tratto del Trivigiano distretto (1). Rimase a Cane da questo punto un vivo desiderio di possedere Trivigi, nò mai se ne scordò, fenchè alla fine se ne fece padrone, come a suo luo.

go vedremo.

Fu sorte di Gerardo, che agevolmente poresse mettere opportuno riparo a un così grave pericolo; perchè Rizzardo suo figlipolo impegnato nella guerra del Friuli tardi avrebbe potuto soccorrerlo. Aveva essa cangiato aspetto in quest'anno a favore del Patriarca, il quale col cedere alcuni luoghi ad Arrigo Duca di Carintia ottenuto avendo un groffo rinforzo di genti era in istato di far fronte al nimico esercito (2): Rizzardo anch' esso era stato tinsorzato di genti da Azzo Marchese d'Efte; ma effendo venuto in persona il Duca in soccorso del Patriarca; questi ricuperò Sacile; Caneva ed altri luoghi alla Chiesa Aquilejese occupati. I Cividalesi e gli Udinesi avevano satto ogni sforzo anch' effi per mettere insieme in favore del loro Principe il maggior numero di genti the mai poterono (a). Sicche Ottobuono a' 25.

(1) Anonimo Foscariniano, Zuccato, Boni-

<sup>(2)</sup> Juliani Chron. de Rubeis Monum. Eceles: Aquilei, p. 814. Lirtui Tom. V. p. ge-(3) Gli Udinefi; per pagare le milizie mandate in favore del Parriarca a Sacile tolsero ad ustra sedici márche; tre fortoni (un fortone è la quarta parte d'una marca), e diciannove danari per pagarne di usura due danari per ogal marca: effendo stato obbligato per sicuranza al

1305 di settembre uscì coraggioso in campagna e andò contro il Caminese. Si fecero alcune scaramucce, non però degne di storia, ma intantoavanzandosi la stagione gli eserciti si ritiratono a'quartieri col favor di una tregua per po-

chi mefi conclusa (1).

Lo dice il Cronista Giuliano autore contemporaneo, e lo conferma il Padre de Rubeis ne' suoi Monumenti della Chiesa Aquilejese, che il Marchese Azzo abbia soccorso di truppe il Caminese. Bisogna acquetarfi all' autorità di scrittori così degni ; peraltro il fatto va soggetto ad una forte oppofizione, se si riflette che in que' giorni appunto Azzo trovavasi avviluppato in una atrocissima guerra e contro suo fratello Francesco, che si era fortificato in Lendinara, e contro i Veronefi, i Parmigiani, i Bolognesi, i Bresciani e i Mantovani, che tutti s' erano collegati a' danni di lui. Narrerò la cosa per ordine seguendo fedelmente il Muratori nelle sue Antichità Estensi, e il Cronico Estense, e la Cronica di Bologna di fra Bartolomeo della Pagliola.

Azzo era paffato alle seconde nozze con Beatrice figliuola di Carlo secondo Re di Sicilia, e nel mese d'aprile l'avea condotta a Ferrara tenendo in quella occasione una splendidissima corte con varie solenni allegrezze. Pareva che queste regali nozze dovessero portare mag-

riestatore il dazio, che esigeva la città sopra le misure. Così Carlo Fabrizi nobile Udinese nelle sue Dissertazioni Delle usure del Friuli ne XIV. secolo, e della marca ad usum Curiæ p. 13., e alla p. 18. rapporta il documento, e cita la patria del Friuli, descritta ed illustrata p. 66. (1) Juliani Chron. Anonim. Leobiens. de Rubeis Monum. Eccles. Aquilei. p. 815. ec.

TERZO. 37 maggiormente in alto la fortuna degli Estensi; 1305 ma secondo le vicende umane, che bene spesso

masgeondo le vicende umane, che bene spesso deludono le vane speranze de'miseri mortali , la fece calare di molto. Nel medefimo giorno che Beatrice giune a Ferrara ne parti segretamente il Marchese Francesco fratello di Azzo, e ritiroffi a Lendinara , di cui fi fece padrone, e vi fi fortificò contro ogni affalto nimico. Offerva il Muratori che diede motivo a questo sdegno il nuovo martimonio , perchè il Marchese Francesco , non vedendo discendenza legittima del fratello, s' era lusingato , che la successione aggi affat do nonri paterni o in Iui

o ne' suoi figli cader dovesse.

Al Marchese Francesco andarono a congiungersi in Lendinara tutti i Ghibellini di Padova, e molto lo rinforzarono. Azzo vi spedì tosto un copioso esercito, ma Francesco co' suoi Ghibellini resistendo validamente rendette inutile per un anno intero ogni di lui tentativo. Avrebbe Azzo voluto raddoppiare le forze sue, ma nel medefimo tempo una più grave tempesta scoppiò contro di lui per parte de' Comuni e de Principi confinanti. Temevano tutti che per l' alleanza contratta con un Principe sì potente, qual era in que' giorni Carlo Re di Sicilia, aspiraffe il Marchese a mettere il giogo a' popoli circonvicini. Maliziosamente ancora disseminossi una voce, che Azzo volea dare in dote alla regale sua moglie le città di Modena e di Reggio (1); perlochè fi collegarono insieme i Parmigiani, i Bolognesi, i Bresciani, i Man-

<sup>(1)</sup> Ptolom. Lucens. in Vita Clement. V.

1305 i Mantovani e i Veronesi, con animo di spo-

gliarlo di tutti i suoi stati (1).

Parma fu la prima città, che appiccasse il fuoco. Le fazioni, ond' era partita, erano venute all' armi a' sei di agosto con gran surore e tumulto (2). Toccò la peggio alle nobili famielie de' Roffi e de' Lupi, che fi salvarono colla fuga, e perdiò furono bandite con tutti ! loro seguaci ; per la qual cosa la parte Guelfa di Parma moltissimo s' indebolì ; e rientrati in quella città molti Ghibellini esiliati in addietro , vi rinforzarono maggiormente la loro fazione. Ma i semi delle diffensioni pullularono. novellamente per modo, che di là a pochi giorni fu scoperta una congiura contro Giberto da Correggio Signore della città, tramata da Gerardo da Enzola, e Paolo Ruffa ed altri nobili per deporlo dalla fignoria (3).

Volle la buona fortuna di Giberto, ch' egli ne avesse qualche sentore; per la qual cosa pofti i due capi in prigione, gli altri fi dispersero e si sbandarono. Fu scoperto parimente che il Marchese Azzo teneva mano nel trattato : laonde Giberto senza fare disfida alcuna ( il che fi praticava allora da ogni onorato Signore, come ogni buona convenienza richiede ) nel mese di ottobre si mosse all' improvviso da Parma con tutte le sue genti ; e lo flesso pur secero i Bolognesi, i Mantovani ed i Veronefi. Giberto andà all'affedio di Reggio ingroffato da' fuorusciti di quella città: i Bolognesi fa portarono coll' ofte loro a ffrignere Modena

<sup>(1)</sup> Annal. d' Ital, Antich. Estens. P. II.p. 67. Chron. Estens. Cronica di Bologna, Sardi Storia di Ferrara p. 81. ec.

<sup>(</sup>z) Chron. Parmense ec.

39

e i Veronesi e i Mantovani presero campo a 1305 Razolo per impedire agevolmente, che i Cremonesi non desero ajuto al Marchese.

I Provvisionati dell' Estense valorosamente difesero Reggio, quantunque i Manfredi ed altri cittadini favoriffero apertamente i disegni de Collegati. Si sostenne eziandio con valore la città di Modena, benche i Rangoni, i Boschetti e i nobili di Savignano tenessero mano al trattato medefimo. All' avviso di que-Re novità accorse il Marchese Azzo frettolosamente a Modena, ed entratovi come un leone diede tal animo al suo prefidio, a cui la maggior parte del popolo aderiva, che i ribelli o si fuggirono, o furono presi; e i Bolognefi fi ritirarono alle loro contrade, dopo esfersi impadroniti della Terra di Nonantola, ma non già del Monistero, ed avere occupato il ponte di S. Ambrofio colla sua Torre. Fecero poi le genti del Marchese delle scorrerie sul Parmigiano, tentando che i Correggeschi abbandonassero l'affedio di Soragna, dove s' erano afforzati i Rossi e i Lupi fuorusciti di Parma; ma non poterono impedire, che quella Terra non si arrendesse sul fine dell' anno a patti di buona guerra.

Vedendo I Collegati le inutili imprese delle loro armi fi ritornarono alle loro case; e toflo fi radunatono a configlio per deliberare del modo, onde proseguire con vantaggio maggiore la guerra nell' anno seguente. Fu giudicata per effi in primo luogo cosa opportuna di confermare, e vie meglio convalidare la loro alleanza con solenni ifirumenti, e il Signor Rouffet nel Supplementi al Corpo. Diplomatico del Du-Mout rapporta le catte, che furono fatte pec

40 1305 quest'effetto (1). Quivi abbiamo sotto iquattro di novembre l' isfrumento di procura della città di Parma per questa alleanza; sotto i seidinovembre vi è il mandato del Comune di Mantova; e sotto gli otto vi è il solenne istrumento dell'alleanza sipulato in Verona fra Parma, Verona e Mantova, nel quale fi promettono scambievolmente amicizia stabile, difesa e aiuto reciproco contro chiunque, e spezialmente contro il Marchese d' Este (2). Non so per qual motivo Bologna non sa slata allora nel trattato compresa; ma è certo che vi aderì poco do-1306 po, e sotto gli undici di gennajo del 1306, fu rogato l'iffrumento dialleanza perpetua colle città di Mantova e di Verona di offesa e di difesa reciproca contro chiunque (3). E qui non vedendo nominata Parma, come nel primo istrumento non fu nominata Bologna, mi cade in mente di sospettare, che i Bolognesi non volessero l' alleanza de' Parmigiani, e che soltanto i due Comuni foffero uniti nelle mire medefime per offendere il Marchese, non per amicizia che fra loro paffaffe.

Quello istrumento fu stipulato in Mantova . ed ivi nel giorno istesso in vigor della legafurono dati gli ordini di acconciare la strada fra Bologna e Mantova, di edificar una fortezza in Solara per la ficurezza di detta firada, e affi ne d'impedire che le mercinon venissero condotte pel canale di Modena, e di affediare i Castelli di Bregancino e di Razolo detenuti dal Marchese, delle quali cose fu fimilmente rogato

(1) Corps Diplomatique etc. Supplement T.I.

P. II. p. 34. e sceg. (2) Ved. Doc. num. 451.

<sup>(3)</sup> Ved. Docum, num. 452. 453.

publico notariale istrumento (1) nel di suddetto. 1306 Non si disciolse l'assemblea, se prima con un' altra pubblica carta non accettarono i Capitani de Grasulsi di Modena nella lega sopraddetta, la quale accettazione si fatta col patto, ch'essi dovessero rifabbricare i due Casselli di Carpi e della Mirandola per meglio combattere il Marchese d' Este (2).

Voleva effer compreso in questo alleanze anche Francesco Marchese d' Este, ma non venne più a tempo in quel giorno. Appagarono però gli alleati il suo desiderio quattro giorni appresso, cio à '15.4 di gennajo, perchè convenne aspettare la procure necesarie delle respettive città per ricevere il nuovo alleanzo (3). In questo nuovo istrumento, che fu rogato anch' esso in Mantova, vedesi che le città di Parma, di Bologna, di Verona e di Mantova, e i Capitani de' Grasussi di Mantova, e i Capitani de' Grasussi di Modena danno luogo nella loro alleanza a Francesco Marchese d'Este contro il Marchese Azzo suo fratello per ricuperare spezialmente dalle mani di lui Ferrara e il Contado di Rovigo (3).

I Capitani di Modena, che si sottoscrivono all' alleanza de Collegati contro il Marchese, danno un evidente indizio, che in questa città erano già insorte sollevazioni, discordie e rumorì. E così su in effetto: I congiurati a' 26. di gennajo (4) si levarono la maschera, e

(1) Ved. Doc. num. 454:

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 455.

<sup>(</sup>a) La Cronica di Bologna p. 308 dice che a' 17. la nuova di Modena presa giunse a Bologna, ma quivi può ell'ere errore del copilla, mentre il Cronico Eftense p. 354. afficura che la sollevazione avvenne a' 26.

1306 per tutta la città fi suscitò un universale tumulto contro di Azzo; tenendo mano alla soltevazione Manfredino da Sassuolo, ch' era ivi Governatore pel Marchese, e con esso lui Sassuole suo figliuolo, e Rinaldo da Marcheria Vicario e Capitan generale. Fu forzata la milizia Estense a rifugirli nel Castello; e quantunque vi accorresse Fresco figliuolo di Azzo non potè ricuperare la città, e nemmeno impedire che la cittadella in breve non fi arrendesse .

La ribellione di Modena diede l'esempio anche al popolo di Reggio; imperciocche sollevatoli nel giovedì appresso scacciò a forza il presidio di Azzo, e si sottrasse all' ubbidienza del Marchese. Amendue questi popoli, osserva il Muratori, fecero grandi allegrezze per la ricuperata loro libertà, senza prevedere quai grandi mali foffe per coftar loro questo nuovo stato; e quanto pentir fi doveffero in breve per efferfe gibellati al piacevol dominio de' Marchefi d' Efte.

Ad una tale nuova Giberto, da Correggio con molta gente a cavallo corse toffamente a quella città, dove fu ricevuto co' segni maggiori di onore e di amorevolezza. Dopo alcuni di quel popolo prese per loro Podestà Matteo suo figliuolo, e defiderò di effere unico anch' effo. all' alleanza degli altri Collegati. L'istrumento fu stipulate in Bologna agli undici di Febbrajo (1), e que cittadini per dimostrare maggiormente il loro attacco agl'interessi della lega guaffarono tutti i Castelli, che il Marchese Azzo avea fatto edificare nel loro distretto, seguendo anche in ciò l' esempio de' Modenefi (2).

Que-

<sup>(1)</sup> Ved. il Doc. nel Suppl, au Corps Diplomatique etc. loc. cit. p. 46.

<sup>(2)</sup> Cronica di Bologna p. 20%.

43

Questi prosperi e felici avvenimenti diedera 1306 occasione agli alleati di feste, di allegrezze e di nozze. In primo luogo per le nozzedi Al. boino Signor di Verona, che prese in moglie Beatrice figliuola di Giberto da Correggio, furono fatte infinite allegrezze e corse e bagordi e giuochi dal popolo Veronese, che dimostrava il suo genio per tali spettacoli, imitando in fimil guisa le magnifiche feste, che in tale occasione diedera i Principi a tutta la nobiltà concorsa (1). E quantunque la slagione non fosse favorevole di troppo a tanti spettacoli, perchè era d' inverno, che in quest' anno fu anche rigido quanto altro mai , in modo che s' agghiacciarono i fiumi, e morirono le viti e gli alberi delle compagne (2); pure e in Parma e in Verona e in Mantova le feste si raddoppiarono, perchè doppio ne fu parimente il motivo, avendo nel medefimo tempo Giberto da Correggio data in moglie un' altra sua figliuola a Francesco figliuolo di Passerino de' Bonacossi, cioè di colui che su poi Signore di Mantova, ed una sua nipote figlinola di Nicolò da Fogliano a Bailardino Nogarola Veronese (3).

Con tai maritaggi divenuto più allegro, e insuperbito pei felici succeffi delle armi collegate contro il Marchese, credea Giberto, che per qualunque colpo di avversa fortuna più quo doveffe crollare la sua potenza; ma la politica umana non giugne ad alterare quanta è lassà flabilito ne volumi immutabili del deffino. Vedermo poi quanto Giberto fisfi ne' suoli.

divisamenti ingannato.

E quan-

<sup>(1)</sup> Chron. Parmense Chron. Eftense . ec.

<sup>(2)</sup> Chron. Estense.

1306 E quanto alla felicità delle armi collegate quantunque in febbrajo si fossero rinnovati i patti dell'alleanza con altro istrumento (1); incominciarono tofto a provare i colpi della contraria fortuna col partirsi, che fece dalla lega quella città, che fra tutte era la più doviziosa e la più potente. Fu questa la città di Bologna. Per testimonianza di Dino Compagni la rivoluzione nata fra le due fazioni Guelfa e Ghibellina fu opera de' Fiorentini nimicissimi de' Lambertazzi del partito Ghibellino, Nella universale sollevazione della città rimasero i Lambertazzi soccombenti, molti restarono morti, molti prigioni, gli altri presero la fuga, e da lontano videro le fiamme, che ardevano le loro case, e udirono i saccheggi e i diroccamenti' di quelle (2).

Bologna tornò altora a parte Guelfa, che trionfante ed allegra rimise la buona armonia col Marchese Azzo capo de Guelfi; e perciò non solamente pace, ma anche lega fu flabilita sul fatto fleffo. Perlochè tanto effi Bolognefi, quanto i Fiorentini, caporali anch'effidella Guelfa fazione, mandarono soccorfi di gente al Marchese. Ma non s' intimorirono per queflo gli altri collegati; anzi radunando milizie da tutti gil flati formarono un formidabile esercito, di cui secondo: il Corte, fu fatto Capitan generale Cane-Francesco dalla Scala, e gli fu data piena autorità di fare e di amminifirare quella guerra, come a lui più pareva utile ed espediente alla lega, poichè sapevano que Canè

(1) Ved. Doc. num. 458.

per

<sup>(2)</sup> Dino Compagni lib. 3. nel Tom. 18. Rer. Ital. Script. Matth. de Griffonib. Chron. Bononiens. Cronica di Bologna p. 309. Ghirarda cci etc.

per esperienza, che affoggettare un general d' 1306 armata ad ordini che limitano la sua autorità, è un impedirgi di approfitare de falli del suo nimico, di perdere i momenti favorevoli, "ma non preveduti, che la fortuna gli presenta, è un esporlo a perdere la confidenza de suoi soldatì, che attribuiscono a viltà ciò che non è che obbedienza.

Nel mese di luglio si partì tutto l' esercito composto di Veronesi, di Mantovani, di Bresciani, di Parmigiani, di Piacentini e di altri, e secondo le espressioni del Cronico Estense pare che gli stessi due Signori di Mantova e di Verona volessero esservi persosfalmente. La prima gita fu a Figarolo, dove venne ad unirsi il Marchese Francesco accompagnato da Salinguerra; da Ramberto de Ramberti Ferrarefi, e da' Ghibellini Padovani . Anzi io con qualche fondamento sospetto, che lo Resso Comune di Padova fiasi interessato a proteggere i due fratelli contro di Azzo, vedendo nel Cronico Patavino e in altre Cronache Padovane, che in quest' anno i due fratelli Marchesi diedero in proprietà a quel Comune Lendinara colla sua Curia, Santa Rasa, Cavasana e Sanguinedo (1).

Figheruolo, Melara, Maffa, la Torre del Porefifenza fi arresero alle armi de Collegati . Alla Stellata fecero un ponte sopra il Po, per cui paffò tutto l'esercito mettendo ogni cosa a ferro ed a fuoco fino alle porte di Ferrara .

<sup>(1)</sup> Chron. Patav. nel Tom. IV. delle Differtazioni del Muratori, Cronichette che vanno dietro a Rolandino p. 427. Mantifia al Monaco Padovano p. 737.

1366 Allora Azzo ebbe timore daddovero, è la veritiero è il racconto de Cortus; Padovani ; talmente s' era perduto di animo ed avvilito, che già già meditàva di fuggire in fretta, ed abbandonare la città. Non esegui duefla effrema risoluzione, perchè i suoi più fedeli vi fi opposero s'confortandolo da tal disegno collé più forti ragioni;

ntanto Salingueira Ramberto, ed altri Ferrarefi, che mantenevano intelligenza dentro la città, fi erano presentati ad una porta collà speranza, che gli amici aprir la dovessero; ma il Podestà di Ferrara avvisato del tradimento avea prese le più giuste misure, onde deludere i traditori e i suorusciti. Si accorsero bene i Collegati, che le cose aveano cangiato àspetto; imperciocchè, invece della promessa si cossilenza; ritrovatrono un popolo fotto ed armiato sopra le mura, pronto a disendersi da qualunque atsacco; per la qual cosa perduta ogni lussinga d'impadronirsi della città abbandonarono quel territorio per attendere ad altre imprese (1).

Peco prima di quello grande armamento erano accadute in Bologna delle nuove rivoluzioni; per sedar le quali vi fi portò in persona il Cardinal Napoleone degli Orfini; spedito da Papa Clemente V. Legato in Italia, affine di pacificare le città divise nell' interno loro, o in rotta co'loro vicini. Se mon che la presenta di questo Cardinale vieppiù accese l' incerdio terribile della discordia in quella infe lice città, Egli voleva adoperarii per rimettere quivi la pace, e restiture i suorusciti alla patria, fina questo era il punto difficile, che i cepi defundo con la consenio della con difficile, che i cepi defundo con la consenio di con la contenio di con la consenio di con la consenio di con la consenio di con la consenio di

<sup>(1)</sup> Chron, Estense, Cronica di Bologna ec.

TERZO: 47
Guelfi non volcano in modo alcuno capire. É 1306

di fatti tanto susurro effi fecero, tante zizzanie fra il popolo seminarono contro lo stesso Legato, facendo credere ch' egli fosse Ghibellino a bella posta venuto a Bologna per la distruzione de Guelfi , che nel giorno 22. di magzio si levarono i Bolognesi a rumore per modo, che corsero coll' armi in mano al palazzo del Cardinale con tal furore e minacce, che tutto ripieno di spavento frettolosamente non senza suo notabile danno fuggì; poiche futono morti alcuni di sua famiglia, e fu rubata buona parte de suoi ricchi arnefi. Pien di vergogna e di rabbia egli si ritirò ad Imola, e quivì stando nel dì ti. di giugno scomunicò i Rettori e gli Anziani di Bologna, mise all' interdetto la città, e la privò dello Studio con dichiarare scomunicato chi v' andaffe à ftudiare; la qual cosa accrebbe la fortuna di Padovaperchè quasi tutti gli scolari di là fuggirono. paffarono allo Studio di quefta città (1).

Dopo lunga digreffone, che ci difrafe per gran tratro contro il fiftema di noi intrapreso fuori della nostra provincia, mache non parrà intutile interamente a chi vorrà rifiettere quanta gran parte ebbero i Veronesi in queste rivoluzioni, fiamo alla fine venuti al proposito di ripigliare la narrazione de nostri affari.

E per quel che riguarda la città di Padova essa cersecva ogni di più di popolazione e dè credito, e di lustro e di splendore, periochè con più di coraggio si proseguirono i lavori del palazzo grande della ragione già cominciati sin marzo, e che si dovevano proseguire sino al

<sup>(1)</sup> Dino Compagni lib, 3. Chron. Bononiens. Chron. Estense. Cronica di Bologna p. 309.

1306 coperto, ch'esser doveva di lamine di piombo (1). E quantunque le spese di guerra sossificate, per motivo delle quali negli anni passari erasi imposto il nuovo dazio della macina, pure quell' angaria non su soppressa, anzi con nuove ordinazioni e regolamenti su in quest' anno con maggior forza inculcata, dichiarando le ville che dovevano esser soggette a quelle regolazioni, e specificando che anche i due Comuni di Bassino e di Lonigo colle ville da quelli dipendenti dovesser soggiacere a quel dazio (2).

Molti provedimenti furono pur prefi da quella Republica per le cose, che agitavano la Comunità di Baffano spettanti al feudo delle decime, le quali fi erano avanzate in si fatto modo, che diedero grandi penseri allo stesso governo. Aveano le contese avuto il loro cominciamento nel gennajo dell'anno antecedente, e in questo spezialmente aveano preso un cattivissimo aspetto, sicchè la serle degli affari richiede che si prenda il punto della quessione dal suo principio.

Dopo la morte di Andrea de Mozzi Vescovo di Vicenza era flato uno scisma pericoloso nella Chiesa Vicentina; imperciocchè i Canonici e il Capitolo aveano eletto a succeffore frate Pacopo Domenicano; all' incontre Papa Bonifazio aveva affunto a quella dignità Rinaldo Concoreggi Milanese, che poscia col titolo di Beato fu onorato sopra gli altari. Per quefto scisma della chiesa Vicentina, che durò molti anni, pacquero grandi disordini; e i Baffaneli anni, pacquero grandi disordini; e i Baffaneli

ap-

<sup>(1)</sup> Chron. Patav. nel Tom. IV. delle Differtazioni del Muratori.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 461.

49 aldanza 120

approfittando dell'occasione acquistarono baldanza 1 306 a poco a poco, di modo che formando i loro penfieri stabilirono di opporfi con tutte le loro forze agl' infeudati, acciocche non poteffero raccogliere il frutto delle decime. In questa, che puossi chiamar congiura, vi entrò il Podestà, i Consoli, i Configlieri e il popolo tutto, in guisa tale che s' incominciò una gravissima lite tra il Comune di Baffano e Giovanni Saraceni, e i due fratelli Forzate, cioè Enrico e Marcio figliuoli di Giovanni, come infeudati dal Vescovo. Lunga è la narrazione di tutte le contese, ma dalla medesima si potrà prendere un' idea delle liti forensi di que' tempi, le quali erano piene di raggiri e di fallacie . Imperciocche si sa che ne' tempi prima del mille si sbrigavano le liti con facilità e prestezza, perchè senza tante citazioni, protelle, eccezioni, istanze, contraddittori, ed altre eterne filatere del foro. Ma appena la Romana giurisprudenza mise il piede nelle scuole, e s' impadroni di tutti i tribunali d'Italia, si spalancarono le porte a mille sofisticherie ed arti per tirare in lungo la giustizia, e per difficoltare talvolta la cognizione del giulto, piuttoffo che per ajutarla.

Vedendo gl' infeudati, che le forze loro non potevano contrapporfi a quelle de' Baffanefi, poichè il numero degli oppofitori erafi aumcatato firaordinariamente, pensarono in miglior modo di ricorrere al braccio della giuftizia. Pertanto a' 23. di gennajo del 1305. Marcio Forzatè, e il Sindico del Veccovo presentaronfi a Rolando de' Goarmerini Podefià di Vicenza, e diedero principio agli atti forenfi col far ifianza che fossero fatti gli firidori ne' luoghi soliti della città, e spezialmente nella villa d'Angarano, invitando a manifetlarfi coloro, che

Tom. III.

aves-

D

1306 avessero pretensioni sopra le decime della villa suddetta. Imperciocchè egli è da sapere, che nel feudo delle decime di Bassano fi comprendevano anche quelle di Angarano per la maggior parte da' Bassanesi possedute . E perchè questa villa è soggetta al distretto di Vicenza, perciò Marcio a quella città fece il suo primo ricorso; colla lufinga di poter tirare a quel foro anche la questione del Comune di Bassano (1). Occupava allora la cattedra di Vicenza Alrogrado de Conti Cattanei da Lendinara . imperciocchè il B. Rinaldo dopo sett' anni della sua amministrazione in Vicenza era stato dal sommo Pontefice creato Arcivescovo di Ravenna.

1 Bassanesi all'avviso di quegli stridori, dopor di aver presentato al Podestà di Vicenza la nota di tutti quelli, che intendevano opporfi alle decime suddette (2), fecero un passo assai ardito, poiche radunatifi nella Chiesa archipresbiterale di S. Maria furono da Buono Arciprete unitamente a' suoi Canonici congregati in Capitolo, infeudati delle decime suddette investendo ciascuno di foro di quelle, che si raccoglievano nelle proprie loro possessioni. L' investitura di-questo feudo fu data col bastone , che l' Arciprete teneva nelle proprie mani , e la estese tanto a' maschi, quanto alle femine sino all'infinito. I feudatari allora sul fatto giurarono come vassalli fedeltà all' Arciprete ed a' Canonici (3).

In quest' istrumento d'investitura curioso per la novità si specifica, che da cento e più anni la Chiesa di Bassano restava spogliata delle'

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 441.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 441.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 442.

decime suddette, le quali di giuflizia apparte-1306 ner le dovevano. Nel medefimo giorno, che fu il di 30 di gennajo Lorenzo Arciprete d' Angarano unitamente a Patavino suo Canonico nella Chiesa di S. Eusebio formò un altro istrumento d'investitura, concedendo in seudo le decime di Angarano agli stessi Bassanes (1).

L' atto de' due parrochi fu giudicato temerario da tutti i buoni; nè perciò cessarono gli atti forensi in Vicenza. Già i Bassanesi avevano spedito colà nuovi procuratori, i quali presentandoli al Podestà protestarono, ch' egli non poteva esser giudice in quella causa, perchè-i Forzate erano cittadini di Padova, e i Bassanesi ancor essi erano cittadini di Padova. Indi presentarono i nomi de'consorti, i quali fi veggono registrati al numero di cento e diciassette (2). Fra le cause da' Bassanesi addotte della incompetenza del giudice una era anche quella ch' essendo la quistione spirituale ed ecclesiastica doveva esser giudicata non da un secolare, ma da un ecclesiastico (3); pur ciò nulla ostante presso quel Podestà si proseguirono gli atti forenfi, e le proteste, e le cavillazioni, che occuparono intigramente il corso dell' anno.

Frattanto Enrico Forzatè fratello di Marcio passò all'altra vita. Marcio per maggiormente confermarli ne' suol diritti chiese dal Vescovo-Altogrado la investitura in sua spezialità di quelle decime. Seguì l'isfrumento a' 19. di marzo del 1906. nel quale vi è una particolarità, che non si vede in tutti gli altri sitrumenti anteriori, cloè la formola del giuramea.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 443.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 444. (2) Ved. Doc. num. 446.

<sup>1</sup> 

32 L 1 B R of
1306 to, che i vassalli feudatari prestar dovevano al
Vescovo di Vicenza (1).

Marcio allora presa maggiore baldanza rinovò le sue issanze presso il Podestà di Vicenza, e cogli atti procurava che si definisse l'imbrogliata quistione. Se non che vedendo i Bassanesi che presso il Podestà di Vicenza poco giovavano le loro cavillazioni e le loro proteste (5) procurarono che la causa fosse portata davanti a un giudice Ecclesiastico. Papa Clemente quinto aveva eletto in que' di come abbiam detto per suo Legato Apostolico con amplissima facoltà in Italia il Cardinal Napoleone degli Orfini; e lo aveva munito di un Breve amplisfimo fino da' 13, di febbraio; il qual Breve Napoleone aveva avuto cura accompagnato con sue lettere di farlo noto a tutte le città d' Italia . e i Bassanesi non avevano mancato di procurarsene una copia aurentica (3). A questo Cardinale adunque pensarono di portar la causa loro; e perciò a' 15, di giugno nel loro maggiore Configlio elessero quattro Procuratori, dando ai medefimi facoltà di comparire a vanti al Podestà di Padova, a quello di Vicenza, e al Papa stesso, se facesse di bisogno, e ad ogni altro giudice ecclesiastico per la causa suddetta (4).

Fin qui le cose erano passate senza rumori, e solo colle sofificherie degli atti civili. Alla fine il Forzate flanco per vederfi flancheggiato così fraordinariamente pensò di far valere colla forza il diritto delle sue ragioni. Non fi spaventarono i Bassanefi a quell' avviso, ma

CO.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 460.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 463.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 459.

<sup>(4)</sup> Ved. Doc. num. 465.

TERZO.

coraggiosamente fi allestirono per oppor la for- 1306 za alla violenza. Tutti si prepararono all'armi, e le apparenze furono così grandi e pericolose, che il Podestà di Padova fu costretto di proibire con un publico e rigoroso decreto agli uomini di Bassano, e al Forzatè in pena di dieci mila lire di non dover fare alcuna adunanza di uomini armati, o guarnimento in Padova, o in Vicenza, o in Bassano, o ne'loro distretti (1). Questo precetto fu fatto a' 18. di giugno, e il giorno appresso fu presa parte nel maggiore Configlio di Padova di proibire in forma publica i preparativi d'arme, che si facevano in Bassano, e nel Padovano da Bassanefi e dal Forzate, e di far venire a Padova venti de più ricchi Bassanesi a far sicurtà di non far novità pregiudiziale al governo, obbligandoli al compromesso (2).

L'affare era divenuto serioe pericoloso, e di fatti anche il Podefià di Vicenza con lettera publica avea participato a quello di Padova l'ofinazione de Baffanefi, e i disordini che seguivano per causa di tali contese. E perciò nel maggior Configlio Padovano fi ritornarono di nuovo a' 29, del mese suddetto di giugno a ventilar le cose, e confermando le parti, che furono prese in quel propofito a' 19, fu flabilito che i frutti raccolti dagli uomini di Bassano in Angarano foffero intanto ripofit preffo il Podefià di Vicenza, e l'iflefio fi dovefie fi

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 466.

<sup>(2)</sup> Questa carta, che in forma autentica si conserva nell'archivio di Bassano, è però in sì fatta maniera guasta e corrotta dal tempo, che non ho potuto trascriverla.

Baffano (1).

In tali termini essendo la faccenda il Podestà di Vicenza più non volendo frammettere dilazioni, così anche persuaso dalla Republica Padovana, pronunziò la sua sentenza, in cui dando ragione a Marcio Forzate fiabiliva . ch' egli dovesse essere posto al possesso delle decime in questione (2). Non mancarono tosto i Bassanesi di appellarsi dalla sopraddetta sentenza al Cardinal Napoleone, che allora ritrovavasi in Imola, dopo la fiera burrasca sofferta in Bologna: indi gli spedirono ambasciadori , acciocche esponer gli dovessero lo flato delle questioni. Le loro istanze furono dal Cardinale amplamente accettate, e persuaso che la causa delle decime, ch'era totalmente spirituale, dovesse esser decisa dal foro ecclesiastico, scriffe tosto una lettera pressantissima al Vescovo di Feltre, acciocchè prender dovesse le necessarie informazioni su tal proposito, pienamente delegandolo in tale questione, dandogli ampla facoltà di poter adoperare le armi Ecclesiastiche, in caso che ritrovasse renitenza e opposizione.

Era allora Vescovo di Feltre Aleffandro, non Piacentino, come vuole il Campi, il Bonifazio ed altri scrittori, ma Trivigiano fratello di Prosavio Novello già Vescovo di Trivigi, come chiaramente fece vedere i Pruditissimo Sig. Canonico Conte Rambaldo degli Azzoni e nell'e sue memorie del B. Enrico, e nelle sue notizie de' Vescovi di Feltre. Ricevuta ch'egli ebbe dal Cardinal Napoleone una

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num, 468.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 467.

TERZO:

na così ampia delegazione scriffe tofto al Po-1306 defià di Padova in favore del Comune di Bassano, notificandogli le commiffioni avute dal Legato Apofiolico, e comandandogli che doveffe comparire fra sei giorni alla sua presenza o in Feltre o in Belluno, in persona, o per mezzo di un suo Procuratore (r).

Tali passi favorevoli al Comune di Bassano furono motivo, che gli assari incominciassero a piegare in loro favore. Il primo a muoversi dalle sue pretese su il Vescovo Altogrado, il quale vestendo ne Bassanes in arcsistenza condiscese ad accordar loro il diritto di parte delle decime, che gli efigeva. In Angarano. L'istromento della investirura su rogato in Vicenza nel palazzo Vescovile a'26. d'agosto nel 1306. e da questo si comprende come il Vescovo di Vicenza non si era spogliato di tutte le decime, che raccoglievansi in quella villa a lui devolute per la morte del Conte Beroardo, ma ch'egli se n'era ritenuto una gran porzione (2).

Quando i Baífanefi per questa investitura incominciarono a sperare un esto felice per la lor causa col Forzatè, ecco uscire in campo Giovanni de Saraceni, che sino allora nou avea satto alcum movimento, e presentarsi al Cardinal Napoleone in Faenza accusando le violenze del Comune di Bassano, e instando che venisse del Comune di Bassano, e instando che venisse del composito di privilegio di infeudazione fattagli dal Vescovo di Vicinza, e confermatagli dallo stesso Pontesse. Napoleone mos-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 467.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 470.

56

1306 mosso dalle ragioni del Saraceni direffe tofto all' Arciprete di Baffano un suo Brevo, incui gli commetre di far citare il Podefià, gli offiziali, e il Configlio di Baffano avanti di lui in Faenza per difenderfi nella causa delle decime ad iflanza di Giovanni Saraceni. Quefto Breve di Napoleone fu dato sotto il giorno sefto di Agofto, e la intimazione fatta dall' Arciprete di Baffano, come delegato del Cardinale, seguì a' 24, del medefimo mese (1).

Il termine dato al Comune di Bassano per comparire alla presenza di Napoleone era di quindici giorni, e di fatti i Bassanesi non mancarono di spedir tosto un loro Procuratore per difendersi. Napoleone era passato da Faenza a Forli, e quivi appunto nella sua curia fi diede principio all' imbrogliatissima quistione. Il Cardinal Legato occupato in affari di maggior importanza destinò per questa causa Marino Filomarini suo uditore Canonico Napolitano, e il Saraceni per suo procuratore elesse Antonlo degli Ulivieri da Parma. Si diede principio agli atti forensi, nè io terrò dietro a tutti i maliziofi arzigogoli da' Baffanefi inventati per deludere le ragioni del Saraceni; e per tirar in lungo la questione , potendosi essi leggere nel lungo documento da noi prodotto al suo luogo (2).

Mentre in Forlì nella Chiesa di S. Matteo, in cui il Canonico Filomarini aveva eretto il suo tribunale, seguivano gli atti della controversia, la causa del Forzatè avea cangiato aspetto in Bassano. Questi stanco di così lunghi e dispendiosi litigi s' era risoluto di venir ad un

ac-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 471.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 471.

accordo col Comune, e vendere ad effo tutti 1306 i suol diritti nelle decime. La convenzione fu stabilita per la somma di lire cinque mila e cinquecento, in forza della quale Marcio rinuzio in mano del Vescovo Altogrado tutte le ragioni, che aver poteva in quelle decime, e Palma ed Adeleita figliuole di Marcio da Montemerlo fanno la medefima rinunzia (1).

Un motivo fortiflimo, perchè il Forzatè discendeffe a questo passo, in anche il vedere, che se voleva continuare la causa, gli era d' uopo a viva forza portarla al tribunale del Cardinal Napoleone. El ci n effetto noi abbiamo una Bolla del Cardinale suddetto in data di Forlì de'a5, settembre diretta al Vescovo di Vicenza, h cui gli ordina, ch' egli dovesse avvertire il Podestà di Padova e quello di Vicenza a non dovere intromettersi nella causa delle decime suddette, e in caso diverso li dovesse costitucione di contra con contra con la dovesse contra con contra con contra con contra con la dovesse contra con contra con contra con contra con contra con la contra contra contra con contra con contra con contra con contra contra contra con contra contra con contra con

L'esempio del Forzatè pareva che dovesse essempio del Forzatè pareva che dovesse essempio acche dal Saraceni, ma le parti non si poterono accordare; sicche ripigliandosi in Forli gli atti della causa per qualche giorno sospesi su dal giudice Filomarini sinalmente si abblito il giorno terzo di novembre per la decisione di quell' imbrogliatissimo affare (3). A' Bassansi non poteva effer data ragione in una controversa, che palesemente saceva consocere una violenza ingiusta, ed una ostimazione malvagia, e quantunque la sentenza sossi del a'loro tentativi contraria, quantunque il Cardinal Napoleone con nuova Bolla commet.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 472. 473.

<sup>(2)</sup> Ved, Doc. num. 473.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 471.

1306 mettesse a Giovanni Giordano Canonico di Padova di dover reprimere l'insolenza de' Baffanesi dandogli l' autorità di procedere in caso di resistenza co' passi più rigorosi della scomunica e dell' interdetto (1), pure sempre più induriti nelle loro ingiustissime pretese (2) obbligarono il Canonico Giordani a dichiarar in publica forma il Podeltà, i Consoli, e gli uomini di Bassano ribelli alla santa Chiesa . publici usurpatori de' beni ecclefiastici, violenti ed ostinati, proferendo contro di loro la sentenza della scomunica. Quest'atto su pronunziato nella Chiesa del Duomo di Padova sedendo il Giordani pro tribunali alla presenza di molti testimonj a' 16. di novembre (3).

E perché anche in Baffano fosse noto a tutti , egli lo notificò in publica forma all' Arciprete, al Canonici, ed al Clero ecclesiastico ordinandogli di dover publicare sopra gli altasi la scomunica suddetta, e di sospendere ipsor facto tutti i divini uffizi, ed ogni ecclefiaftica funzione minacciandolo di scomunica caso diverso (4).

Il Cardinal Napoleone approvò la scomunica del Canonico Giordani ratificandogli con nuova Bolla la sua delegazione in questa causa, e commettendogli di dovere immantinenti scomunicare il Podestà, i Consiglieri e il Comune di Bassano, e sottoporre tutta la Terra all'interdetto (s).

Ognun si figurerebbe, che a colpi così fieri e inaspettati l'animo de Baffanefi restaffe ab-

hat-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 475.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 475. (3) Ved. Doc. num. 475.

<sup>(4)</sup> Ved. Doc. num. 475.

<sup>(5)</sup> Ved. Doc. num. 475.

T E R Z O. 59
battuto, e quella ferocia fino allora conserva-1206

ta, si ammollisse alquanto, ma su tutto altrimenti . L' Arciprete di Bassano unito al suo Clero spedì tosto un messaggiero a Padova, il quale presentatofi al Canonico Giordani, mentre era nella sua Canonica, fece nella forma più valida la sua appellazione a nome del clero Bassanese appellandosi al sommo Pontefice e alla Santa Sede (1). Il Comune parimenti protestandosi aggravato per quella sentenza elesse Gabriel Sulimano Sindico e Procuratore (2), il quale portatofi a Padova avanti al Canonico suddetto fi appellò dalla sua sentenza al sommo Pontefice a nome del Podestà e de Configlieri di Baffano, sottoponendo all'autorità della Santa Sede e del Papa tutte le ragioni e tutti i diritti de' Bassanesi, de quali egli era Sindico e Procuratore (3).

Ecco il Saraceni, quando già credeva di aver afferrata la vittoria pei crini, ingolfato più che mai in un nuovo litigio. A questo colpo la sua costanza s' avvilì; e incominciò ' a prestar l'orecchio ad un accomodamento. Le parti fi compromisero in Giacomo Verlati di nobile famiglia Vicentina, pe' cui maneggi ben presto i questionanti si ridusfero ad accordar le condizioni di una pace stabile. L' istrumento di quest' accordo su rogato in Vicenza nel suo palagio sotto il giorno decimosesto di decembre. La sostanza su che i Bassanesi pagar dovessero al Saraceni lire tre mila cento e quaranta quattro di piccoli, e il Saraceni rinunciar dovesse in mano di Altogrado

(1) Ved, Doc. num. 479. (2) Ved. Doc. num. 478.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 480.

1306 grado Vescovo di Vicenza ogni sua pretesa sopra il feudo di quelle decime (1).

Tale fu il fine di quella acerrima contesa. ed Altogrado entrando pienamente ne' desideri de' Baffanesi concedette a' medesimi l'investitura di quel feudo colla libertà di poterselo fra loro dividere, e passare anche ne' maschi e nelle femine (2). Indi avvisato il Canonico Giordani di quest'accomodamento su pregato a fivocar la sentenza di scomunica pronunziata contro gli uomini di Baffano. Questa cirimonia seguì in Padova nella Chiesa del Duomo alla presenza di Botacio Canonico Padovano, e di due celebri Professori della publica Università, cioè Oldrado da Lodi, e Abianto da Milano; avendo però prima il Canonico fatto giurare il Procuratore de Baffanefi , che il suo Comune ubbidirà sempre per l'avvenire a'comandamenti di Santa Madre Chiesa (1).

Questi imbrogli de' Bassanesi ci secero trascurare gli altri affari, che avvennero nella Provincia, e particolarmente quelli che appartengono a' Trivigiani ed a Gerardo da Camino. Era qualche tempo, che la salute di questo Principe Signor di Trivigi, di Feltre e di Belluno andava declinando, e deteriorando per modo che già i medici l'aveano sfidato. Egli avea preveduto la sua morte vicina fin dal 1202., quando in Trivigi nella sacriftia de fratl minori aveva fatto il suo ul-

timo

<sup>(1)</sup> Ved. il Documento stampato nelle mie Notizie de' Vescovi di Vicenza,

<sup>(2)</sup> Vedi i documenti stampati nelle Notizie suddette.

<sup>(3)</sup> Vedi i Documenti stampati nelle Notizie suddette al num. 57. 58. 69.

TERZO. 61

timo testamento (1). Il Piloni vuole ch'egli 1306 sia morto nel 1205., ma ella è cosa certissima che Gerardo passò tra più in quest'anno a 26. di marzo (2), dopo 22. anni di giustifimo governo, checche n'abbian detto in contrario i Ghibellini suoi nimici, e alcuni moderni scrittori. Per la costui morte tutra la città fu in grandissimo lutto, e il popolo mesto e dolente accompagnollo nel giorno seguente alla sepoltura nella Chiesa di S. Francesco. Bellissima su la pompa del funerale, poichè oltre tutta la chieresia v'intervenne gran numero di Cavalieri in gramaglie co' cavalli vestiti a bruno. Fu fatta dappoi in quella Chiesa un'arca eminente appresso la sacristia, dove fu collocato il suo corpo (3).

Avvenne tal morte, mentre era Podestà di Trivigi Galeazzo Visconti, il quale esule e ramingo andava cercando nelle città forestiere ricovero e sostentamento (4). Lasciò Gerardo due figli, cioè Rizzardo e Guecellone, eredi in egual porzione de' beni suoi e de dominj, quantunque l' elezione del popolo e de grandi vi avessero parte. Così i Trivigiani così i Peltrini ed i Bellunesi concordemente confermarono a' due fratelli gli onori e la fignoria avuta dal padre. Appresso questa morte Rizzardo, per effer libero ed espedito da ogni imbroglio, maneggiò tosto una tregua col Patriarca Ottobono, il quale condiscese ad accordarla fino a San Martino, e l'istrumento fu

(1) Ved. Doc. num. 434.

(3) Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(2)</sup> Anonimo Foscariniano, Annal. Camald. Tom. V. p. 257.

<sup>(4)</sup> Giulini Storia di Milano T. 8. pag. 568.

62 L 1 B R O. 1306 fu rogato a'26. di maggio sotto la pena a' vio.

latori di due mila marche (1).

Ma egli è tempo di ripigliar il filo de' progreffi fatti in Lombardia dalle armi alleate perchè taluno non creda peravventura, che l' esercito abbia abbandonato l'impresa di Ferrara per timore o per avvilimento. Si erano ai Collegati presentati i fuorusciti di Bergamo, i quali con lufinghe e con promesse aveano indotto la lega a intralasciare l'impresa di Ferrara per tentare quella di Bergamo. Effi l'abbracciarono volentieri, conciossiasosseche già vedessero che pochi avanzi potevano fare nel Ferrarese, avendo presentito che all'Estense sopraggiungevano dagli amici rinforzi, ed ajuti confiderabili. Pertanto l'esercito della Lega diretto da Cangrande partì a' primi giorni d'agosto, e valicato l'Olio a Palazzuolo il terzo giorno giunse con tutte le genti oltra il fiume Serio fin quali sotto la città di Bergamo minacciando di volerla affediare. Matteo Visconti fi congiunse a loro con ottocento lancie e mille e cinquecento fanti, e tentò di sorprendere il ponte di Vaprio; ma il disegno gli andò fallito, perchè trovò il ponte ben presidiato. Intanto il Turriano Signor di Milano per la difesa di Bergamo avea radunato un formidabile esercito. A' 18. d' agosto cavalcò a Caffano, dove con lui s'unirono i Pavefi, i Tortonefi, i Novarefi, i Vercellesi, i Comaschi, e gli altri popoli Guelfa amici e fautori de Torriani . Ciò vedendo

<sup>(1)</sup> Julianus in Chron. pag. 31. 32. Coronini Tentamen &c. pag. 253. L'isfrumento di questa tregua si conserva nell' Archivio Cesareo di Vienna, come scrive il ch. P. Steyerer Colledi. ms. Document. T. VI. pag. 1162.

TERZO. 63
il Visconti dovette partirfi in fretta, e con 1306
lui fi ritirò anche l'esercito collegato, senza

aver fatto cosa alcuna notabile a benefizio de'

fuorusciti (1) .

Matteo intanto conoscendo troppo contraria a se la presente fortuna, si ritirò finalmente in solitario luogo a far vita privata e nascosa, aspettando tempo più favorevole a' suoi defideri. Ferreto Vicentino scrive, ch' egli fi ricoverò prima al lago d'Iseo, e poscia andò ad abitare nella Villa di Nogarola, ch' era di Bailardino 'da Nogarola ne' confini di Mantova. dove da povero Signore dimorò circa cinque anni. Raccontano gli storici un' arguta risposta data da lui, mentre qui soggiornava, ad alcuni messi di Guido Turriano mandatigli quasi per ischernirlo. Essi lo trovarono che familiarmente ragionava con una persona privata di quel luogo, passeggiando lungo la riva del fiume Teggione per suo diporto con una bacchetta in mano. Per commissione del loro fignore gli domandarono cosa egli facesse, e se sperava di più tornare a Milano, e quando credesse che ciò dovesse avvenire . Matteo, poiche stette alquanto sopra di se, rispose loro che quello ch'egli faceva, effi lo potevano vedere da se; del tornare a Milano che sperava di sì; del tempo, che ciò sarebbe allora, che i peccati de' Turriani avanzassero quelli, ch'egli aveva commessi, quando ne fu cacciato.

I Collegati, andata male anche l'impresa di Bergamo, fi vergognavano di terminar la campagna senza aver fatto cosa alcuna di memorabile. Tenuto configlio fra loro giudicarono

<sup>(1)</sup> Giulini Storia di Milano Lib. VIII. pag. 564, Corio Par. II. Corte Tom. II. p. 86. &c.

1306espediente di ricornare sopra il Ferrarese, colla speranza d' impadronirsi almeno del Castello di Bregancino, e perciò vi vennero in ottobre con tutte le genti, e secondo il Cronico Estense, e la Cronica di Bologna, vi erano in persona anche Alboino della Scala, e Botticella Signor di Mantova. Con venti trabucchi, che continuamente gettavano groffiffime pietre, e con altre macchine militari speravano di ottenere il Castello a forza d' armi; ma troppo era forte, e troppo ben difeso e presidiato, perchè così di leggieri cedesse agli assalti . E forse ogni tentativo sarebbe riuscito inutile, se i difensori fossero stati più fedeli al Marchese . Ma essi lo tradirono, e spezialmente il Bastardino da Rovigo, ch' era della casa d' Este, consegnandolo vilmente in mano dei nimici. Azzo fremeva di rabbia per non poterfi vendicare, quantunque avesse fatto pagare il fio col taglio della testa ad alcuni nobili Ferraresi , che aveano tentato di dar a' Collegati la stessa città di Ferrara. Egli aspettava tuttavia i soccorsi, che il Re Carlo suo suocero gli avea promesso: ma questi tardarono tanto a giugnere, ch'ebbe fine l'anno presente, e si diede principio 1307 ancora al susseguente 1307. (1).

Avicinando il vemo ritornarono i Collegati alle proprie stanze con iscambievole promessa di essere pronti alla stagione novella. In que' due mesi d'ozio trattosi la rinnovazione dell'alleanza fra loro con nuovi vincoli di società, imperciocchè nell'istrumento, che si stipulato in [Mantova a' 14. di marzo, si rin-

(1) Chron. Estens. Cronica di Bologna, Chron. Parmens. &c.

TERZO. novano gl' impegni fra Parma, Brescia, Manto-1307 va, Verona, e Francesco d' Este, si ammettono alla Lega i fuorusciti Bolognesi, e si dà facoltà al Capitanio di Mantova di ricevere per nuovi alleati i Signori da Polenta, e le città di Ravenna e di Cervia (1). Eraqualche tempo che i Polentani defideravano di esserne ricevuti, e questo lor desiderio lo avevano fignificato con ambasciatori spediti a Guidone Bonacolso Signore di Mantova (2). Ora in vigore della facoltà dalla lega ricevuta, Botticella ammise alla confederazione i Signori da Polenta, e le due città di Ravenna e di Cervia, stipulandosi in Mantova a' 10, di aprile in publica forma l' istrumento (3).

Nuove forze s'accrebbero alla lega in que' giorni medefimi per la pace conchiusa colla città di Bergamo. La carta di questa pace su stipulata in quella città il primo giorno di aprile, e in forza di essa le città di Brescia, di Verona e di Mantova da una parte, e quella di Bergamo dall' altra rimisero tutti i danni e tutte le ingiurie, che si avevano satte scambievolmente promettendosi una stabile e ferma amicizia (4).

Alla rinnovazione della lega non erano concorse nè Parma, nè Reggio, nè Modena, e ciò per le grandi sedizioni e tumulti, che tutte le sconvolgevano. Imperciocche è da saperfi, che nel mese di marzo in Parma s'era

TOM. III.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. nel Supplem. al Du-Mont T. I. P. II. pag. 48.

<sup>(2)</sup> Rossi Istoria Ravennate Lib. VI. p. 330. (3) Ved. Doc. num. 48 1.

<sup>(4)</sup> Ved. Doc. nel Supplem. al Du-Mont T. 1. P. II. pag. 51.

r307 tramata una congiura per levare la Signoria a Giberto da Correggio, e quantunque scoperta fosse ed estinta ne' suoi principi, pure vi rimasero tante e si gravi dissensioni, che su mellieri che i Veronesi, i Mantovani ed i Bresciani mandassero buon numero di cavalli e di pedoni a disesa del Correggiesco (1).

I Modenesi ancora furono in grande trambusto e pericolo, perché i fuorusciti avendo lor tolto la Terra di Nonantola spinto aveano l'esercito fino a Spilamberto, dove trattavano segretamente co' Guelfi d' impadronirsi della città. Senonchè fatta palese l'occulta macchinazione verso la festa di Pasqua si azzussarono le due fazioni, e riuscì a que da Sassuolo, da Livizzano, da Ganaceto, ed ai Grassoni tutti Ghibellini , di superare e cacciar fuori di città i Savignani, i Rangoni, i Boschetti, i Guidoni, i Pedrezzani ed altri Guelfa (2). Finalmente sedate alquanto, ma non eflinte, le fiere discordie, le tre città spedirono al configlio delle altre Collegate ambasciadori co'necessari mandati per essere anch' esse ammesse nel rinnovellamento della confederazione. Abbiamo l'istrumento rogato a' 1 3. di aprile in Mantova ad offesa e difesa scambievole contro chiunque (3). E chi non chiamerà forsennati gl'Italiani di que' tempi, sempre inquieti, sempre torbidi, sempre intent? a scannarsi l'un l'altro, disuniti in casa, e talvolta uniti co'lor vicini solamente per portare ad altri la rovina e la morte?

Riconfermate in tal guisa, come s'è detto,

<sup>(1)</sup> Chron. Parmense.
(2) Gazata Chron. Regions. Chron. Par-mens. &c.

<sup>(3)</sup> Ved, il Docum. nel Supplem. cit.pag 56.

le unioni si allestivano gli eserciti per cam-1307 peggiare nuovamente a danni del Marchese; quando fu d'uopo a' Collegati di portar l'armi nel Cremonese. I fuorusciti di Brescia, che fi erano ritirati a Cremona, avendo persuaso a que'cittadini di unirsi con loro, cavalcarono tutti in un giorno sul Bresciano, mettendo quel territorio a ferro e a ruha, ed abbruciando tre villaggi, che incontrarono nel cammino. A quest'avviso i Bresciani si mossero tostamente, e marciando a Pontevico si opposero alle scorrerie de nemici. Venne in ajuto de Cremonesi il Podestà di Milano co' Lodigiani. ma vennero eziandio in rinforzo de Brescianti tutte le città collegate, ed ecco accesa nel Cremonese la guerra, il cui motivo non seppe ben discernere il Muratori ne' suoi Annali, nè alcuni altri Scrittori, che vennero dopo di lui (1).

A'19, di agofto essendo ancora i Bresciani a Pontevico, Botticella ed Alboino con tutta la gente Mantovana e Veronese cavalcarono sul territorio di Cremona. Dall'altro lato giunse a Brescello Giberto da Correggio colla milizia Parmigiana, e col popolo di Reggio, e con alcuni cavalieri e pedoni di Modena. Le genti Mantovane e Veronefi presero Montesoro, Ponte di Dossolo, Caftel Dossolo, Luzzara, Pontiolo e Viadana. Quivi i Parmigiani e le altre genti fi unirono co' Mantovani e co' Veronefi, e unitamente abbrucia-rono Casalmaggiore, Cegognara, Sabbioneta, Tollarolo, Ragazzola, e tutti i mulini sopra il Po per sei miglia intorno alla città. Indi

<sup>(</sup>a) Si vegga il Cronico Estense, ed il Poggiali Stor. di Piacenza. T. VI. pag. 68.

1307 passarono al Ponte di Marcaria, e marciando su per la riviera dell'Olio ebbero San Martino per forza e lo spianarono, poscia Piadena, e la distrussero; e non trovando verun osiacolo, diedero sì orribile guasto a tutto quel tratto del Cremonese, ch' è fra il Pto e l'Olio, saccheggiando, abbruciando, uccidendo, e prendendo uomini e bestie, che i più fieri barbart non avrebbero fatto altrettan-

to (1).

Tanta rabbia e tanto furore non solo nasceva a mio parere per la difesa de' Bresciani, ma ancora perchè il Comune di Cremona a parte Guelfa in quel tempo reggevasi; tanto acerbi erano gli sdegni dell'un partito contro dell'altro. Immensi furono i danni, e inestimabile il bottino, che tutto nel grosso naviglio, che per Po seguiva l'esercito, fu trasportato a Serravalle, e quivi rinchiuso colla speranza di accrescerlo ancora, imperciocche nel settembre rinnovarono que popoli s'ull' infelice Cremonese distretto gl'incendi e i saccheggiamenti. Allora in favore della misera città uscirono in campo i Milanesi, i Piacentini, i Lodigiani e i Pavesi con tutte le loro forze, i quali venuti fino a Borgo San Donino gualtarono col ferro e col fuoco que' contorni, e Soragna ed altri luoghi (2).

In ajuto de Cremonesi venne ancora il Marchese Azzo co Ferraresi, e con un buon corpo di Catalani a lui inviati dal Re Carlo suo suocero, non tanto per vendicar le offese di quel Comune, quanto le sue proprie, contro le

armi

<sup>(2)</sup> Chron. Estens. Cronica di Bologna p. 312. (2) Poggiali Stor. di Piacenza Tom. VI. pag. 68.

T E R Z O. 69 armi della lega (1). Il suo esercito era stato 1307

ingrossato da un buon corpo di milizie, che à Bolognesi gli aveano spedito, quantunque in que' di ajutati da cento Cavalieri mandati da Rizzardo da Camino Signor di Trivigi meditassero di andar con ofte poderosa ad espugnare il castello di Dozza nel contado d'Imola, come fecero dappoi (2). Azzo avea preparato un grosso naviglio, che per Po condusse fino ad Oftiglia. I Signori di Verona, cioè Alboino e Cangrande erano accampati alla Torre della Scala, che è un miglio da Offiglia distante, con mille e quattrocento cavalli, e dieci mila pedoni; pur ciò nulla offante non poterono impedire che Azzo non portasse grandiffimi danni al territorio Veronese, nè che non s' infignorisse di quel Castello; e ciò perchè il prefidio senza volere aspettare l' assalto mise fuoco alla Terra, ed abbandonolla vilmente (2).

ro-

<sup>(1)</sup> Chron. Estense, Annales Estens. &c. (2) Cronica di Bologna p. 313. 314.

<sup>(3)</sup> Chron. Estens.

1307 ronesi, fra le quali erano sei grosse galee, ed altre barche incastellate con battifredi da due ponti, e tutte con ricco bottino le con-

dusse a Ferrara (1).

La gloria, che acquistossi il Marchese in questa spedizione, su grande, e i Padovani ammirandone il valore e la condotta vollero allora ftringersi in lega con lui, per la qual cosa verso la fine dell' anno fu stipulato l' istrumento dell' alleanza (2). Allora Azzo cominciò veramente ad avere speranza di ricuperare il perduto; ma rimase deluso nella sua aspettativa : poiche la morte inaspettatamente troncò il filo della sua vita, come vedremo dopo di aver dato qualche notizia dello stato degli affari di Padova e di Trivigi.

Erano stati i Padovani per tutto il corso di questa rabbiosa guerra lontani da ogni romore e tumulto di armi, intenti solamente a render felici con una florida pace i popoli aloro soggetti. La cura maggiore, che occupò quella Republica nell' anno presente, fu l'accomodamento delle publiche strade, e quella specialmente che da Padova porta a Vicenza. In due carte dell'archivio di Bassano ci è rimasa memoria de' lavori, che furono fatti in quella strada, e dell' opera che vi prestarono anche i Bassanesi per quella porzione, che ad essi era stata assegnata, in proporzione delle lor forze e de' loro diritti (3). A questo lavoro fu per ordine publico sempre sopraffante frate Giovanni dell' Ordine degli Eremitani, architetto e ingegne-

<sup>(1)</sup> Chron, Parmens, Chron, Eftens, Cronica di Bologna p. 313. Antichità Estens. P. II. Cap. 3. pag. 68.

<sup>(2)</sup> Antichità Estensi P. II. Cap. 3. p. 68.

<sup>· (3)</sup> Ved. Doc. 1307. num. 483.

TERZŐ 71

gegnere celebre, quello stesso che diede il mo-1307 dello del coperto della Sala della Ragione ranto ammirato da sorcilieri, che pur in quest' anno andavasi alzando con maraviglia di tutti e con immensa spesa (1). Per ordine similmente della Padovana Republica surono erette le magnische scale di marmo del Palazzo pretorio in Vicenza, essendo Podessà di quella Dente de' Lemici Padovano, come si legge a' gradini di quelle in una onorevole iscrizione (2).

Per quel che riguarda a Trivigiani Rizzardo da Camino nuovo Signore di questa città volle rasficurare i primi principi del suo dominio col far gustare a' suoi sudditi i frutti soavissimi della pace; e però esfendo oramai spirato il termine della tregua nell' anno antecedente stabilito fino al S. Martino , desiderò che si facesse una pace ferma e durevole fra lui e il Patriarca Ottobono. Nè diversi erano i pensieri anche di quel Prelato; perlochè fu cosa agevole lo stabilire i patti, ed appianar le pretese. Fu però negli ultimi giorni di luglio da ambe le parti istrumentata e giurata la pace colla condizione (per togliere ogni sospetto al Caminese intorno a Sacile), che questa Terra colla sua fortezza e castello fosse consegnata alle due città di Udine e di Cividale, da effere custodita con gente a spese del Patriarca pel tempo di quattr'anni in avvenire. (3). Questa pa-

tinum &cc. p. 168.

<sup>(1)</sup> Leggali il Corso de' Fiumi, in Padova ec. dell' eruditiff. Sig. Ab. Dott. Gennari p. 82. (2) Riportata nel Musaum lapidarium Vicen-

<sup>(3)</sup> Ved. Liruti Notizie del Friuli T. V. p. 10. Monum: Eccles. Aquilej p. 815. 816. Coronini Tentamen &c. P. II. p. 254.

1307 ce e le sue condizioni furono participate cort lettera affettuosa del Patriarca sotto il di 29, di loglio a suoi fedeliffimi di Udine e di Clvidale (1), e con decreto dei 30. luglio egli ordinò e commise a Signori di Villalta, di Prata, di Caftello, di Zuccola, di Prampero, di Polcenico, di Varmo, di Pers, di Rivarotta, di Mels di Colloredo e di Arcano di giurare la pace suddetta (2).

Atteso il trattato di questa pace il Patriarca diede a Corrado Pelizza il Castello di Torre per una fortezza che aveva in Sacile, e che dovevasi consegnare a' due Comuni suddetti (3); ed a Rizzardo rimase pienissimo campo di attendere al rassodamento del suo nuovo dominio, ed alla felicità maggiore de'sudditi suoi e de suoi vicini: del qual suo lodevole defiderio egli avea già dato saggi chiarissimi fin da" .primi tempi della sua fignorià, come fi può anche vedere nel documento de' 26, aprile, in cui regolando i dazi alla Chiusa di Quero concede a' Bassanesi licenza di potere condurre il lor vino per quella Chiusa liberamente (4); e in altro documento posteriore, in cui approva e conferma al Collegio de' Dottori di Trivigi i loro statuti (5).

Allora Rizzardo pore a suo piacere spedire ajuti a Bolognefi suoi amici, come abbiam detto, e il picciolo drappello spediro, secondo che racconta lo storico Trivigiano Bonifazio, con tanto valore si diportò, che per molti anni ne rima-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 482.

<sup>(1)</sup> Il Documento stà nell' Archivio del Sig.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 486.

<sup>(4)</sup> Ved. Doc. num. 482.

<sup>(5)</sup> Yed. Doc, num. 493.

TERZO:

rimase viva la memoria in Bologna. Effetto 1307 pure di questa pace furono le convenzioni , che seguirono fra il Vescovo di Ceneda e Tolberto da Camino, imperciocche non essendo egli più occupato dalla guerra Friulana , potè ricevere dal suddetto Vescovo la investitura di que' feudi, che dalla Chiesa Cenedese teneva la sua famiglia già da gran tempo (1), ed eseguire ancora un notabile cambio fra loro, come fi vede in un lunghissimo istrumento, in cui il Vescovo cede a Tolberto Porto Buffoletto ed altri beni, e giurisdizioni già avuti dalla Chiesa Cenedese, e riceve da lui Castelnovo, Corbanese ed altri beni e giurisdizioni, e spezialmente il Contado di Tarzo, che la Chiesa di Ceneda possiede ancora (2).

Avrebbe anche potuto Rizzardo soccorrere in tante urgenze, che lo opprimevano, il Marchese Azzo contro le armi de' Collegati , e già era disposto ad esaudire le istanze, che per mezzo de'suoi ambasciadori più volte mandati a Treviso con lettere affettuose gli aveva fatte (3); senonchè volle prima tentare se col mezzo di amichevole mediazione egli potesse comporre le discordie, che dividevano gli animi de fratelli. A questo effetto spedì colle necessarie commissioni a Padova due illustri personaggi di Trivigi, cioè Valperto Calza e Pietro di Buonaparte, e li mandò a nome di tutta la Republica Trivigiana con parte presanel Configlio maggiore di quella città a' 16. di decembre, Giunti a Padova incominciarono a maneggiare l'accordo, interessandosi in opera sì caln\_

<sup>(</sup>x) Ved. Doc. num. 488.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 487. (3) Anonim. Foscariniano.

1207 salutare anche i primati di quella città, e fra gli altri Tisone da Camposampiero, Jacopo da Carrara, e Niccolò di Lozzo; ma venne la morte ad interrompere ogni loro maneggio (1).

Azzo dopo l'ultima sua espedizione tanto a lui favorevole e fortunata contro i Mantovani e i Veronesi aveva fatto ritorno a Ferrara, dove per disagi sofferti, essendo anche alquanto cagionevole della persona, gravemente infermò. I medici lo configliarono di portarfi a' bagni di Abano, lecui acque medicinali cominciavano allora a racquistare l' antica riputazione, e quantunque la stagione non fosse troppo favorevole al viaggio, perchè era ormai giun-

1308 to il gennajo del 1308., contuttociò coraggiosamente si pose in cammino, accompagnato da Beatrice sua sorella, moglie di Galeazzo Visconte, e da' suoi più intimi amici della città di Ferrara (2).

Arrivato ad Effe fu di nuovo con tanto impeto dal male affalito, che gli fu d'uopo interrompere il viaggio, e quivi fermarfi, Venne alloggiato nobilmente nelle case di Niccolò da Lozzo, e gli fu prestata tutta quella maggiore assistenza, che meglio convenivasi a un tanto Signore. Lo vennero quivi a visitare Tisone da Camposampiero e Jacopo da Carrara, edaltri nobili Padovani amici di lui, i quali con efficaci parole avvalorando le istanze di Beatrice sua sorella, e di Niccolò da Lozzo, fecero in modo ch'egli si contentò di ricevere alla sua presenza i due suoi fratelli Aldrovandino e Francesco, ficcome ancora Rinaldo ed Obizzo figliuoli di esso Aldrovandino, che gli chiedet-

tero

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano, Zuccato &c. (2) Chron. Estens. Cronica di Bologna p. 315.

TERZO. 75

tero pendino della risco, e secondo l'autorità di alcuni Scrittori contemporanei, fece un movo teflamento, in cul nominò suoi eredi effi fratelli; mentre prima della sua partenza da Ferrara con altro suo teflamento aveva iflituito suo erede universale Folco figliuolo legitti.

mo di Fresco suo figlio bastardo (1).

Azzo morì nell' ultimo giorno di gennaĵo; e il cadavere di lui fu prima sepotto in Efte nella Chiesa di S. Tecla; ma pol portato a Ferrara, e seppellito onorevolmente nella Chiesa di S. Domenico. E fiato Azzo Signore valoroso e magnifico, Principe di grandi idee; ma che mal seppe condurle a fine; ebbe gran travagli da coloro che dovevano effergli amici, e sofferse con grand' animo i danni ricevutie perdonò criftianamente a coloro, che cercarono la sua rovina (2).

Per la morte di Àzzo nuovi romori, e nuove guerre scoppiarono nella Lombardia e in
tutta l'Italia. Fresco ficcome padre e tutore
di Folco avendo le redini del governo nello
mani, ed effendo anche ajutato da Bolognefi,
volle far valere il primo tefinmento di Azzo, e perciò fi fece gridare Signore di Ferara invece di Folco suo figlio in minore età.
I legittimi Principi della casa d' Effe vedendofi defraudati delle loto speranze ricorsero a

(2) Chron. Estense, Cronica di Bologna p. 31 5. Muratori Antichità Estensi. P. II. p. 68. Sardi Stor. di Ferrara p. 85.

<sup>(1)</sup> Chron. Eftense, Gronica di Bologna p. 315. Il Muratori però non è persuaso di quella seconda volontà di Azzo, e adduce alcune ragioni, che fi pofiono vedere nelle suc Antichità Eftensi Par. II. p. 68.

208 Clemente Quinto Papa, che soggiornava in Francia, per ottenere patrocinio e soccorso, e il Papa senza farsi molto pregare prese a proteggerli . Intanto al Marchese Francesco venne fatto di occupare la Terra della Fratta, e subito dopo anche Arquata, ove raggiunto dalla maggior parte de suoi amici Padovani, e di altre parti si fece forte in quella fortezza. Risaputofi ciò da Fresco mandò tosto un grande esercito di cavalli e di pedoni con un grosso naviglio alla Fratta, ma impetuosamente assalito da Francesco e dalle sue genti fu rotto con grandissima strage. Raddoppiò Fresco l'esercito, e mandollo in Arquata. allora Francesco e Rinaldo Marchesi abbandonarono le fortezze, e si ritirarono in Efte (1) .

Dall' altro lato sovrastavano a Fresco gli altri nimici delle città collegate già contro Azzo, e però sapendo che il Papa andava preparando de' soccorfi a' fratelli Marchefi per la ricupera di Ferrara, conobbe effere necessario di allontanare co' modi amichevoli que' Principi confinanti, che più potevano recargli danno; e perciò avendo proposto col mezzo di valevoli intercessori la pace a Mantovani e a' Veroness, questa su conchiusa con somma soddisfazione de' popoli. L'istrumento fu rogato in Padova, il che dimostra che i Pajovani furono mediatori a quella pace, ficcome quelli che non aveano voluto impacciarsi ne punto, ne poco nelle guerre Estensi. E di fatti nel Cronico Padovano, e nell' Anonimo Foscariniano fi racconta, che a' 18. di febbrajo fu presa parte nel maggiore Configlio di man.

<sup>(1)</sup> Cronica di Bologna, Chron. Estense loc. cit

TERZO

mandare ambasciadori a Francesco e Rinaldo 1308
Marchefi d'Efle, che allora erano in Rovigo,
perchè venifiero tofiamente a Padova, e d'
intimare a Venetico Capitano delle genti di
Fresco, che immantinenti dovesse ritirarii da
Arquata e dalla Fratta, e non recasse alcun
danno e detrimento al territorio di Rovigo,
ed al Polecine, perchè eran terre della giurisdizion Padovana.

Fu publicata la pace a'z. di marzo, e in grazia di essa Fresco Marchese d'Este e il Comune di Ferrara da una parte, e i Signori di Verona e di Mantova dall'altra, rimeffe le offese e le ingiurie scambievoli, e rilasciati I prigioni, fi promisero vicendevole ficurtà degli averi e delle persone, e fi obbligarono di restituire le cose ne' rispettivi territori occupate (1). Non però dobbiamo credere, che i Veronesi e i Mantovani abbiano sottoscritto la pace co' Ferraresi per vivere in quiete lontani da tumulti della guerra. Ciò non si poteva sperare in que' tempi, ne' quali regnava il disordine e la confusione, nè Cane era Principe da vivere neghittoso e marcire nell'ozio. La guerra co Ferraresi era nata per gelosia della potenza di Azzo, che minacciava di farsi padrone della Lombardia; ora per la morte di lui essendo cessati i motivi e i timori su cosa agevole l'impetrare, che le città collegate abbandonassero i pensieri di guerra contro gli Estensi, Secondo il Cronico Estense nella pace medefima furono poi compresi anche i Bresciani, i Parmigiani, i Reggiani ed i Modenefi, e venne affai a propofito per quefte città, e spezialmente per Parina e per Brescia,

<sup>(1)</sup> Ved. Docum. nel Supplem. al Corpo Diplomatico &c. T. I. P. II. pag. 59.

78 L 1 B R O

1308 cui le matte fazioni teneano divise, e tutte soffopra.

E quanto a Parma, ne' cui disordini presero grandissimo interesse i Signori di Verona, le irivoluzioni incominciarono nel di 24. di marzo, in cui i Guelfi e i Ghibellini vennero fra loro alle mani. Nel di seguente diventò la riffa una fiera guerra civile, nella quale rimasero morte molte persone, e rubate ed incendiate non poche case. Maggiormente fi rinforzò nel dì 26, la tempesta dell' armi, e nella piazza maggiore fu fatta la battaglia con mortalità grande d' ambe le parti, ma con maggior danno de partigiani di Giberto Signore della città. I Rossi di Parma, i Lupi di Soragna, e gli altri fuorusciti erano stati i promotori di questi rivolgimenti, perche vo-Levano tentare di essere rimessi in patria. Giberto risapendo ch'eglino si erano presentati alla porta di S. Croce, colà si portò, ed uscì fuora colla speranza di metterli in fuga; ma toccò a lui di fuggire, perchè contra di lui medefimo fi rivoltarono non pochi de suoi. Allora vi entrò la fazione de'Rossi, in favor de' quali essendosi dichiarati molti del popolo, andò sì fattamente crescendo la forza de' Guelfi, che Giberto e Matteo suo fratello co' loro aderenti dovettero cercar colla fuga di salvarsi a Castelnuovo. Il primo loro ricorso su al Signor di Verona ed al Signor di Mantova, sperando da medefimi un valido appoggio e pel grado di parentela nuovamente contratta, e per la vecchia amicizia, e pei vincoli del partito medesimo, che professavano. E di fatti i due Signori si mossero tosto in savore di Giberto con un fiorito esercito, ma prima essi vollero afficurare i loro stati da ogni insulto, che

TERZO: 79 che per la parte del Duca di Carintia, del 1308

Re. di Boemia, e de Signori di Cafelbarco lor poteffe intravenire. Fu perciò fitpulato nel giorno 25, di aprile in Verona fra quefii Signori e i due Comuni di Verona e di Mantova un ifiramento di lega per sedici anni di offesa e di difesa contro chiunque, rafficurando in tal guisa da quella parte la publica tran-

quillità (1).

Al dir del Cronico Parmigiano i due Signori di Mantova e di Verona mossero le lor genti negli ultimi giorni di aprile, e per Po giunti a Guastalla la presero e l'abbruciarono. I Rossi uscirono da Parma con intenzione di opporfi ad ulteriori progressi, ma intanto l'esercito di Giberto e de' Veronesi era notabilmente accresciuto colla venuta de' Modenesi, de' banditi di Bologna, del Marchese Francesco Malaspina co' suoi di Lunigiana, e di copiose schiere di altri Ghibellini. In favore de Parmigiani erano venuti i Lucchesi ed altri Guelfi delle città confinanti, in modo che anche l'esercito de' Rossi era forte abbastanza da potere far fronte a' Correggieschi . Si appiccò la battaglia nel di 19, di giugno, e sul principio fi combattè con gran valore da ambedue le parti, ma dopo breve refistenza i Parmigiani cedettero al valore di Giberto, de' Veronesi, e degli altri popoli uniti, e surono rotti e sbaragliati. Giberto entrò nella città con molta sua gloria, e fu di nuovo riconosciuto Signore. Ma i Veronesi e i Mantovani non poterono godere i frutti di quella vittoria; poiche appena fu rimesso Giberto in Parma, che furono costretti nel medesimo mese dì

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. nel Supplem. cit. pag. 62.

80 LIBRO

1308 di giugno di rivolgersi a Brescia per difenderla da Milanesi, che la minacciavano (1).

Questi popoli volevano introdurre i fuorusciti di Brescia in città, e per quelto effetto i Cremonesi, i Piacentini, i Vercellesi, i Novaresi, i Tortonesi, i Comaschi, i Cremaschi, e i Lodigiani si erano uniti con loro. Credevano di aver preso il tempo opportuno, vedendo che i popoli amici e collegati de' Bresciani erano impegnati nella guerra di Parma; ma s'ingannarono di gran lunga, poiche la vittoria de' 19. di giugno pose in libertà i Mantovani e i Veronesi di accorrere in difesa de'loro alleati . I Milanesi e gli altri popoli collegati non vollero arrischiare una battaglia. tanto più che la fama del valore di Cane e delle sue genti chiara risuonava per ogni parte, e perciò taciti e cheti ritornarono tutti alle proprie stanze, lasciando in quiete il popolo di Brescia, che maggiormente si uni agli amorofi suoi amici di Verona e di Mantova (2).

I Padovani lontani da ogni tumulto non avevano voluto prendere alcuna parte in quefie guerre, ma nel tempo medefimo che vedevano sorgere nella loro città publici edifa; a
e rifiorire il commercio, effi per renderlo più
filorido e più vigoroso fi applicarono in quest'
anno a l'avori importantissimi di strade e di
acque. Vedevano colla esperienza che una facile comunicazione è l'anima più ficura e più
favorevole al commercio di una provincia, le

<sup>(1)</sup> Chron, Estens. Gazata Chron. Regiens. Gronica di Bologna pag. 316. Chron. Parmens. Villani pag. 122. t. &c.

<sup>(2)</sup> Chron. Estens. Malvezzi Stor. di Brescia &cc.

cui città fi trovano più legate infieme, e più i 308 disposte a vicendevolmente arricchirsi. Quindi ripararono gli argini dell'Adige, che per una straordinaria escrescenza aveva inondato il paese vicino, ed escavarono l'alveo, che incominciava da' molini di San Giacomo, e fi estendeva fino al Monastero di S. Bernardo, già situato fuor della porta di Codalunga; per la quali operazioni il Comune di Baffano giudicandofi aggravato oltre il dovere e la giuffizia presentò le sue istanze, che furono esaudite

ficcome giuste e convenienti (1).

I Baffanefi in quest' anno dopo l'acerrima lite sofferta pel feudo delle decime , Incominciavano a respirare da lunghi disagi, solleciti e intenti alla conservazione de loro diritti e privilegi, non meno che de' confini del proprio territorio, come si vede in un documento, che contiene i confini posti fra i tre Comuni di Solagna, di Sanazzaro e di Cismone, villaggi tutti del territorio di Baffano (2) Erano parimente solleciti al maggior decoro della loro città; e ad una ragguardevole famiglia della medesima ascriver si deve in quest' anno il merito di aver eretto da' fondamenti la Chiesa di S. Giovanni Batista, e di aver fondato a proprie spese e ne' propri fondi l'ospitale annesso per dar ricovero a'pellegrini . Giacobino de Biasi, e Peranzano e Martino di lui nipoti, furono i benemeriti personaggi di quella pià fondazione, impetrandone dal Vescovo di Vicenza la permissione. e fla-

F

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 492. 495. 496. 498. 499. £ 500.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 494. Tom. III.

BRO 1310 e stabilendone coll'Arciprete di Bassano le con-

dizioni per gius patronato (1).

Se non che era cosa affai difficile che i Padovani potessero contenersi fino alla fine della guerra, che agitava le città della L ombardia, in una perfetta tranquillità. Troppo vicino e troppo grande era l'incendio, che ognor più andava dilatandosi e crescendo. A Ravenna era giunto Armifio offia Arnaldo Legato Apoftolico , il quale con Lamberto da Polenta Signore. di quella città avea concertato le misure per soggiogare Ferrara. L'arrivo di lui in Italia diede coraggio a' malcontenti Ferraresi di tentare una sollevazione contro di Fresco. Fu essa universale in tutta la città, ma a Fresco riuscì di superare i ribelli , ed acquietare il tumulto (2).

Da queste discordie prese ardire il Marchese Francesco, e tentò di fare acquifto sopra le giurisdizioni Estensi; e perciò essendosi segretamente appressato a Rovigo, preso lo stratagemma d'una nave coperta, in cui si racchiuse, ebbe il cuore di entrare nella città, e di scacciarne le soldatesche di Fresco; nel qual fatto provò il favore del popolo Rodigino, che conosciuto il suo vero e legittimo padrone, e veduta l' Aquila sopra gli stendardi gridava ad alta voce : Viva il Signor Mar-

chese (3).

Bisogna credere però che una tanta impresa non fia stata dal Marchese Francesco eseguira senza una valida assisteriza de' Padovani, e la cre-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 489. 490. 491.

<sup>(1)</sup> Chron, Estens, Cronica di Bologna p. 317. (3) Chron. Estens. Cronica di Bologna pag. 318.

TERZO.

credenza acquista peso maggiore, quando s' ri-1308 stette, che appena quel Signore si vide pacifico possessore di Rovigo, egli lo vendette alla Republica Padovana per dieci mila lire, e così Lendinara con alcuni Castelli ali 'Intorno, che erano caduti sotto la sua signoria (1), sperando con tale condiscondenza di rendessi benevola ed amica quella Comunità, e savorevole negl' imminenti suo bisogni. E di fatti dopo di aver commesso, che si lavorasse ne' detti luoghi di nuovo acquisto, e specialmente in Rovigo facendovi ripari e fortificazioni per una valida resistenza e disesa (2), promise al Marchese ogni affistenza e favore.

Intanto il Nunzio Apofiolico colle genti della Chiesa, co' Ravennati e co' Marchefi fiorusciti, chefi erano a lui congiunti, andavafi avvicinando alla Città di Ferrara. Fresco prevedendo di non poter reggere alla mole di tanta guerra, e spezialmente per la poca fiducia, che poteva avere ne cittàdini, il cui alimo conosceva avverso alla sua fignoria, fece ricorso a' Veneziani, e propose di ceder loro con vari patti quella città. Non durò egli alcuna fatica, perchè accettassero la propofizione, ed effi non tardarono ad inviar colà gran copia di soldatesche, le quali entrarono e fi fortificarono in Caflel Tedaldo: cosa che maggiormente actècese l' ira de' Ferrarefi, popolo già avvezo

<sup>(1)</sup> Cronichette che vanno dietro alla Storia di Rolandino p. 392. 428. 452. Mantilla al Monaco Padovano p. 737. Chron. Patav. Cortus: Histor. Cap. X.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 503.

84 L i B R O 1308 ad avere il suo Principe, e alieno dall' ubbi-

dire a Sovrani stranieri (1). E di fatti appena il ministro della Santa Sede fi appressò alla città, che Fresco temendo di qualche sollevazione nel popolo si vide obbligato a ritirarsi in Castel Tedaldo, e a mettere tutte le sue speranze nella fortezza di quel Castello, e nell'ajuto del Doge di Venezia. All'esercito del Legato si erano uniti tutti i Padovani, sostenendo con tutto l'impegno i giustiffimi diritti del Marchese Francesco, e con essi vi erano parimente i Bolognesi e i fuorusciti di Ferrara (2). Nel medefimo tempo fi erano avvicinati anche i Mantovani, ed i Veronefi, ma io giudico colla lufinga di poter profittare di quelle turbolenze, amoreggiando Ferrara piuttofto che per portar soccorso al Marchese Francesco, che s'era allontanato dal partito de Ghibellini attaccandofi a quello della Chiesa; e di fatti conoscendo, che mal potevano contrastare colle genti del Legato giudicarono miglior partito il ritornare alle case loro (3). E par che lo stesso facessero anche i Padovani, secondo l'autorità del Cronico Parmigiano, imperciocchè avendo veduto le cose imbrogliate, vedendo che in quella guerra prendevano tanto interesse i Veneziani coi quali volevano conservare la buona armonia. avean fatto ritorno a Padova, dove trovarono

gli ambasciatori di Enrico Re de' Romani con lettera offiziosa, che daya parte a quella Re-

(3) Chron. Parmens.

pu-

<sup>(1)</sup> Chron, Estens, Cronica di Bologna p. 318, Muratori Antich, Estens, P. II. pag. 69. (2) Chron, Estens, p. 364, Cronica di Bologna p. 218.

sua amicizia e della sua affiftenza (1).

L'esercito pontificio entrò in Ferrara senza veruna oppofizione, e fu accolto con voci di gran giubilo da quel popolo, il quale gridava: Vroa il Marchese Francesco. Allora Fresco più che mai intimorito rinunciò con cette condizioni al Doge di Venezia il Caflel Tedaldo, e le sue ragioni sopra di Ferrara, della qual rinunzia fu fatto publico ilfrumento approvato nel maggior Configlio di Venezia; e per ricompensa a Fresco ed a suoi figli discendenti in perpetuo fu donata la veneta nobiltà, ed assegnate loro annualmente lire cento de groffi (2).

Grande fu l'armamento fatto da quella Republica per sostentare il suo nuovo acquisto, ed immense le spese. Il rinforzo, che venne in Castel Tedaldo di genti e di galee, era capace di far lunga refiftenza non solamente alle armi pontificie, ma ancora a qualunque altra potenza. Senza fine furono i danni d' incendi, di saccheggi, di rapine, di omicidi, che arrecarono queste genti agl' infelici Ferraresi, di modo che il Legato Arnaldo spedì a Venezia niù monitori con gravissime minacce e intimazioni di castigo, se non desistessero da quest' impresa, e vi andò egli stesso in persona colla speranza di ridurre questa Republica a penfieri pacifici e ragionevoli ; ma trovò gli animi così aspramente inferociti, che se non fuggiva presto, era a furor di popolo lapidato. Non pote più allora quel sacro ministro

con-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 502.

<sup>(2)</sup> Cortus. Hiftor. Cap. X. lib. L.

questa usurpazione (1).

Siccome le minacce non avevano fatto al. cuna impressione nell'animo del popolo di Venezia, così neppur le pene fulminate lo rimosfero punto dal suo proposito. La guerra su proseguita più ferocemente che prima, e raddoppiando rinforzi portavano le genti Venete a' Ferraresi tutti quei maggiori mali, che per loro potevasi, gettando le case a terra, ed uccidendo senza diffinzione di grado, di sesso e di età. Allora fu abbruciato tutto il borgo di sopra, quello di San Luca, la contrada di Francolino , e molti altri villaggi ; per la qual cosa il Legato e i Ferraresi conoscendo che mal poteano refistere alle armi Veneziane, imperciocche anche in tutti i sanguinosi conflitti che succedettero, le genti Venete fu. rono sempre superiori, nel dì 27 di novembre domandarono o tregua o pace. La Republica di Venezia esaudendo le istanze de Ferrarefi e del Legato aderì alla pace, che fu conchiusa nel decembre colla condizione, che la città fosse del Papa, il Castello e il Borgo di sopra restasse a' Veneziani, e che da Venezia il podestà si togliesse. (2)

Se non che si conobbe ben presto che simulata ed apparente su questa pace, e non sincera e reale, imperciocche bene spesso nascevano

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 501.

<sup>(1)</sup> Chron. Estens. Cro nica di Bologna p.391.

TERZO.

no offilità, e quasi ogni giorno ruberie ed 1208. ammazzamenti, e viveva tuttavia la scomunica contro de' Veneziani. Queste cose andarono tanto avanti, che finalmente Papa Clemente Quinto nel dì 27 di marzo dell' anno 1 200 1309 trovandosi in Avignone publicò contro di loro, come occupatori della città di Ferrara, la più terribile ed Ingiusta Bolla, che si sia udita giammai; perchè oltre alle scomuniche e agl'interdetti dichiarò infami tutti i Veneziani, e incapaci i loro figlipoli fino alla quarta generazione di alcuna dignità ecclefiaflica e secolare, confiscati in ogni parte del mondo tutti i lor beni, data facoltà a ciasche. duno di fare schiavo qualunque Veneziano che lor capitasse alle mani nell' universa terra senza diffinzione alcuna d'innocenti e di reià il che fa raccapriccio ed orrore a pensarlo, non che a ridirlo; e pure trovò la Bolla in vari paesi chi non arrossì di darle esecuzione. tanto infelice era la condizione di quei miseri tempi (1).

In questa orribile persecuzione contro la Republica Veneziana, il Papa diede notizia a tutta la Lombardia e alle città della Marca Trivigiana per Apostoliche lettere date in Avigione in Cenna Domini nell'anno quarto del suo pontificato (2); e subito se ne videro i deplorabili effecti, perche esendo eccitati I popoli dalla venerazione al supremo passore, o forse più dall'avidità delle prede e delle rapine, e dalle private inimiciale contro i Veneziani, specialmente nelle Dogane della Fran-

<sup>(1)</sup> Muratori Annal, d'Italia a quest'anno. (2) Anonimo Foscariniano Cronica di Trivigi MS.

sjogcia, e ne' porti e nelle terre della Calabria, furono usurpati gli averi, prese e depredate le navi, vendute publicamente all'incanto lo merci, e le medefime persone de Veneti, non essendo ingiuria inumana e crudele, che come lecita e onesta praticata non sosse barbaramente contra di loro (1).

I Padovani appoggiati a questa licenza ingiustissima invasero tosto tutti i beni dei Veneziani nel loro diffretto (2). E' vero che i Veneti procurarono di vendicarfi col concedere le rappresaglie a quelle persone, di cui erano le possessioni occupate (3); ma picciolo era il risarcimento appetto al danno sofferto. Oltre di che i Trivigiani anch' essi favorendo gl' intereffi del Papa, non solamente per effer Guelfi di professione, ma perchè professavano inimicizia co Veneziani, per aver presi e morti in aprile nella piazza di Ferrara alcuni soldati, che andavano a Trivigi agli stipendi di Rizzardo da Camino (4), fecero agl'infelici sudditi di quella Republica soffrire le più ingiuste e più inumane persecuzioni.

E questo violento e crudele procedere de 'popoli e tutte le invasioni ed occupazioni, e spezialmente quelle fatte da Padovani surono di poi benedette ed avvalorate con publico decreto del Cardinal Legato, allorché venne in Italia con risolute e più feroci commissioni del Papa (5). Imperciocché egli è da sapersi che il Pontesse inferocito e dimentico di es-

ser

<sup>(1)</sup> Storia Veneta di Giacomo Diedo p. 111.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 545. (3) Ved. Doc. num. 699.

<sup>(4)</sup> Cronaca di Bologna p. 319.

ser padre comune aggiungendo alle armi spl-1309, rituali ancora le temporali commise al Cardinal Arnaldo di Pelagrua suo parente e suo Legato in Italia, che contro dei Veneti predicaffe in ogni luogo la Crociata, come se Turchi foffero o Saraceni, promettendo a mano larga indulgenze, ed imponendo e limofine e tributi a tutti gli Ecclefiaflici dell'Italia, non che della Marca Triviglana (1),

A dir il vero le pretensioni dell' autorità pontificia erano divenute troppo eccessive e disordinate, e l'ignoranza di quel secolo non giungeva a conoscere i verl confini tra l' autorità ecclesiastica e secolare, Incredibile è il numero delle genti, che da tutte le provincie accorsero verso Ferrara, colla lufinga di redimere in questa santa espedizione, e di espiare i peccati loro, come veniva promesso (2). Ferreto Vicentino scrive, che vi andarono de soli Bolognesi circa otto mlla combattenti : da Vicenza più di mille e cinquecento cavalli del proprio lor Vescovo Altogrado diretti, ed alrrettanti e più da Padova con Pagano dalla Torre Vescovo loro (3). Tebaldo Vescovo di Verona partì anch' esso nel terzo giorno di luglio, ed accompagnato da molti onorati gentiluomini Veronesi andò a rinforzare l'esercito del Legato (4). De' Trivigiani non trovasi fatta menzione; ma ella è cosa affai probabile che anche dalla loro città ve ne andassero molti, poichè troppo erano persuasi i po-

<sup>(1)</sup> Ved. il Sig. Dottor Gennari nel suo Corso de' Fiumi in Padova ec. p. 109.

<sup>(2)</sup> Ferreto Cronica Vicentina ec. Chron Estens.

<sup>(3)</sup> Ferreto loc. cit.

<sup>(4)</sup> Corte Stor. di Verona p. 93.

1309 popoli di quel rempo delle sacre indulgenze e delle benedizioni, che in quella Crociata dovevano conseguire; oltre di che la Cronica di Bologna afficura che dalla Marca Trivigiana non meno che dalla Lombardia fi portaffero a Ferrara molte genti da piè e da cavallo contro de' Veneriani, e di fatti il Ferretto afferiace, che i Prelati delle città tutte, che a' Veneri sono vicine, si mosfero in soccorso de' Pontifici.

I Bolognesi e i popoli della Romagna erano accampati di qua dal Pò, e gli altri erano entrati in Ferrara, in cui quasi ogni giorno nascevano zuffe sanguinose, delle quali era sempre capo il Marchese Francesco Principe di gran valore. Il Doge vedendo che per far fronte ad un' offe così poderosa abbisognavano forze non meno grandi, spedì in rinforzo agli affediati in Castel Tedaldo molte galee, ed altri legni, e macchine da guerra per Pò, ma il Legato, cui stava a cuore. che questi ajuti non giugnessero a rinforzare il prefidio, con tutto l' esercito fi fece incontro a Francolino, e formò alle navi vegnenti una gagliard iffinia opposizione. Per suggerimento del Marchese Francesco fu fatto com barche un ponte sopra di quel fiume, e in tal maniera con catene di ferro legato, ecosì valorosamente difeso, che le navi Venete indarno tentarono più volte di sforzare il passaggio, Seguirono in quell' incontro varie battaglie, e l'esercito pontifizio andava ogni giorno ingroffandosi colla venuta di nuove genti, che da tutte le parti vi accorrevano in folla. (1) I Padovani fra gli altri, oltre al

<sup>(1)</sup> Chron. Estens, p. 366. Cronica di Bologna p. 320.

Soccorfi speliti, fecero de gravi danni al Ve-1309 neto esercito ivi sforzatamente fermato, coll' impedire da tutti i confini del loro territorio, che non gli veniffero portate vettovaglie ne per terra, ne per acqua; per lo quale zelo e per l'affiftenza preflata furono da Papa Clemente cortesemente ringraziati con Breve speziale, che porta la data di Avigno-

ne a' 24 di agosto. (1)

Ella era cosa difficile, che essendo così vicine le armate non dovesse alla fine nascere una decisiva battaglia. I Veneti ostinati a voler superare ogni offacolo, che impediva il passaggio del Pò, si allestirono per combattere il ponte da tutti i lati. A quest' oggetto da Castel Tedaldo secero venire a Francolino tutto il loro navilio, acciocchè mentre l'armata de' Veneziani combatteva in una parte, fosse il ponte attaccato anche dal lato superiore . Ma quanto fallaci sono gli umani divisamenti! Credevano i Veneziani con quel rinforzo di superare ogni opposizione, e invece quegli ordini furono la causa della totale loro sconfitta. Vedendo i Bolognesi che il naviglio de' Veneziani era partito da Castel Tedaldo, incontanente si misero a combattere la Torre . che è in capo di esso Castello, con tanto sforzo, ingegno, e ardire, che per forza la ebbero. Avuta la Torre incominciarono ad aiutare i Ferrarefi, che combattevano al Borgo di sopra da San Giovanni, e quivi furono molte battaglie. Alla fine i Ferraresi e i Bolognesi superarono ogni ostacolo, ed ebbero il borgo con molta uccisione de Veneziani. Incoraggiti per tali prosperi successi si misero a combattere lo stesso Castello Tedaldo. Quivi

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 507.

1309 su appiccata nel di 28. di agosto la più feroce, e più ostinata battaglia, che in quel rempo foste fatta in Lombardia. Il navilio de' Veneziani a quell'attacco aveva abbandonato il pensiero del ponte sul Pò, ed era ritornato alla difesa di quell' importantiffimo Caftello , Sanguinofiffimo fu il conflitto, ed offinatissima la zuffa, Finalmente i Ferrarefi, e gli alleati loro superando con grande coraggio ogni oftacolo diedero all' armata Venera una totale sconfitta, e colla forza entrarono in Castel Tedaldo ammazzando crudelmente quanti nimici cadevano fra le loro mani . Fu grande il numero de morti, imperciocche quelli, che fuggirono dal ferro, incontrarono l' pirimo fine in Pà, mentre colla fuga speravano di salvar la vita. Restarono in potere de Ferrarefi tutte le macchine e tutto l'armamento dell' esercito veneziano, e immenso e ricchissimo su il bottino, che accompagnò questa insigne virtoria. L'altra armata de Veneziani, che era alla Paviola, trattenuta dal fatalissimo ponte, che ne impediva il passaggio, udita la nuova della memorabile rotta fugel spaventara a Venezia, inseguita dalle navi Ferraresi fino al mare (1),

Il Marchese Francesco, che tanto fi era adoperato per riacquistare Ferrara, credes che il Legato gliela dovesse consegnare almeno a titolo feudale, ma rimase deluso delle sue sperange. Nè il Legato, nè Papa Clemente non ebbero neppure in penfiero le giuste pretenfioni del Marchese, e però ributtata crudamente ogni istanza di lui fu dato il Vica-

<sup>(1)</sup> Chrop. Effens. p. 366. Cronica di Bologna p. 320. Ferreto Cronica di Vicenza ec.

lató di quel la città a Roberto Re di Napoi; il quale mandò per Governatore un certo Dalmafio con un corpo di Catalani, la maggior parte capelfri da forca, come dice il Muratóri, i quali fecero ben preflo provare al popolo di Ferrata la differenza, che passa fra l'avere il proprio Principe e l'essere governati da persone firaniere. Le genti, che erano venute in soccorso della Chieta, furono rimandate alle case loro ricche d'indulgenze colla remiffione di tutti i loro peccati (1).

Tale fu l'efito lagrimevole di questa guerra, le cui conseguenze funestissime furono a' Veneziani, perchè col finire di essa non ebbero termine le loro calamità; ma tuttavià perseguitati nelle Città e terre rimanevano oppressi o dall'odio publico, o dalle cizie particolari , o dall'avidità di usurpare le loro softanze. Per la qual serie non interrotta di deplorabili mali era grandemente afflitto il Senato, fremevano i cittadini, fi detestavano gli autori del rovinoso configlio ciò che l'anno appresso diede pretesto al mal talento di alcuni malcontenti di ordire una sollevazione per rendere la patria una tragica scena di sanguinofi avvenimenti con terrore de buoni, e con pericolo che fosse posta s ossopra tra le fiamme delle civili rivoluzioni del pari la ficurezza de' cittadini e de' sudditi, che la pubblica libertà.

Ognuno può comprendete ch' io voglio accennare quella pericolosa rivoluzione in Venezia suscitata da Bajamonte Tiepolo: congiura che fece romore grandifilmo per tutta Italia; peroc-

<sup>(1)</sup> Chron. Estens. p. 368. Muratori Antichità Estensi Par, II.

LIBRO

1309 rocché essa scoppiò con grande ssorzo de congiurati, contro i quali usci in campo il Doge stesso armato, e seguitato da suoi aderenti. I principi di questa pericolosa sollevazione ripeter si devono da quel decreto, che si chiamò da Veneziani il serrar del Configlio, e i malcontenti che ne rimasero esclusi, non cessarono da quel tempo di spargare nel popolo le più odiose dicerie contro i grandi, che soli erano

rimasti al governo degli affari. Era cosa difficile che un fatto così strepitoso e grande non producesse o presto o tardi le più tragiche conseguenze. Imperciocchè in tutte quante le Republiche, che nel secolo antecedente erano sorte in Italia, i nobili non contentandofi di viver liberi volevano ancora fignoreggiare sopra del popolo ; all' incontro la gente minuta gelosa di sua libertà, che s'avea acquistata con tanto sangue e con tanto sudore, non fi guardava mai troppo dalle usurpazioni de' grandi, ne mai soverchie erano le sollecitudini ed attenzioni di lei per tenerli lontani da' publici affari. Ed in vero le ricchezze, le parentele, il rispetto che si ha naturalmente alla chiarezza del sangue e de natali, l' amicizia e il favore di altri, mettono da per se tanto vantaggio nella nobiltà sopra de plebei, che per ogni poco che ancor desse loro nelle mani della civile autorità, non restava alla plebe altro partito , che quello della servità. Da questa sorgente dobbiamo far provenire le tante discordie, che in questi secoli si suscitarono fra la nobiltà ed il popolo nelle picciole Republiche dell' Italia, per cui ne rimasero tante totalmente disfatte e diffrutte : po iche conobbero che senza un' autorità superiore, quale sarebbe quella d'un Principe, acmulti .

Anche la conglura famosa di Bajamonte Tiepolo ebbe i medefini principi, lo non mifermerò a desriverla, poichè ella é fuori del noftro affunto, e sol mi piace di averla accennata, perchè i capi di essa effendofi ricoverati nelle contrade Trivigiane noi li vedremo a suo tempo aver qualche parte ancora nella nofira Illoria. Ora è d'uopo seguire la nostranarrazione raccontando le cose, che agitarono in

quest'anno i Trivigiani.

Si era rinnovata la guerra contro il Patriarca. Il Liruti pretende che la rottura dell' ultima pace stabilita con tanta solennità di giuramenti da ciò sia provenuta, che Rizzardo voleva aggiungere al Capitanato che avea nella sua persona di Trivigi, di Feltre e di Belluno. anche quello del Friuli; il che non gli si voleva accordare dal Patriarca, e dalle Comunità e da' Nobili del Friuli (1). Il Ferreto Vicentino adduce un'altra ragione, cioè la quistione insorta per materia di confini presso la Livenza (2), e dalla Cronica di Giuliano pare che si raccolga, che Rizzardo si mosse per sostentare que' Castellani del Friuli suoi amici e partigiani, contro i quali il Patriarca aveva moffo l'armi (3).

Io sono di avviso, che tutte e tre le ragioni abbiano militato per far che Rizzardo rompesse la guerra al Patriarca. Certamente Ottobuono nel febbrajo di quest' anno coll' ajuto di ques'

lue.

<sup>(1)</sup> Liruti Notizie del Friuli T. V. pag. 10. (3) Ferreto Cronica Vicentina p. 1036. (3) Juliani Chron. in Append. P. de Rubeis Monum, Eccles. Aquil. p. 33.

130-00-1

1309 que' di Gemona, che avevano seco il Conte Cofrado di Stumberg colle sue genti, andò all' assedio di Venzone, che dovette rendersi a discrezione, e pagare una groffa somma di soldo. Passò di là a Grammolano, e tutto abbrució e distrusse intorno al Castello ; indi avviossi all' affedio di Zuccula, ch' era un fortiffimo Caffello de Signori di questo nome, amici intrinseci del Caminese. I danni arrecati a que' contorni, prima che le macchine s' appressassero alle mura per batterle, sono riferiti dal Cronista Giuliano. Le baliste, i mangani, le catapulte e gli altri ingegni di que' tempi , che gettavano smisurati saffi , lavoravano giorno e notte ; quando ecco giunge la nuova al campo, che Rizzardo era entrato nel Friuli con groffo esercito. Non vi volle di più, perchè il Patriarca abbandonasse l'affedio, e cheto cheto in Udia ne si ritirasse. Allora i Signori di Zuccula preso ardimento abbruciarono Tojano, Rubignaco, e fecero a' Cividalesi tutti que mali maggiori, che mai poterono (1).

Dall'altra parte fi era mosso nel medessino tempo anche Enrico Conte di Gorizia, e a' 12. di marzo i due Generali aveano unite le forze loro, e con essi eransi ancora congiunti Castlelani amici, che rubelli al proprio Principe si erano attaccati al partito di Rizzardo. E questi erano i Signori di Spilimbergo; di Prampero, di Cuccassa, di Zuccula ed altri. Senza indugio affalirono la cortina di Sedelano con più macchine, e la ssorzarono ad arrendersi a patti; e così seceno di Saciletto e di S. Vito; il primo de quali Castelli si diedea Rizzaro.

<sup>(1)</sup> Juliani Chron. in Append. P. de Rubeis Monum. Eccles. Aquilej. p. 32.

TERZO.

zardo a' 24. di aprile, ed il secondo agli 11.1309

di maggio (1).

Secondo lo Storico Ferreto le prime offese di Rizzardo furono dirette contro i Castelli. che sono presso la Livenza. Quivi si erano congregate le genti di lui, e quelle del Patriarca accorse per la difesa; e attesa la proffimità de' due eserciti frequenti furono le scaramucce, una delle quali principalmente fu sanguinosa con danno notabile del Caminese e delle sue truppe. Rizzardo per vendicarfi raccolse allora gli ajuti di tutti i suoi amici, e affoldò gran numero di mercenarj, e forse fu in tale occasione, che alcuni stipendiari pedoni partitisi da Ferrara per andare a Trivigi in ajuto di lui, forono prefi da Veneziani, e morti, come abbiam detto (2). O che la rotta avuta da Rizzardo sospendesse il proseguimento della guerra, o che per la venuta del Legato Pontifizio in Italia il Patriarca dimandaffe una tregua per andarlo a raggiungere in Bologna, ed accompagnarlo in Ferrara, come in fatti seguì, la guerra del Friuli in quest' anno non andò avanti, e le cose turbate della provincia s' acquetarono per allora. In vigor di che la Comunità di Cividal del Friuli, la quale si trovava più di tutte danneggiata per questa guerra, prudentemente pensando a' propri affari, giudicò migliore espediente per essa di pacificarsi a bella prima con Rizzardo da Camino, col Conte di Gorlzia, e co' loro aderenti, e sotto il di vigefimo quinto di mag-

<sup>(1)</sup> Juliani Chron. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Chron. Estens. pag. 365. Cronica di Bologna pag. 319.

1309 maggio fece l'ittrumento di procura per conchiudere questa pace (1).

Frattanto terminò la guerra in Ferrara contro la Veneziana Republica, come s'è detto, e licenziate le genti venute in soccorso della Chiesa fi congedò dal Legato il Patriarca Ottobono. Sembra al Liruti credibile, ch' egli partisse dal Marchese Francesco con qualche lettera indiritta al Caminese, la quale gli desse sicurtà di portarsi a Trivigi (2). E di fatti nol lo troviamo colà in ottobre in celloquio con Rizzardo, dove convennero entrambi di definir personalmente in Udine ogni loro differenza (3). Il Patriarca ritornò alla sua residenza in Udine, e due di dopo S. Martino, cioè a' 13. di novembre, Rizzardo secondo il concera tato portoffi anch' egli in quella città con uno strepitoso accompagnamento militare di cavalleria, nel quale erano i Signori di Prata, e que' di Porzia, di Spilimbergo, di Cuccagna, ed altri molti Friulani, e insieme cont essi molti nobili di Trivigi e di quel distretto, ed erano tutti alloggiati nel borgo esteriore di Graziano. Tutte le altre porte della città savano chiuse, ma quella che riguarda il suddetto Borgo era in disposizione del Caminese per segreta cospirazione e fellonia di maestro Niccolò Albinuto (4).

Vari metivi di politica e d' interesse avevano condotto Rizzardo in Udine, i quali affai occuparono i pensieri del Patriarca e de suoi Configlieri. Dimandava in primo luogo la compensazione di grossa somma di danaro, che pre-

(1) Ved. Doc. num. 504.

<sup>(2)</sup> Liruti Notizie del Friuli T. V. p. 14.

<sup>(3)</sup> Ved. Monumenta Eccles. Aquile. p. 818. (4) Juliani Chronicon p. 33.

pretendeva a so dovuta da quel Prelato . In-130 di voleva la inveftitura di tutti l'affelli , terre, lnoghi, ville, beni è possefioni avute in feudo da' suoi predecefiori dalla Chiesa Aquilejese, e inoltre quel che era di maggiore importanza sopta ogni altra cosa, inflava di effer creato Capitan generale di tutta la Patria del Friull: eignità, alla quale da grantempo aspirava. Ottobono non voleva accordare nè l'una, nè l'altra dimanda del Caminese, e così affentivano parimente i suoi Configlieri (1).

Le cose non potevano esfere a peggior condizione, e già minacciavano un' aperta rottura; allorche due uomini popolari fi frammisero mediatori in queste differenze, cioè Federia co del quond. Endrioto, e Niccolò del quond. Albinuto di Udine: tomini ambidue di somma autorità, perchè capi di una fazione popolare favorevole al Caminese . Alle iffanze di costoro unirono anche le loro molti nobili dell' uno e dell' altro partito, di modo che cedendo il Patriarca alle sue pretensioni non solo diede la investirora a Rizzardo di tutti i Castela li, beni e giurisdizioni, che tenevano i suot maggiori dalla Chiesa di Aquileja, ma lo creò. eziandio, e lo eleffe Capitan generale di tutta la Patria del Friuli (2).

A questo passo sembra che accomodate esser dovesser cutte le discordie, e che una pace durevole e serma uni dovesse in prepecuo gli animi del Patriarca e del Signor di Trivigi ma diversamente undò la faccenda. Io non na dadu.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 508.

<sup>(2)</sup> Il Lituti affai male espone le circoftanze di quello fatto. Io mi sono attaccato all' auterità del documento autentico accennato di sopra.

1200 addurrò il motivo non essendo addotto da storico alcuno, per quanto io sappia; ma se una conghiettura può valere, io penso che la nuova rottura nascesse, perchè alla elezione di Capitan generale negarono i nobili del Friuli il loro affenso, e minacciarono oppolizione armata. Allora Rizzardo coll'ajuto dell' Albinuto introdotto nella città tentò di sorprenderla armata mano. Se non che gli Udinesi entrati in qualche sospetto per 1º apparato militare, con cui era Rizzardo venuto, fi erano preparati con armi a riceverlo anche dalle case; e in fatti lo ricevettero con tanta bravura e risoluzione . che dopo avere uccifi molti de'nobili Friulani, e più de' Trivigiani, furono i Caminefi costretti a salvarsi con una fuga precipitosa. Molti rimasero uccifi, ma affai più prigionieri, e perchè questi appartenevano a chi gli aveva prefi v'ebbe chi col riscatto di nobili e facoltofiefigendofi per effo groffe somme di mille marche e più ancora, divenne affai ricco (1).

Videfi in questo fatto manifestifitma la man il Dio, che gastigò l'inganno e il tradimento del Caminese, mentre degli Udinesi nessunos messo a morte o ferito, e de seguaci di Rizzardo pieni ne surono i cimiteri, de quali su fatto registro nel Necrologio de Conventuali di Udine. Per tale sconsista abbandonò Rizzardo ogni sua pretesa in allora, e afflitto e malimonioso ritornò a casa pensando come riparare lo scorno ricevuto ed una perdita così grave. Lasciamolo per un poco, sinché noi esponiamo le cose de Veronesi e di Cane dalla Scala.

Questo Principe era stato da Alboino suo fratello preso per compagno nel governo findall'

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 509. Juliani Chron, loc. cit.

R Z O.

anno antecedente, e con, allegrezze grandiffi- 1309 me per tutte le Terre della sua Signoria, con fuochi, e baldorie, e suono festevole di campane era stato dagli Anziani, da' Gastaldi delle Arti , e dal Configlio maggiore publicamente gridato per affoluto e principal Signore di Verona (1). A lui fu di unanime consenso dato il supremo comando delle truppe, che furono destinate al soccorso di Alberto Scotto. Intorno a che conviene sapere, che nel maggio era nata in Piacenza una sollevazione, per cui scacciato il presidio Milanese lo Scotto era stato di

Ben conosceva egli , come pratico delle umane vicende, che senza qualche nuovo ben valido appoggio non poteva lungamente mantenersi nel riacquistato dominio di Piacenza contro le forze de' fuorusciti e de' Torriani, che erano di lunga mano superiori alle sue; perciò ficcome persona facile a voltar mantello, ed abbracciar quel partito, che gli tornava meglio, effendo egli fino allora stato di fazione Guelfa, fi strinse in lega co' Signori di Verona, co' Parmigiani, co' Mantovani, co' Reggiani, co' Modeneli e co' Bresciani, tutti di parte Ghibellina . L' istrumento di questa lega perpetua difensiva ed offensiva fu stipulato in Parma a' 14, di giugno (3).

nuovo proclamato Signore della città (2).

Guido dalla Torre, che allora fignoreggiava Milano, con tutto lo sforzo de suoi Milanefi, de' Pavefi , Novarefi , Vercellefi , e de' fuorusciti

<sup>(1)</sup> Poggiali Stor, di Piacenza Tom, VI. p. 77. (2) Cronica di Bologna p. 321. Chron. Estens. pag. 368.

<sup>(3)</sup> Ved, il docum, nel Supplemento al Corpo Diplomatico &c. T. I. Par. II. p. 69.

1,09 scirt Piacentini venne a' danni di Piacenza comprendere alcune Caffella ; e dare il guaffo fino alle porte di quella città; ma uscito Albertoco suoi tanto virilmente affall i nimici, che li ruppe e disfece colla morte di circa seicento di loro. I Collegati, che erano diretti da Canedella Scala, fecero prodezze in quel combattimento, e ad effi ascriver fi debbe il meritoprincipale della vittoria (1).

Appresso questo fatto Cane colle armi della Lega andò ad unirsi co' Parmigiani, i quali usciti in campo nel di 16. di settembre feceroofte a Borgo San Donino, dove s' erano fortificati i Roffi, i Lupi, ed altri efiliati della loro città, e vi posero uno strettissimo assedio. Mandò Guido dalla Torre seicento uomini d' armi, e trecento fanti a Cremona con ordine di soccorrere gli affediati; ma questa gente non osò mai d'inoltrarfi, perchè i Parmigiani gliaspettavano a piè fermo per dar loro battaglia. S' interpose intanto il Vescovo di Parma per trattare l'accordo, e fu fatto compromesso con oftaggi in Guglielmino da Canossa, e in Matteo da Fogliano, nobili di Reggio, che fecero cessar quell' assedio , ed eletti amendue Podestà di Parma, proferirono sul principio dell' 1310 anno seguente 1310 il loro Laudo, al quale neffuna delle parti volle ubbidire (2).

Siffate perdiciossime diffensioni, che per tutte le città d'Italia regnavano, dividendole di sentimenti e di affetti, e conducendole inreparabilmente alla totale loro distruzione, diedero motivo ad Arrigo Settimo Imperatore di calare in Italia. Buon Principe, ch' egli era e di

<sup>(1)</sup> Cronica di Bologna p. 321. Chron. Eftens, pag. 368.

<sup>(2)</sup> Chron. Eftens. loc. cit. Chron. Parmens. &c.

e di lodevoli massime, sperava di poter quéta-1310 re cotante discordie, e turbolenze insorte fra gl' Italiani, e di recar la pace a tutti senza impegnarsi in veruna parzialità: di che abbiamo più di una testimonianza nelle storie di quell' età. A questa venura altre ragioni ancora lo stimolavano, e spezialmente i capi della fazione Ghibellina, pieni di lusinga che la sua presenza contrappor dovesse un sorte ostacolo alla potenza di Roberto Re di Napoli, che sostenendo il partito del Guelfa aspirava al dominio di tutta Italia. Albertino Mussato del parere, che anche Alboino e Cangrande con lettere e con maneggi lo esortassero a venire di quà dall' Alpi (1).

La mova della discesa in Italia del Re Arrigo fi sparse hen presto per tutte le città Italiane, le quali fi rallegrarono, o fi rattriftarono, secondo che erano d'ominateo da una, a dall' attra delle due fazioni. Spiacque affia, io al Re Roberto, il quale ben prevedeva, ch'egli softerrebbe il partito de' Ghibellini amici

dell' Imperio.

Arrigo avendo fiffato il tempo della sua partenza spedì ambasciatori a tutre le città d' Italia, avvisandole di quelta sua dispofizione, e del tempo, in cui sperava di poter arrivare, e ciò perchè pronte foffero a mandargli incontro i loro inviati a corteggiarlo (2). Il Vescovo di Coffanza fu definato a Padova, ove portò l' annunzio in luglio, e vi fu ricevuto con sommo onore, qual fi meritava un ambasciatore di un'

(2) Id, ibid. p. 327.

<sup>(1)</sup> Mussato Historia Augusta p. 268.

1310 un Principe così grande (1). Qui i Cortusi prendono occasione di descrivere lo slato magnifico e felice della città, e la grande estimazione, in cui si trovava quella Republica presso i maggiori Principi dell' Europa, e presso le città d'Italia.

Io non oserei affermarlo per certo, ma a me sembra probabile, che le premure prese in quest anno dalla Padovana Republica di accomodare ponti e strade, e spezialmente quella che da Cittadella per la via di Curtarolo e Limena conduce a Padova, furono un effetto della presentita discesa in Italia dell' Imperatore Arrigo; imperciocchè avranno forse i Padovani creduto, ch' egli potesse calare in questa provincia per la chiusa del Covolo e pel Canale di Brenta fino a Bassano, e di là a Padova incimminarsi (2). Quindi s'affrettarono parimente a fare alcune operazioni nel Prato spazioso della Valle portando quantità grande di sassi e di ghiaia dal luogo detto Lispida, ed alzando il terreno sozgetto di troppo per la sua bassezza alle inondazioni, onde renderlo non solamente atto all' uso delle mercanzie nel tempo della fiera, ma ancora agli spettacoli e al maneg-- gio de' cavalli, nel quale per gala e per diporto usavano di esercitarsi i giovani della prima. ria nobiltà Padovana (3),

E tali operazioni ci possono dimostrare, che forse i Padovani aveano in pensiero di dare a quell'Imperadore degli spettacoli in quel prato degni della lor grandezza e della loro magnificen-

<sup>(1)</sup> Cronichette che van dietro alla Storia di Rolandino pag. 294. 328. 453. Cortus. Histora pag. 778.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 512. e 519.

ficenza, non prevedendo quanto gran male e 1210 quanto rammarico essi dovessero patire per la venuta di quel Monarca. Che per questo oggetto medefimo procuraffero ancora di promuover maggiormente la fama della celebre loro Università chiamando a quella stranieri maestri a leggere, e spezialmente con lettera speziale offiziosa Jacopino de' Ruffini Piacentino celebre giureconsulto di que tempi, è dubbia la cosa; ma il fatto si è che in quest' anno molto studio posero e molta cura, ond'essa salisse alla più alta riputazione (1) . E così pensando anche al bene ed alla felicità de' popoli a lei soggetti promulgò fin da' primi giorni di giugno utili e saggi provvedimenti intorno alle violenze ed a' danni, che i più potenti recavano alle persone più deboli (2).

Ben presto si seppe nelle città d'Italia, che l'oggetto della venuta dell' Imperadore era per portar la pace alle città afflitte e divise dalle guerre civili. e di restituire la libertà a' prigioni e la patria a' fuorusciti, e questa lietisfima novella fece che alcune città accomodassero le loro discordie prima ancora, ch' egli venisse. Così fecero i Modenesi, e il Sig. Rousset nel suo Supplemento al Corpo Diplomatico publicò l'istrumento di procura fatto da' Guelfi fuorusciti di Modena per confermare il compromesso fatto da essi nelle persone di Alboino dalla Scala, di Passerino Signor di Mantova, e di Giberto da Correggio, affine di trattar la pace e la concordia co Modenesi di dentro (3). Altrettanto fecero i Genovesi, e avendo-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 517.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 514.
(3) Supplemento al Corpo Diplomatico &c. del Du-Mont. T. I, P. II. p. 80.

1310 ne dato avviso alla Republica Padovana, effa con lettera indritta a' Capi e direttori della città di Genova se ne congratulò (1). Anchei Vicentini in quest' anno ultimarono l'accomodamento d'una fierissima contesa, che per tanto tempo teneva diviso il Clero dalla città; e il merito di quest' accordo attribuir si deve allo zelo ed alla somma prudenza di Manfredo Dalesmannini Podestà in quest' anno di Vicenza (2).

Ma in Ferrara la nuova del profilmo arrivo di Arrigo parcrò I un effetto tutto contrario, imperciocchè i Ghibellini, ch' crano entrati in Ferrara dopo la caduta de Principi Effenfi, cioè Salinguerra de' Torelli, Rambetto de Rambetto, e Francesco Menabò cogli altri tutti della loro fazione preso ardimento dalla ventua vicina dell' Imperadore, a' 26. di luglio diedero all' armi con disegno di levar quella città dalle mani della Chiesa. Gasparo Sardi dice, ch' efficavevano gli ajuti di Passerino, ondè cosa moltoprobabile, che anche i Veronefi vi aveffero parete, poichè in quel tempo i Mantovani erano in cutte le Imprese co' Veronefi congiunti (3).

La sollevizione su così sollecita e precipitosa, che in brev ora si rese universale, e i Ghibellini presero la città cutta, e commisero molti ammazzamenti e ruberie senza sine, e diedero alle siammei palagi degli fessi Marchesi, che accusavano di dappocaggine per esseria attaccati al partito di chiesa abbandonando vilmente i propri diritti. Avvertito di tale

inas-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 515.

<sup>(2)</sup> Ved, iscrizione nel Musæum Lapidarium Vicentinum p. 169.

<sup>(3)</sup> Sardi Istoria di Ferrara p. 92.

inaspettata novità il Cardinal Pelagrua, che al-1310 lora soggiornava in Bologna, cavalcò a quella volta con copiosa milizia di Bolognefi, edentrò in Caftello Tealdo, dove s' erano ritirati que pochi de' suoi, che poterono sottrarfi alle spade de' sollevati. In ajuto suo accorse ancora da Rovigo il Marchese Francesco seguitato da' suoi nipoti Rinaldo ed Obizzo, e da une sercicito riguardevole di genti Padovane e di Padovani amici, che di buona voglia andarono con lai (7).

Allora i Ferraresi veggendosi come perduti, altro ripiego non ebbero che di ricorrere alla misericordia del Legato; ma questi dopo aver voluto prima nelle mani ottatta (altri diconomeno) de' migliori della città, non altra misericordia usò con loro, che di lasciare la briglia alle sue truppe, le quali unite co' Guelfi secro infinite uccisoni, saccheggiando per cre giorni chiese e monisteri, e commettendo tutti quegli altri mali, che da una turba licenziosa e scorretta si possono aspettare; per la qual cosa il Legato su ripreso da tutti i buoni di durezza e di crudeltà (1).

Neppure in Trivigi e nel Friuli gli' ambasciatori di Arrigo ottennero il fine, che s' aveano propolo; imperciocchè ardeva tuttavia fin quest' anno la guerra fra il Patriarca Ottobono e Rizzardo Caminese. Il Patriarca avea tirato al suo partito Arrigo Conte di Gorizla, creandolo Capitan generale del Friuli; il quale ornato di sì bella dignità da tanto tempo da lui ambita e desiderata, abbandono gl' interessi del

<sup>(1)</sup> Chron. Eftens. p. 370.

<sup>(2)</sup> Gronica di Bologna p. 322. Muratori Antich. Eftens, P. II. Cap. III. p. 69.

108

2310 Caminese suo cognato, e raccolto il suo esercito fi portò a ricuperare i luoghi occupati al Patriarca; e gli venne fatto di riavere Tricefimo, Artegna, Tolmezzo, la Chiusa, Montefalcone, e porcia Fagagna; S. Vito, Sacile; Caneva, ed altre Terre. Favoreggiavano il Patriarca molti Caftellani del Friuli; che prima erano flati fautori di Rizzardo; e fra quefit anche i Signori di Mels, i quali con iffromento speziale promisero ad Ottobono affifenza ed ajuto contro il Signor di Trivigi (1): Era ancora venuto a soccorso di lui e del Goriziano Giovanni di Babanich con un groffo fluolo de' suoi Babanicani, che minacciavano la difutuzione totale del Caminese (2):

Lo sperava anche il Patriarca vedendo radunato in suo favore un esercito così grande, e così poderoso, e con quello pensiero a 19, di maggio egli si partì di Udine con tutta l'ofte, che secondo il Cronista Giuliano, era assai poderosa. Passato il Tagliamento offerse la battaglia a Rizzardo, che col suo campo era a Sacile; ma egli pensò bene di non accettarla, o sulla considerazione che le forzesue non potessero star a fronte di quelle degl' inimici, o sulla speranza che quel grande esercito contro di lui radunato, e di truppe differenti composto, non potesse lungo tempo referasi unito a E di vero vedendo che Rizzardo ricusava di combattere, e non potendo passare la Livenza, andò a Neboise e ia distrusse; indi presa Cocando de Rizzardo ricusava di combattere, e non potendo passare la Livenza, andò a Neboise e ia distrusse; indi presa Cocando de Rizzardo ricusava di combattere, e non potendo passare la Livenza, andò a Neboise e ia distrusse; indi presa Cocando de Rizzardo ricusava di combattere, e non potendo passare la Livenza, andò a Neboise e la distrusse; indi presa Cocando de Rizzardo ricusava di combattere, e non potendo passare la Livenza, andò a Neboise e la distrusse; indi presa Cocando de Rizzardo ricusava di combattere, e non potendo passare la combattere, e non potendo passare la combattere de la comb

ca-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 513.

<sup>(2)</sup> Albertino Mussato de gestis Italicovum, &c. Lib. 111, Rub. 11. chiama il Babanico cognato del Goriziano, e presento delle genti schiave.

cagna ritirossi verso Udine, e si disperse dan-1310 do fine alla guerra in quell'anno (1).

Ma già intanto a gran passi l'Imperadore Arrigo andavasi avvicinando all' Italia . Era con lui Margherita sua moglie, e nella sua corte fi contavano l' Arcivescovo di Treveri . Baldovino suo fratello. Teobaldo Vescovo di Liegi, Ugo Delfino di Vienna, il Duca di Brabante, ed altri Principi e Baroni dell'Imperio. Sul fine di ottobre arrivò a Susa, poscia a Turino, ove per attestato di Albertino Mussato pose un suo Vicario, e nel di 10. di novembre venne ad Asti. Quivi andarono a fargli riverenza I Vescovi, i Signori, e gli Ambasciatori di varie città, e nominatamente quelli di Alboino e di Cane Signori di Verona, i quali accolti con somma affabilità e correfia fecero ad Arrigo le più larghe profferte per parte de'loro padroni (2).

Da Afti passò a Casale, a Vercelli e a Novara, accolto con allegrezza, e con grandi dimostrazioni di onore da tutti que popoli. In Vercelli diede fine alla guerra civile frai Tizzoni e gli Avvocati; in Novara fra i Brusati e i Tornielli, ed ogni fuoruscito potè ritornare alla sua patria. Poscia s' avviò alla volta di Milano, incontrato di mano in mano da varie schiere di nobili Milanesi tutti in festa e in gala, che gli bacjavano il piede. Quel Monarca entrò in quella illustre città nel di 23, di dicembre, e non già nel di seguente, come, scrivono alcuni, e seco conduste l' Arcivescovo Gastone, Matteo Visconti, ed altri

(5) isipotetti hammer ramore traffine 5.2222.

<sup>(1)</sup> Rubeis Monum. Eccles. Aquilej. pag. 819.
Juliani Chronicon &c.,
(2) Albertini Mussati Histor. Augusta p. 333;

8310 fuorasciti. Volle il dominio della città, che gli fu dato, e Guido dalla Torre perdette la fignoria: disgrazia peraltro da lui preveduta, ma senza aver trovata la maniera di provvedervi. Fece poi far pace fra i Torriani e i Visconti, e quetò le altre inimicizie, defiderando che tutti concordemente e amichevolamente vivesfiero (1).

Attese poscia Arrigo a dar le necessarie disposizioni per ricevere la corona di ferro, e però scrisse a tutte le Città d'Italia affettuosisse di la companio del consenza del conzione egli aveva dessinato il di dell' Episania dell' anno seguente. A Padova queste lettere

1311 giunsero il primo giorno dell'anno 1311, e tofto quella Republica deftinò Ambasciatori alla solenne coronazione sette illuftri personaggi, che furono Enrico Scrovegno, Rolando de'Guarnerini, Giovanni da Vigonza, Pietro de'Murfi Cavalieri, Giovanni Enrico Capodivacca, Barico di Linguazivacca e Albertino Musarato poeta (2).

I due Signori di Verona, Alboino e Cangrande, personalmente andarono a quella illultra soleranità, e convien dire, che vi foffero accolti da Cesare con onori fitaordinari e con regale magnificenza, poiché quell' accoglionza solerane,

<sup>(1)</sup> Cronica di Bologna pag. 322. Chron. Estens. pag. 372. Muratori Annal. d'Ital. a quest' anno, Dino Compagni, Johan, de Cermen. Cap. xv. Galvan. Fiamma Cap. 349. Chron. Atlense Cap. 59.

<sup>(</sup>a) Cortus. Hiflor. Cap. xxx. Falla il Villani dicendo lib. 9.c. 9., che de Padovani non intervennero ambasciatori a quella funzione. Ved. anche il Mudiato Hiflor. Augusta lib. 1, Rub. xxs. p28, 338.

he e questi onori sublimi furono giudicati 1918 materia degna d'un poema in versi latini, che manoscritto conservasi nella libreria Satbante di Verona. Vi andò similmente il Vescovo Veronese Tebaldo, e l'uno e gli altri non senza numerosa comitiva della più fio-

rita nobiltà Veronese (1).

I Bellunesi anch' essi vi mandarono i loro ambasciatori (2), così i Vicentini (3) ed anche i Coneglianesi , e il privilegio ch' essi ottennero da quell'augusto Sovrano dimostra, che furono benignamente accolti (4) . Il Vescovo di Ceneda, che era Manfredo di Collalto figliuolo del Conte Rambaldo, il quale in Allemagna aveva conosciuto l' Imperadore, vi andò in persona, e fu ricevuto da lui con vere dimostrazioni di cordiale amicizia (5). Rizzardo Signor di Trivigi non potè affifiere personalmente a quella funzione : imperciocche la guerra, che tuttavia durava in Friuli, talmente lo teneva occupato, che in quelle parti necessaria era la sua presenza. Il Conte di Gorizia senza riguardo alcuno alla stretta parentela lo avea così angustiato da tutte le bande, che finalmente fu sforzato a dimandare in quest' anno la pace. Tacciono di questo fatto i Cronisti Friulani, ed anche il Cronico di Giulia-

(4) Vedi Doc. num. 622.

<sup>(1)</sup> Corte Lib. 1x. Maffei Verona illustrata P. II. p. 91. Moscardo, Biancolini note al Zagata ec. (2) Piloni Stor. di Belluno p. 137. t.

<sup>(3)</sup> Mussato Histor. Augusta lib. 1. Rub. x21.

<sup>(5)</sup> Si vegga l'Anonimo Foscariniano; ma fi corregga dove dice che il Vescovo era Marco Flabiano, mentre quel Vescovo era morto da moltifilmo tempo.

1311 no; ma il trattato di questa pace chiaro apparisce in un documento che stà nel Repertorio Auftriaco, e di cui fece l'effratto l'eruditiffimo Signor Conte Rodolfo Coronini (1).

Peraltro che Rizzardo mandaffe alla solenne coronazione in Milano ambasciatori, quantunque la storia nol dica , le cose che seguirono dopo, come vedremo, bastevolmente il dimostrano; oltrechè pare che dal Mussato possa con chlarezza raccorfi; imperciocchè egli dice che tutte le città di Lombardia e della Marca di Verona inviarono a Milano i loro Ambasciatori, tranne Aleffandria, Alba ed altri luoghi in Piemonte, che conoscevano Roberto Re di Napoli per loro Signore; e ciò perchè Arrigo volle che tutte gli prestassero giuramerto di fedeltà (2).

Nel dì sei di gennajo seguì dunque in Santo Ambrogio di Milano per le mani dell' Arcivescovo Milanese Gastone dalla Torre la solenne incoronazione del Re Arrigo e della Regina Margherita sua moglie; e per rendere la funzione più solenne e più decorosa creò il novello Imperadore in quella occasione cavalieri circa dugento nobili di varie città d'Italia. Tenne poscia egli un generale parlamento, in cui dichiarò effere sua volontà, che ogni città aver dovesse un Vicario Imperiale, come avea fatto in Torino , in Afti e in Milano stessa:

(2) Il Mussato Histor. Augusta lib. 1. Rub. x1. p. 337. nomina solo Alessandria, ma si aggiunge anche Alba coll'autorità del Manipulus Florum.

<sup>(1)</sup> Questo Repertorio conservasi con grande gelofia nella Cancelleria di Stato in Vienna; il Conte Coronini lo vide , e locitò nel suo Tentamen Chronologicum &c. P. II. p. 259.

il che era uno sminuire di molto la libertà di 1311 que' popoli : e questo fu il motivo, che molte Città della Lombardia incominciassero a muo-

ver trattati di ribellione (1).

Furono primi i Milanesi a sollevarsi contro i Tedeschi, e presso il palazzo di Guido della Torre fu fatto un fierissimo combattimento fra un popolo e l'altro, in cui i Torriani co' loro aderenti vinti alla fine furono costretti di sottrarsi fuggendo al furor de' Tedeschi, e se ne andarono in efilio, dal quale mai più a Milano non ritornarono. Furono dati al sacco i loro palagi, e miseramente derubate ed arse

le ricche loro suppellettili (2).

Quantunque Matteo Visconti prendesse l'armi con Galeazzo suo figliuolo, e combattesse contro i Torriani, pure per invidia di alcuni, che 'l malignavano, fu calunniato presso di Arrigo, come se fosse stato partecipe di quella sollevazione, e perciò fu egli mandato a' confini ad Asti, e Galeazzo suo figliuolo a Trivigi presso a Rizzardo (3). Quanto è infelice un Principe esposto di continuo agli artifizi degli scellerati! Spesso egli non può conoscere la verità cogli occhi suoi propri, circondato essendo da persone, che sotto falsa apparenza di zelo mascherano bene spesso l' invidia , l' ambizione, la furberia. Egli è perduto se non sa tener lontana l'adulazione, e se non ama coloro, che dicono ingenuamente la verità. Uno di questi era Francesco da Carbagnate, che dopo

<sup>(1)</sup> Gazata Chron. Regiens.

<sup>(2)</sup> Villani lib. 9. Gap. x1. Ferreto Vicentino lib. 4. Cronica di Bologna pag. 322.

<sup>(3)</sup> Muratori Annal, d'Ital. a quest'anno. Tomo III.

1311 dopo di aver insegnato lettere a Padova, fi era ritirato presso di Cesare, per cercar sua fortuna, ed avevala ritrovata. Egli era stato quegli, che avea configliato Arrigo a calare in Italia: uomo di spirito grande, di non ordinari talenti e amico fedelissimo di Matteo Visconti. Gli fu agevole di cogliere il punto, onde far conoscere al Re, che per fini torti avevano gl' invidiofi allontanato da lui un sì savio Configliere ; perchè persuaso Arrigo della verità nel di sette d'aprile lo richiamò, e lo rimise nelle primiera sua grazia (1).

La caduta de' Torriani Guelfi gettò lo spavento in tutte le Città d' Italia, e mise un freno a quelle, che erano in procinto di alzar bandiera di ribellione, o almeno di disubbidienza. Di questo numero si può dire che fossero le Città di Trivigi, di Feltre e di Belluno, le quali non effendo persuase di ricevere un Vicario Imperiale già già trattavano di collegarfi co' Fiorentini e coi Bolognefi, e colle altre Città d'Italia, le quali erano risolute di mantenere la parte Guelfa contro le armi dell' Imperadore; ma vedendo il rigore, che Arrigo usò contro i Cremonefi. che si erano ribellati, considerando meglio alle proprie forze pensarono espediente migliore di adattarfi a' voleri del destino, e sottomettersi all' ubbidienza dell' Imperadore (2) .

Pertanto giacchè dovevano ricevere un Vicario dalle mani di lui, giudicarono, che poco venisse a scemarsi della loro autorità, se questa scelta cadesse sopra quel personaggio , ch' effe avevano eletto per loro Capitan gene-

(1) Annal. Mediolan.

<sup>(2)</sup> Cambrucci Stor, ms. di Feltre Lib.IV.

nerale. A questo effetto mandarono ambascia-1311 tori a Cesare per ottenere il loro intento, e lo conseguirono; ma non però senza la valida raccomandazione del potente danaro, di cui era Arrigo in que giorni sprovvedutiffimo. (1) Rizzardo sborsò la somma di sedici mila fiorini, e l'Imperadore effendo in Cremona a' 10. di maggio con un diploma lo creò Capitan generale di Trivigi, confessando di aver avuto quella somma a titolo di puro imprestito, e promettendone la restituzione, se mai avvenisse ch'egli fosse rimosso da quell' officio (2). Nel medefimo giorno direffe quel Monarca al Configlio ed al Comune di Trivigi una lettera avvisandolo di questa elezione, e raccomandandogli fedeltà ed ubbidienz# (1).

Da quel punto noi vediamo i decreti di Rizzardo segnati col titolo spezioso di Vicario Imperiale, come in quello, in cul risarcisce alcuni mercatanti di Vienna, i quali erano stati svaligiati in Cadore (4), mentre nelle publiche carte, che precedono il di decimo di maggio, non altro titolo gli fidà, se non che quello di Capitan generale, e questo si può vedere in un documento de' tre di maggio, che contiene l'investitura di due Villaggi fatta da lui ad Odorico da Cuccagna per benefizj dal medefimo ricevuti (5). Ch' egli foffe con altro onorevole Diploma creato Vicario

<sup>(1)</sup> Musiato Histor. Augusta Lib. II. Rub. VII. P. 335. Ferreto Vicentino &c.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 526 (3) Ved. Doc. num. 527

<sup>(4)</sup> Ved. Doc. num. 531. (5) Ved. Doc. num. 525.

116 LIBRO

1311 Imperiale anche di Feltre e di Belluno lo dice chiaramente il Muffató, il quale afficura che anche per quelle Città gli convenne sborsare somma di danaro (1).

Così per tal via la maggior parte de Principi di Lombardia ottennero la fignoria delle loro Città, dichiarandoli Arrigo con amplissimo diploma suoi Vicari: il qual nome, benche fosse di officio modelto e di giusto reggimento, nondimeno perchè restarono al governo delle Città per lo più quelle istesse persone, che prima le tiranneggiavano, fu malamente usurpato presso alcuni Storici, i quali diedero a que' Signori indifferentemente il titolo di tiranni. Tali furono in Mantova Passerino e Buttirone de' Bonacoffi, in Parma Giberto da Correggio, in Pavia, Vercelli, Novara, e Piemonte Filippo di Savoja, in Milano Matteo Visconti, e così discorrendo nelle altre Città di Lombardia.

Anche Alboino e Cane della Scala se vollero ottenere il Vicariato di Verona, quantunque tanto di Arrigo foffero benemeriti, furono coffretti di far valere la forza dell'oro (2). Lo florico Moscardo fa un'esatta descrizione del modo, col quale i due fratelli ricevettero dall'Imperatore il titolo spezioso di suoi Vicarj in Verona. Egli dice che quando Cangrande lo andò a vifitare a Milano offerse e rinunziò ad Arrigo la Città di Verona, e tutti gli altri lunghi, che infieme col fratello possedeva. L'Imperadore con gran suo

<sup>(1)</sup> Mussato Histor, Augusta Lib. II. Rub. 7. Pag. 355.

<sup>(2)</sup> Muffato Histor. Augusta Lib. II. Rub. 7. p. 354. Muratori Annal. d' Italia a quest' anno.

contento ricevette la rinunzia, di cui fu for-1212 mato publico istrumento. Quest' azione fu di sommo dispiacere a' Veronesi, benchè il tutto dissimulassero; e'il Moscardo suppone che da ciò, come da principal fonte derivasse l'esterminio degli Scaligeri, se non che a me sembra che prenda la cosa troppo da lontano . L' Imperadore costitui poscia i detti due fratelli suoi Vicari in Verona, concedendola loro in feudo perpetuo colle condizioni solite a praticarli ne' feudi di stato; del che fu fatta parimenti publica scrittura. Cangrande ritornato a Verona con un Commissario Imperiale fece convocare gli Anziani, il configlio e tutto il popolo, alla presenza de' quali egli ed Alboino rinunziarono alla carica del Capitaniato generale nel modo, che avea fatto a Milano, e stipulato di ciò publico i drumento subito il Commissario publicò la elezione satta dall'Imperadore di questi fratelli per suoi Vicari Imperiali . In esecuzione delle quali cose il Commissario volle, che gli Anziani . e gli altri principali offizial, giurassero prima nelle sue mani, e poi di Cangrande e di Alboino di riconoscerli in avvenire per veri e legittimi Signori. Le quali cose furono fatte con grandiffima solennità aggiungendo i due fratelli alle arme gentilizie l' Aquila soprala scala. Tale è la narrazione del Moscardo replicata esattamente dal Biancolini nelle note al Zagata; ma io però non mi rendo mallevadore di quanto i due scrittori asseriscono con tanta asseveranza, tanto più che non ho potuto ritrovar traccia degl' istrumenti ivi citati (1) .

<sup>(</sup>z) Biancolini note al Zagata p. 58. e Supplemento p. 67., e Chiese Lib. V. P. II. p. 259. H 3

titt In tal guisa sottomettendofi a' voleri di Cekare speravano que' Signori di mantenersi nel dominio, e di conservare la felicità de loro popoli, mentre i Padovani volendo contro lo stimolo ricalcitrare gettarono quasi in un abisso di mali la loro Republica. Perl la lunga pace e per la goduta Signoria di Vicenza, essa trovavali a questi tempi in un invidiablle stato, cresciuta di ricchezze e di popolo. Questa grassezza secondo il solito porgeva stimolo e fomento all'alterigia de' cittadini . in guisa tale che non volevano conformarfi a' comandi dell' Imperadore. Procurarono per via di maneggi la conservazione intera della loro libertà, e perciò spedirono a lui Frati Minori e Frati Predicatori per tentarne l'effetto. A questi aggiunsero due Ambasciatori di somma probità ed esperienza, i quali furono Antonio da Vigodargere ed Albertino Mussato, e convien dire ch' effi ritrovassero l'Imperadore molto irritato, imperciocchè dono vari colloqui e diversi trattati e maneggi avuti con quegl' illustri personaggi, che stavano a lato dell' Imperadore, Arrigo dichiarò le condizioni, che a dire il vero erano pesanti e gravi assai più del dovere (1).

Pertanto dopo di avere espofto ch' egli voleva salva la maestà regia, conchiude che la Republica Padovana ini quel tempo, in cul era solita ad eleggere il Podestà, dovesse nominare quattro soggetti, uno de' quall Cesare lo cleggerebbe a suo Vicario in Padova: ch' era disposto di concedere a loro Vicenza in feudo perpetuo, ma voleva che i Padovani pagar dovessero alla camera regia un annuo ch-

<sup>(1)</sup> Musiato Histor, Augusta lib, II. Rub. 7. p. 351. e segg. Ferreto Vice ntino p. 1063.

so di quindici mila fiorini d'oro, e che al 1311 presente per le spese della incoronazione, che far fi doveva in Roma, doveffero sborsare sessanta mila fiorini d'oro. Aggiunse in oltre, che per pagare la milizia del Preside della Provincia avessero a concorrerecon mil-

le fiorini d'oro al mese (1).

Furono tali onerose condizioni dagli ambasciatori accettate colla condizione però, che fossero dal popolo Padovano approvate. Ma nella publica affemblea, in cui il popolo di Padova era solito a congregarfi, non furono appena esposte, che tutti comunemente proruppero in urli , in grida di sdegno , in fischiate orribili e contumeliose . Tutti le detestarono come inique e perniciose al decoro della Republica, e conchiusero doversi difendere la libertà colla forza dell' armi, e perciò presero parte in quel Configlio medefimo di sprofondare le fosse a' confini, fortificare i Castelli, munire le fortezze, provvedere armi e cavalli, e accignersi con tutte le forze ad una ferocissima guerra, non volendo altra podestà all'Imperadore sopra di loro concedere, se non che quella, che il Podestà da loro eletto chiamar si potesse Vicario Imperiale. Determinazioni per vero dire troppo sulfuree e violente, prese tutte prima ancora che tornassero quegli ambasciatori da loro spediti al sommo Pontefice (2). Imperciocchè se lo sdegno avesse dato luogo a più mature e più prudenti riflessioni, avrebbon preveduto

<sup>(2)</sup> Muffato, e Ferreto ibid.

<sup>(2)</sup> Mussato, Histor. Augusta Lib. II. Rub. 7. p. 356. Ferreto loco cit.

1311 che Cesare non poteva avere in Italia lunga permanenza, e che alla sua partenza alla più lunga sarebbon cadute le sue regolazioni tutte e le sue pretensioni di fignoria, senza esporsi intanto presentemente a que' mali, che lor portarono la perdita di Vicenza, ed una lunga serie di disgrazie, dalle quali non si riebbero, se non che dopo lunghissimo

tempo.

L' Imperadore non potè in que momenti raffrenare l'ardimento de Padovani , perchè prima dovea vendicarsi de Lodigiani, de Cremonesi, e di poi de' Bresciani; le quali Città avendo alzato bandiera di ribellione, erano per lui d'interesse maggiore e di maggiore importanza. Egli voleva conservare l'onore dell' Imperio : e perciò procurò genti e danaro da tutti que' Signori . ch' egli avea costituiti per suoi Vicari nelle Città Lombarde . A Verona e a Mantova egli diresse il Vescovo di Ginevra Aimone suo confidentis. simo Configliere per impetrare da que' Vicari poderofiffimi aiuti. Ma ecco intanto se gli presenta occasione savorevole ed opportuna di vendicarfi egregiamente della Padovana disubbidienza. Il fatto che fu strepitoso per le funestissime conseguenze, che seco portò, è anche affai intereffante alla nostra Storia, e però merita che da noi si riferisca colla maggior chiarezza, prendendo l'esattissimo racconto dallo Storico Ferreto Vicentino e da Albertino Muffato , presenti amendue a fatti, ch'effi presero a narrare, e ributtando perciò tutti gli altri racconti, che in diverse maniere vengono esposti da altri storici di minor fede (1).

<sup>(1)</sup> Mussato Histor, Augusta Lib. III. Rub. 1, p. 161. Ferret.p. 1064.

I Vicentini stanchi de' Padovani dopo 46. 1311 anni di giogo, alla venuta di Cesare in Italia aveano incominciato a macchinar segretamente congiure; ma gli.animi erano dubitosi e sospesi, perchè temevano la potenza de' Padovani . Avvenne che in que' giorni Sighelfredo figlipolo di Novello Conte di Ganzera. già vent'anni' efiliato dalla patria, uomo di somma prudenza, di animo grande e di grande maneggio, giunse a' confini dell' Illiria spedito dal Re di Cipro per Ambasciatore al Papa. Egli temeva di passare per gli stati di Padova, perchè era bandito, e gli dispiaceva di dover lasciare la dritta strada. Dall'altro canto avea defiderio di rivedere la patria dopo quattro lustri di assenza; perlochè scrisse a Bugamante dei Proti suo genero. manifestandogli il suo desiderio. Bugamante le esortò ad aver coraggio, e non temere di passare [per Vicenza, sperando che non dovesse essere conosciuto dopo tanti anni di lontananza. Dalle esortazioni del generò affidato Sighelfredo si portò a Padova, e parlando Francese nascose chi fosse, ed espose la sua legazione . IIndi proseguì il suo viaggio, e spedì un messo a suo genero, che gli venne incontro in compagnia di molti amici, I quali lo incontrarono appresso Cologna di Quartesolo tre miglia distante dalla Città.

Sighelfredo passò per la patria senza fermarfi, e sempre da effi accompagnato giunse a' confini; ma per via fi trattò di'liberare la Città, e de' mezzi, che a ciò fare tener fi dovevano, promettendo egli ogni affiltenza. Diffe che fi fermerebbe tre giorni a Ver rona, nel qual tempo effi doveffero farglisapere il risultato delle loro risoluzioni. Ritor1111 nati a Vicenza ripresero le combriccole fra loro per condur ad effetto la congiura; ma tuttavia erano oppressi dal timore. Giacomo Verlato incoraggi i dubbiofi con un forte discorso, perlochè ripreso ardimento giurarono tutti segretezza, ed ajuto all'impresa.

Ordita la gran trama spedirono nunzio fedele a Verona a Sighelfredo, il quale intesa la deliberazione de' suoi cittadini, posponendo lo scopo della sua legazione, andò a Cesare in quel momento appunto che sottomessa Lodi fi preparava di assalire Cremona. Si abboccò in primo luogo con Teobaldo Vescovo Leodiense, e gli spiegò il motivo della sua venuta. Egli la riferì a Cesare, che accettò con tutto cuore un'occasione sì propizia di far vendetta pronta de' Padovani. Una cosa di tanta importanza richiedeva prestezza e sollecitudine. Teobaldo non poteva allontanarsi dal fianco di Cesare; e perciò commise l'impresa ad Aimone Vescovo di Ginevra, ed a Gratone Signor di Clariacio, e consegnando ad essi molte squadre impose loro di seguire Sighelfredo.

Essendo poco Iontani da Verona incontrarono Vani Zeno da Pisa, che ritornava a Cesare con un grosso corpo di truppe, e lo fecero ritornare in Verona. Quivi si fermarono tre giorni per ristorare le genti, e palesarono intanto ad Alboino e a Cane il motivo della loro venuta, dimandando loro affiftenza e soccorso; i quali lieti di tal trattato, perchè odiavano i Padovani promisero grandi aiuti .

Intanto i Congiurati in Vicenza spedirono messaggieri a Verona per sollecitare l'affare : ma dirottissime piogge interruppero cam.

T E R Z O. 123 cammino, perchè i fiumi s'erano tanto in-1311

grossati, che avean soverchiate tutte le rive. Con tutto ciò le squadre di Cesare s'incamminarono segretamente verso Vicenza. La mattina giorno di mercoledì 14, di aprile alzate le bandiere coll'aquila i congiurati armati, gridando Viva Cesare, andarono alla piazza, e vi eccitarono gran tumulto. (1) Giovanni di Vigonza era il Podestà per li Padovani, il quale udito il rumore tremò ed impallidì. In questo mezzo le genti di Cesare sono introdotte per Portanova, e giunsero in piazza. Eravi anche Cane con esse, il quale ispirava forza, vigore e coraggio all'ardita impresa. I capi de' congiurati erano Macabruno da Vivaro, Giacomo Verlato, Guidone Bissaro, Salomone da Marano, Pietro de' Proti, segretamente favoriti da Boverio figliuolo del Conte Beroaldo, che tutto ardeva dalla brama di vendetta per la morte ingiusta e crudele di suo padre, e da altri potenti uomini di Vicenza. Fu loro cosa agevole scacciare dal palagio il pretore, e piantare sopra la torre le insegne reali.

I Pa-

<sup>(1)</sup> In carta del Monastero di Praglia fi legge: capta es Crivitas vicentie, 3º escalla de
dominio radue hoe mente aprilit die jovir quinredecimo, cujus captionit auclor fuit Dominus
Camis de la Scala. Se in Pertero è seritto à
13. di marzo, l'errore si deve attribuire ajl'
amanuenes, e non allo Scrittore, così rilevandos eziandio dalle cose, che seguono appresso
1 Cortus) e il Mussato p. 362. si uniformano
a' documenti. S'avverta però che a' 14, El Imperiali entratono in Vicenza, ma che solo a' 35,
ne rimasero liberamente padroni per la suga
de' Padovani.

I Padovani abbattuti dal timore si fortificarono nel luogo chiamato l'Isola, ma neppur ivi credendofi itar ficuri presero precipitos amente la fuga. Molti fi annegarono nel fiume Bacchiglione gonfio dalle piogge: sì grande era la paura, che aveva offuscata la loro ragione. Così in breve spazio d'ora la Città fu presa, e in potere di Cesare, e i Padovani spogliati di tutti i loro averi furono mandati via . Giunta la trista novella a Padova il popolo furioso prese le armi, e senza ordine a briglia sciolta s'incamminò verso la perduta Città. Ma quale speranza potevasi avere da una confusa moltitudine di genti non diretta da capo alcuno, non dalla prudenza e dalla ragione ? Giunta a Barbano essa è costretta di fermarsi, perchè le acque; ingrossate impedivano il passo; e quivi giunsero nuove più certe e più disgustose, che Vicenza era irremissibilmente perduta. Allora storditi e confusi i Padovani ritornarono alla Città, e radunato il Configlio consultarono sopra ciò che far si dovesse. Oh quanto grande era la confusione, lo sdegno, la rabbia, da cui erano agitati gli animi de' cittadini! Con un decreto de' 19, di aprile ordinarono che per la conservazione della Città ognuno sopir dovesse le discordie e gli odi particolari; che si munissero le fortezze e le terre del territorio, e fi provvedesse il danaro necessario alla guerra(1); perchè al publico e sensibile dispiacere di aver perduto il dominio di una illustre Città era subentrato il timore di una guerra crudele e pericolosa contro le forze di Cesare unite alle arme terribili di Cangrande dalla Scala. E quindi con un altro decreto pure del gior-

<sup>(1)</sup> Vedi Doc. num. 523.

TERZO. 125 giorno medesimo diedero gli ordini opportu-1311 ni per la custodia della Città, e per difen-

derla dagl' inimici (1).

Gli animi de' Vicentini però non erano forse meno agitati . Molti de' primatì più illustri , e il volgo esultavano di allegrezza : ma i più saggi detestavano l'impresa, e condannavano il giudizio del popolo: il che dimostra non essere state vere tutte quelle dicerie contumeliose, che da' Vicentini della fazione contraria furono lanciare contro de' Padovani. Fra questi Enrico di Ravasino e Morando Paninsacco chiarissimi personaggi non potendo lodare quella ribellione, fuggirono da Vicenza, e si rifugiarono in Padova. Anche il Vescovo Altogrado giudicò buon espediente per lui di fuggire in abito mentito. Così fecero ancora molti altri illustri personaggia che professavano la fazione de' Guelfi, e che erano attaccati al dominio della Padovana Republica, prevedendo quanti gran mali sovrastavano alla lor patria infelice, (2) Ma la maggior parte del popolo, che non penetra nel midollo degli affari e delle conseguenze, e semplicemente si ferma alla corteccia. di tanto sdegno fi accese contro i Padovani , che il nominarli solamente era riputato un delitto: e radunato a configlio formò uno statuto di rendere solenne e festivo il giorno quindicesimo di aprile, nel quale i Padovani abbandonarono la Città in libero potere di Cesare e di Cane (3). Allora furono scolpiti nella

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 524.

<sup>(2)</sup> Ferreto loc. cit.
(3) Ex libro Statutorum Civitatis Vicentize ms. Ad honorem Dei & gloriofssime genitricie eius

1211 la Torre del palazzo pretorio alcuni versi in lode del valoroso Scaligero, e del prode Sighelfredo, come liberatore della patria (1).

Credettero i Vicentini di diventare felici . e perciò si abbandonarono a così smoderate dimostrazioni di esultanza e di gioja: allegrezze peraltro improprie e fuor di tempo, mentre dovevano piangere il saccheggio della loro Città abbandonata contro le promissioni al furore delle truppe forestiere. che s'impinguarono colle ricchissime prede (2), e mentre dovevan prevedere che il furore de' Padovani si sarebbe scagliato contro l'infelice territorio; Ed in fatti quel popolo fremendo per ira . e minacciando incendi, stragi e rovine , afioldò subito gran numero di cavalli e di fanti . e non bastando l'erario pigliò danari da ciaschedun luogo dove potè, raddoppiando i dazi, vendendo all'incanto i beni della Republica, e imponendo a tutti gabelle gravisfime . Fu estratto il carroccio, ed ognano affrettoffi di partire verso Vicenza, poiche in mezzo della piazza altamente gridava con trom-

ejus virginis Marie , B. Michaelis Archangeli , & B. Martiris Stephani , Laurentii , Vicentii & victorini die cujus solemnitatis S. victorini in millefimo predido (MCCCXI.) die jovis xv. aprilis divina favente, clementia, & potentia Domini Imperatoris , & intercedentibus sanctis predidis Civitatem vicentie perduxit ad liber-

(2) Muffato Hiftor. Augusta . Lib. III. Rub. I. p. + 61.

<sup>(1)</sup> L'iscrizione sebben piena di erroriè riportata dal Pagliarini lib.1. p. 83. ma è più esatta quella che fi legge nel Museum lapidarium Vicentinum &c. p. 170., e nel Salice Stor. della famiglia Conti p. 56.

DETA 2 0: 127
betta chiunque vuole che la libertà del popo-1312.
lo Padovano resti salva ed intera, seguiti il
carroccio; e senza intervallo alcuno su quel-

tadini . (1)

Cangrande e il popolo Vicentino facevano fefle d'allegrezza vedendo venir loro incontro il popolo Padovano in tanta confusione. Avvisati dalle sple, che quelle genti erano partite dalla Città, uscirono fuori pronti adar loro battaglia. Le donne seguitarono anch'esse l'escretico, ed ebbero gran parte nel combattimento e nella vittoria. Fu attaccato furiosamente il fatto d'armi, e dall'una parte e dall'altra con rabbia e con furore fu combattuto, pugnando gli uni per ricuperare la perduta Città, e vendicarfi dello scorno ricevuto, e gli altri per conservare la libertà raccujifata (2).

lo seguitato da nobili, da artefici e (da con-

Finalmente il Padovani non poterono reggere al valore di Cane, e al furore de Vicentini, e perciò rotti e sconfitti voltarono le spalle, e fi diedero vergognosamente a luggire, insegnando agli altri che più vagliono ne combattimenti pochi soldati diretti da un capo coraggioso e prudente, che una sciocca moltiudine dal furore condotta e dallo sdegno. Il luogo, dove avvenne la memorabile rotta, che è un miglio fuori della Cirtà verso Oriente, fu subito chiamato da' Vicentini il Mardarolo (3), volendo con quel vicentini il Mardarolo (3)

<sup>(1)</sup> Ferreto loc, cit.

<sup>(2)</sup> Pagliarini p. 85. Marzari Stor. di Vicenza p. 87.

<sup>(3)</sup> Vigna Preliminari p. 51. Marzari p. 62. Pagliarini p. 85. Calvi Scrittori di Vicenza T. 1. p. 148.

1311 foso dinotare il grave spafino de' Padovani ; per cui fi !ordarono i calzoni fuggendo . Anzi imbaldanzito il popolo vittorioso per un avvenimento così fortunato ordinò con solenne decreto, che negli anni tutti avvenire se ne rinnovellasse a' posteri la memoria colla solenne corsa de' barbari in quel luogo medefimo (1); come fu fatto per lungo corso di anni durando tuttavia nel 1271, quella costumanza, secondo l'autorità di un documento riportato dal Vigna ne' suoi preliminari .

Benvenuto de' Campesani Vicentino fece un poema eroico in versi esametri descrivendo questa battaglia. L' esordio di esso è magnifico, e rispetto alla fincerità de' racconti ha potuto il Pagliarini valersene con suo onore; non merita lode peraltro, che affin di dare margior risalto al valore di Can dalla Scala, deprimesse così i Padovani, e di loro parlasse con tanto scherno. Un certo Paolo Giudice tra gli altri provocò Albertino Muffato celebre Padovano a rispondere al Poema di Benvenuto: el egli lo fece con una epistola di molti versi, la quale il Quadrio erroneamente appella Poema, ed è la diciassettesima fra le stampate. (2)

I Vicentini diedero la caccia a' Padovani per lungo tratto di strada ferendo, uccidendo el imprigionando quanti lor cadevano nelle mani. Giunti alla villa di Longare con argini e fosse voltarono l'acqua del Bacchiglione in modo, che più correr non potesse per l'usato letto verso di Padova e cosa che recava infinito danno a questa Città. Indi si rivolsero a punire coll'estremo supplicio que' cit-

<sup>(1)</sup> Calvi, Vigna, Marzari &c. loc. cit. (2) Vigna Preliminari p. 52.

Cittadini infelici, che erano flati profi nella 1311 battaglia: crudeltà che meritò il biafimo di tutti i buoni, ma che per altro non era che troppo comune in tutte le Città d'Italia in onel secolo miserabile del ignorante (1).

I Padovani furiosi non si perdettero di coraggio per la ricevuta sconfitta, ma correndo nel territorio di Vicenza mettevano ogni cosa a ferro ed a fuoco. Facevano altrettanto dal canto loro anche que' di Vicenza, ficchè in ogni parte si vedevano arder le ville . depredare i bestiami, e saccheggiare le case, con tanta rabbia e furore, che i barbari stessi non si sarebbero diportati in modo più crudele ed inumano. Fu fatto in Vicenza Pretore per Cesare Vani Zeno da Pisa, che dopo la partenza del Vescovo di Ginevra e di Cane ne avea preso il governo. Egli persuase a' Vicentini di fare un ricco regalo ad Arrigo, che era in grande penuria di danaro, e però nobili e plebei tutti fi taffarono allegramente. e fecero una somma di cinquanta miladucati. che furono dall'Imperatore con sommo gradimento accettati (2). Egli era a Cremona in quel tempo, allegro per aver castigato que cittadini ribelli con atti di crudeltà veramente molto disconvenevoli ad un Re fornito di tante virtù: tanto è difficile raffrenare il fuoco dell'ira, e trattenere l'impeto della vendetta anche alle persone le più virtuose. Egli si apparecchiava a fiaccare l'orgoglio de' protervi Bresciani, che avevano anch'essi spiegato bandiera di ribellione; e perciò fu d'uo.

po

<sup>(1)</sup> Ferreto loc. cit. (2) Ferreto loc. cit. Pagliarini &c. Tomo III. I

1311 po a Cane di abbandonare Vicenza, avendo Cesare dimandato milizie a tutti i suoi Vicarii. Cane vi andò in persona con un groffific mo corpo di truppe Veronefi, le quali farono poco appresso seguite ancora dallo stesso Alboino con nuovo rinforzo di genti (1).

Arrigo diede principio all'affedio di Brescia con tal furore, che parea dovesse prenderla in pochi giorni; ma la Città era forte per mura e per torri, e più ancora per la bravura de cittadini, i quali per quattro e più mesi rendettero inutili tutti gli assalti e le macchine dell' esercito nimico. Circa la metà di giugno in una sortita restò prigion de' Tedeschi l'indefesso Tebaldo Brusato capo de' cittadini ribelli , e principal promotore di quella sollevazione, e coll'effere firascinato e squartato pago la pena della sua ribellione . Infierirono perciò i Bresciani contra i prigioni Tedeschi per così strana guisa, che se il Cronico Estense e la Cronica di Bologna non ci raccontano cose favolose, essi gli arrostiva. no e se li mangiavano; non facendo differenza ad età o a condizione; imperciocchè avendo un di preso un nipote dello stesso Imperadore, e menato dentro in Brescia fu arrostito e mangiato: cosa in vero incredibile e mostruosa (2).

Racconta il Piloni nella sua Storia di Belluno, che tanto sdegno avea Cesare conceputo contro i Bresciani, che avea fatto solen-

<sup>(1)</sup> Ferreto loc. cit. Vedi anche il Musiato Lib. V. Rub. II. p. 403/ed Osio Note alla Storia Augusta di esso Musiato p. 289.

<sup>(2)</sup> Chron. Estens, p. 372. e 273. Cronica di Bologna p. 325. La morte di Tebaldo è anche descritta dal Mussato Lib. III. Rub. VII. p.374.

ne giuramento di tagliare il naso a tutti gli 1311 abitanti della Città, se la prendeva d' affalto. Ma si ridevano i Bresciani di queste bravate, e proseguivano intanto con inaudito valore a molestare l'esercito di lui . Frequentissime erano le uscite, che con immenso coraggio facevano dalla Città, e sempre con grande mortalità dell'esercito Cesareo. In una fra le altre ferirono mortalmente Valerano fratello di Arrigo, în modo che di quella ferita lasciò di vivere : giovane valoro o e di grand'animo, la cui morte recò infinito dispiacere a tutto l'esercito, non che all' Imperadore. Fu il suo corpo per commissione di Arrigo portato a Verona con grande magnificenza, e con reali e pompose esequie nella chiesa di S. Anastasia seppellito, nella quale si vede ancora il suo deposito dalla parte finistra dell' alta grande (1).

Mentre Cesare consumava il suo tempo in questo rabbiosissimo assedio, due lettere egli scrisse al popolo Vicentino, una in data de' 22. di giugno, e l'altra de' 17. di agosto. Nella prima avendo saputo ch' essi ricusavano di pagare il Castellano del Castello, e si opponevano alle fortificazioni di esso, ordina loro risolutamente, che dovessero ubbidire all' uno e all'altro comandamento (2). Aveano incominciato que'cittadini a conoscere di essersi nelle loro lusinghe ingannati, mentre speravano di ricuperare l'antica loro libertà,

e pre-

(2) Ved. Doc. num. 520.

<sup>(1)</sup> Muffato Hiftor. Augusta Lib, III. Rub.XIII. P. 382.

1311 e prevedevano învece di esser cadut sotro un giogo più pesante e grave . Nella seconda sa ad essi sapere, che per grazia speziale avea liberati dal bando alcuni Vicentini banditi per omicidio (1). Dagli accampament sostro Brescia anche il Vescovo di Trento Enrico scrisse una lettera ad Odolrico d' Aroc configliandolo di non presare ajuto a' Bresciani ribelli, e di accostarsi al partito di Cesare, che maggior comodo da ciò gli verrebbe e maggior none (2).

I Padovani intanto perduti d' animo per la rotta avuta, ma più ancora per le gravi dissenfioni, che aveano divifi gli animi de' cittadini, e temendo che caduta Brescia tutto lo sdegno di Cesare piombar dovesse sopra la loro città, che sola dopo Brescia restava da sottomettersi a' voleri imperiali, pensavano di ricorrere alla clemenza di Arrigo, e domandar perdono delle cose passate. S'aggiunsero le infinuazioni fatte in que' giorni alla Republica dal Vescovo di Ginevra, il quale effendo ricornato a Vicenza avea fatto intendere agli anziani della Republica, ch' egli internonendofi in quest'affare, avrebbe forse potuto impetrare dalla bontà dell' Imperadore il perdono con onore e vantaggio loro. (3).

In consequenza di queste risoluzioni su renuto a Barbano un abboccamento fra quel Vescovo e i Magnati Padovani, nel qualo su stabilito, che mandar si dovessero a Cesare ambasciadori per ottener le condizioni della pace

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 535.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 532.

<sup>(3)</sup> Mussato Histor. August, Lib. III. Rub. 6. p. 365.

pace e del perdono; mentre egli fi offeriva 1311 di esferne il mediatore. Sei furono gli ambasciatori eletti a questo oggetto, e fra questi Antonio da Vigodarzere e Albertino Mussato, come quelli che per la prima legazione aveano acquistato pratica, cognizione e conoscenze di quella Corte. Eloquente secondo que' tempi e giudiziosa fu l'orazione di Albertino Muffato, giunto che fu alla presenza dell' Imperadore, e non omise i più sottili argomenti per ammollire il suo sdegno. ed inclinarlo alla clemenza. Era questa una delle virtà più dilette di Arrigo; ma pur se non intervenivano le preghiere dell' augustisfima sua Consorte, di Amedeo Conte di Savoia, de' suoi fratelli, del Vescovo di Ginevra e degli altri suoi Configlieri, correvasi pericolo che questa volta se la dimenticasse del tutto, come avea fatto in Cremona. Condiscese egli al perdono, ma volle aggravare le condizioni, che nel primo aggiustamento erano state stabilite. Tenne saldo il primo patto, che i Padovani elegger dovessero quattro soggetti ogni sei mesi; uno de' quali sarebbe da effo prescelto per suo Vicario in quel semestre ; ma volle di più che sborsar dovessero alla camera regia ogni anno venti mila fiorini d' oro . E ciò egli espresse nell' Imperiale Diploma dato dal campo sótto di Brescia il di nono di giugno, e pubblicato dal Muffato, e dal Lunig nel suo Codice Diplomatico d' Italia (1).

Nel tempo medesimo prese in esame le ini-

<sup>(1)</sup> Ved, Doc. num, 528.

1311 Inimiciale insorte fra i due popoli di Vicenza e di Padova, e con un altro diploma provide alle medefime , ordinando specialmente,
che refittuir fi doveffero a' Padovani tutte
le poffeffioni da' Vicentni occupate a loro in
quel giorno, che furono scacciati dalla Città (1): con che venne egli a confermare la
indipendenza di Vicenza dal Padovano dominio. Ma senza danaro non fi poterono octenere queste cose; e quantunque ne' primi
accordi Arrigo! pretendesse la somma di sessanta mila fiorini d' oro, or più non fi contentava in pena della loro disubbidienza, e
però volle che sosse accessitua fino a' cento mila (2).

Le dolorose circostanze, nelle quali si trovavano allora i Padovani di discordie, di timori , di oppressioni , fecero che men gravi sembraffero ad essi queste durissime condizioni, e che contenti fossero in que pericololi frangenti di aver conservato la libertà e la forma della Republica . Il Vescovo di Ginevra venne poi personalmente da Padova, e in mano sua a' 21. di giugno fu fatto il giuramento di fedeltà all'Imperadore con promessa di ubbidienza e di sommissione a' suoi voleri . L' istorico Mussato qui fa un' osfervazione che nello stesso giorno, in cui i Padovani fi erano ribellati all' Impero, liberandofi dalla tirannia di Ecelino nel 1256, dopo cinquanta sel anni ritornarono nuovamente all'

(1) Ved. Doc. num. 529.
(2) Mussato Lib. Ill. Rub. VI. p.372. Cortus. Histor. Cap. 14.

TERZO. 136
all' ubbidienza di effo. In que' giorni mede-\*311
fimi vennero ad accrescere il lor contento
per tal sottomiffione i due legati già spediti
al sommo Pontefice, i quali riportarono essere intenzione e defiderio di sua Santità,
ch' eglino ubbidir doveffero a' voleri di Arrigo (1).

In tal guisa la Republica Padovana credette di aver acquifatto a' suoi popoli la pace e la tranquillità : pace e tranquillità peraltro, che ebbe cortiffima durata per motivo dell' ambizione e dell' orgoglio, che fignoreggiava que primati, e per cagione delle fatali fazioni, che tra loro gli dividevano, come vedremo.

Fine del Tomo Terzo.

<sup>(2)</sup> Musiato Histor, Augusta. Lib, III. Cap, VI, P. 373.

## AVVISO

Il desiderio di molti Associati di vedere, che i Documenti corrispondano alla Storia, induffe l'Autore a stampare in questo Tomo pochi fogli di materia, per dar luogo al maggior numero di documenti, che fosse possibile. Egli spera di ragguagliarli dopo un altro Tomo', o al più due, e intanto prega i Lettori, che amano di leggere la Storia, ad avere la sofferenza ancora per alcun poco; perchè avendolo la fortuna favorito di disotterrare da' polverosi Archivi un numero grande di carte , come si vede , egli non ne vuole omettere alcuna, considerandole tutte di qualche importanza per dilucidare o un punto o l'altro della Storia di que' baffi Secoli.

## 

oftante ne' miei sentimenti io sempre dimostrerò la mia gratitudine verso que' benemeriti personaggi, che si degneranno di comunicarmi il loro parere intorno alla mia Storia, ed avvisarmi degli sbagli, in cui potessi esfere inavvertentemente incorso. Quindi prima di dar alla luce questo tomo avendo io ricevuto tre lettere da tre illustri soggetti della Republica letteraria, che tutte versano sopra correzioni, e avvertimenti, io mi reputo in dovere di farne parte al Lettore amorevole, perchè leggendo la Storia possa adattarne a' propri luoghi il necessario correggimento. Sarà la prima di Monfig. Canonico Conte Rambaldo degli Azzoni Avogaro, il quale versatissimo negli studi della Diplomatica, e della età di mezzo effendofi degnato di notare alcuni errori così si esprime in data di Trivigi 31 ottobre 1786.

"Ho weduto e laudato l'avviso, che chiude

is il secondo tomo della sua ingressante l'accome lo mi pregio di esferie as
fecionato amico, risolvo di comunicarle al
cune brevi osservazioni, che mi è venuto
di fare in leggendone il primo volume, e

prima di tutto alla pag. 1. osservazia dal Mu
ratori, dal P. Beretta ec, le denominazio
ni varie alla nostrione autorizzata dal Mu
ratori, dal P. Beretta ec, le denominazio
ni varie alla nostra Regione di Marca Tri
vata dalla residenza de Marchissi, quando

Tom. III.

K, que-

. donata a Gualfredo. ", Pag. 2. I principi della zecca di Trivigi , vengono riferiti a Carlo Magno, e citali il mio Trattato ( quivi ed altrove onorandomi l'Autore con espressioni troppo genero-, se, ch' io dall'amicizia e cortefia di lui uni-,, camente riconosco ), dove furono addotti , documenti certiffimi della efiftenza di que-, sta officina monetaria sotto i Longobardi, e , conjetture fi allegano da non disprezzarfi " dell'aver essa incominciato anche prima . (1) ,, Pag. 4. e s. Lo Storico sull' autorità dell'

" Orsato, del Sabellico, e di altri moderni, " e poco accurati Scrittori narra cose avve-, nute in tempi lontanissimi da loro , e per , lo meno affai dubbie; nel fatto poi di Pi-" pino preterisce il più antico Veneto Cro-" nista, cioè il Sagornino, il quale scrive , che regem audaeler aggreffi sunt , & divi-, nitus datum est Venetiis de inimicis trium-

, phum.

<sup>(1)</sup> E però dove ho detto che Carlo Magno instituì la zecca in Trivigi, si dovrà correggere rinnovo.

B R

, phum . Questo era da contrapporre a' fin-" croni Annalisti Francesi, non il Sabellico dopo lui quattro secoli vissuto . Il Murato-, ri , che non poteva citarlo , perchè allora " sepolto nelle Biblioteche con cautela ripor-, ta ciò che scrivono dall'una parte e dall'

altra, senza decidere.

, Pag. 12. n. (1) . Ved. Doc. 892. nel Cod. "Trivisaneo. Questo Codice a' più de' Let-", tori è invisibile, onde sarebbe opportuno, , che un'appendice di Documenti supplisse , a tale omissione col dare quelli, che sono , citati nella Storia , per lo meno gli ante-,, riori al sec. x1., maggiormente che ad " opera sì vasta, e moltiplice di tempi e di , fatti non può parer che indispensabile qual-, che aggiunta delle carte e notizie di pol " trovate (1).

<sup>(1)</sup> I Documenti di questo Codice trascritti da Bernardo Trevisano Nob. Veneto dall'Archivio Secreto della Republica di Venezia, io gli avea preparati per unirli alla serie de'miei documenti , e darli alla luce , quando l' ornatiffimo ed egregio Signor Francesco Donado mi fece avvertito che quel Codice è inesatto ed infedele, e però avendolo esso confrontato con somma pazienza ed avvedutezza cogli originali, e corretti i gravissimi sbagli, e aggiunte le importanti omissioni, pensava già di doparlo al publico nella sua intereffante Raccolta degli Scrittori Veneziani, che con sommo vantaggio della Diplomatica medita di fare. Gli eruditi antiquari avranno la sofferenza di aspettare da quel benemerito personaggio que' documenti, come esistono negli originali, mentre noi non avremmo potuto eseguir ciò se non che in un modo affai inesasto ed infedele; come mi ri-

" Pag. 2. e 13. Qui ancora fi cammina col-, la popolar opinione, che Padova rimanesse , diserta dal 600. all' 800., il che dalla ven rità è contraddetto ; e il benemerito Sig. . Ab. Gennari recentemente ciò ha dimostra-., to in un Discorso critico sulla volgarmen-., te afferita, e comunemente creduta origine , del Vescovado di Malamocco . Non è pro-,, posizione meglio fondata, che fino dall' an-" no 898, i Vescovi Padovani s' intitolassero " Conti di Sacco . L'Italia sacra T. V. col.430. " e 434 ha tre carte l' una del 962. l' altra " del 970., la terza del 1014., dove Aldi-, berto, Gauslino ed Orso non prendono quen sto titolo; si leggano i documenti prodotti ,, dall' Ab. Brunacci (Char. S. Justinæ Cap. v1.) , dal Muratori (Tom. II. Antiq. col. 549: ) e " dall' Orsato istesso, che si contraddice in " questo, riportando alla pag. 254. un Privi-", legio, che al Monastero di S. Pietro con-" cede Milo Dei gratia Patavienfis Episcopus, " e nell' anno 1149, riferendo la rinnovazio-" ne dell'investitura del Castello di Carrara, " che fa Joannes Episcopus Paduanus, e non altro: in somma non mi ricorda d'aver ., letto l'aggiunto di Comes Saccenfis neppure , in carte del Sec. XII. : ed ella creda fer-, mamente favoloso tutto ciò, che fu detto , degli antichissimi Conti Rurali delle nostre " Contrade; poiche Conti non si conoscevano , qui, ne fi nominavano propriamente, anzi

cordo di aver detto eziandio in una nota del presente Volume. Per altro chi defidera intanto di veder i documenti di quel Codice, effo effile e prefio S. F. Donado suddetto, e prefio il Sig. Ab. Luigi Maria Canonici, e prefio il Sig. Amedeo Svajero

TERZO.

nelle più vetuste carte in nessun modo, al-, tri magnati, salvo quelli delle famiglie, nelle , quali era, o era flato una volta il Reggi-" mento delle Città , non de Castelli , per Imperial delegazione: onde Conti di Ceneda, non di Serravalle ec. fi differo i Caminefi. benchè tardi, e non senza usurpamento, mentre i Vescovi dagli Ottoni in poi esera citarono ivi quella giurisdizione ; i Porcia , furono Avogari , Conti della predetta Città , non so che mai pretendessero d'essere. Co-, tali Conti fi spacciano inoltre con franchezza da alcuni , ma senza pruova per Baroni " Tedeschi, quando le carte li mostrano Ita-" liani, o italianizzati potenti Signori, che a tenevano i loro feudi non dagl' Imperadori, ma in origine dalle Chiese, come de' me-, desimi Carraresi confessa l' Orsato senz' avvedersene. l'inveftitura, che ho accenna-. ta. recando.

, All' anno 1004. raffermasi da lei, che , le sedi Vescovili di dodici Città vicine al-, la Brenta erano vuote ec. sulla testimonianza , dell'antico autore della vita di Arrigo, vita che se opera è di Adelboldo, non è senza n giunte di altra mano, ficcome può ella ve-, dere appresso l' Oudino: il qual racconto si , convince di esagerazione da' diplomi publi-, cati, per li quali consta, che Trivigi, Padoy, va, Ceneda ec. teneano in quel torno i lo-n ro Vescovi. Consulti l' Ital. Sac. T. V.

., Pag. 41. n. (1) nell' anno 1095. Arrigo era. " dic' ella , in Trivigi , poi nell' annotazione " ci rimette al Doc. del Cod. Trivisaneo, e soggiugne il Dandolo ciò rapporta all' anno , 1094. contro l'autorità del documento. Que-, fto io non posso consultare, tuttavia negli K 3 .. eftrat-

LIBRO

" eftratti dello Zeno leggone la data così: " Regnante Eurico Romanorum Imperatore Au" guflo quadragefimo secundo, imperatore au" tem XII. datum est Tarvisi feliciter an.
" 1094., nel quale appunto convengono la In" ino diz. III. incominciata del Settembre, e l'an" no del Regno di Germania 42., ove se ne
" derivì l'epoca dalla sua affociazione al pa" dre, dell' Impero XII.

"Pag. 47. Niente dico della supposizione , che fossero appropriate Leggi barbariche ; avendone avvertita l'insussissienza Monsig. Do. "glioni , ed ella medesima essendosene nobili mente correctta ; io parimente aveva ciò notato con ricordar l'istrumento recato dal "Muratori Diss. 22. pag. 292., dove nel 1212. professano la Legge Longobarda i vendito, ri del Castello di Gualtieri .

, Pag. 49. An. 1140 .- 28. Aprile . Si ram-" memora la pace fatta fra i Padovani ec. Tri-.. vigiani ec. e i Veronesi sulla fede del Pa-. gliarini, e del P. Riccardi, Rapporta que-, gli all'anno 1128. quel trattato , il P. Rica cardi trova giustamente delle dissicoltà su , quell'epoca; l'istorico della Marca Trivigia-, na muta l'anno dell' istorico Vicentino col , 1140., in cui correva l'Indiz. III., e Cor-" rado era Imperadore; ma del 1138, fu egli " eletto Re di Germania, che portava seco " quello di Re de' Romani usato da Corrado. , perchè non avea ricevuta la corona Impe-, riale, Il trattato istesso riferiscono gli Sto-"rici nostri a diverse epoche , l' Orsato al , 1143., il Bonifacio al 1147 dopo avernar-, rato falsamente, che del 1142. effo Corra-" do era disceso in Italia . Non regge duna que il racconto del Pagliarino ne per l'epoTERZO. 14

,, ca , nè pel titolo d' Imperadore dato a " Corrado , Ved. la Diff. IV. del Muratori " ec.; il peggio però si è che non regge alla " Istoria. Conciossiache nell'anno 1141 bolliwa più che mai la discordia fra i Padova-" ni e i Veronesi , dai quali ebbero quelli una rotta , ed un' altra l' anno 1143, dai " Viniziani: del 1144 i Veronesi co' Vicen-, tini facevano ancora la guerra ai Padovani, . conforme abbiamo negli annali del Murato-, ri , che allegano mallevadore Ottone di .. Frifinga, Cronichifta di que' tempi affai ac-; creditato; la cui opera ivi citata negli An-, nali d'Italia è il Chronicon ab initio mun-. di usque ad annum 1146, publicato dal . Cuspiniano, dal Piteo, e da altri. Da quell' n istorico sincrono Ceneda non è menzionata. " non che Conegliano: luoghi allora soggetti a Trivigi, ovvero-addetti a' Padovani, qua-.. lora fi sottraevano dalla soggezione della " nostra Città .

" Non mi distenderò maggiormente, richie-, dendofi molto agio e tempo a disaminare ogni cosa; il saggio che ne ho dato sarà suf-" ficiente a far conoscere la ritenutezza, on-, de convien procedere, quando chiaramente , non si trovano riferiti gli avvenimenti del-" le trascorse età in autori, o memorie autorevoli : e porrò fine a questa lettera ina dicando, che senza buona prova gli Storici Trivigiani raccontano l' uccisione di Branca-, leone de Ricchi fratello del Vescovo Al-, berto, e di famiglia originaria della nostra " Città. Quanto alle circostanze almeno zop-, pica un tale racconto, cioè che la Chiesa di , S. Lorenzo edificata fosse nel fondo del palaz-, zo de' Castelli , poich' ella esisteva nel 1162., 144 L 1 B R O
, che di gente Trivigiana uscito fosse quel
, Prelato , cui precisamente dichiara Vicenti
, no il suo epitafio:

Hic jacet Albertus lapidis tefta coopertus .... Tarvifii Presul, sed origine sanguinis enul Ipsum namque virum genuit Viacentia mirum.

"Anche nell'anno del supposto avvenimento discordano le Storie, che il riferiscono.
"Ella non troda ch'i on oni silimi la sua fatica
"grandemente, con tutto che ci abbia notate al"cune cose. Io fo stima dell'Autore, cui desi"dero tutto il buon successo nelle fassidiose con"tingenze, che lo travagliano, e il conforto
a proseguir con coraggio il lavoro, sempre
"o offerendomi a coadjuvario in ciò che valer
"potessi; con che riverendola affettuosamente
"mi protesso.

" mi proteflo.

Io ho voluto riportar intiera la lettera di questo dotto personaggio, perchè tanti bei lumi ci porge intorno agli avvenimenti di questi oscurismi tempi, in cui mancano gli Storici e i documenti, e però professo al medenimo mille obbligazioni, come protesso al medenimo mille obbligazioni, come protesso gibeno malle obbligazioni, come protesso al medenimo di la compania del protesso del prot

, L'avviso al Lettore posto nel fine del se, condo tomo della Storia della Marca Tri-, vigiana sa veramente onore al Sig. Verci, TERZO.

ii i quale ben lontano dalla présunzione i che so occupa affai volte lo spirito di scrittori di mediocre intendimento, va: perfettamente persuaso, che rroppo è facile prendere shaglio in materia di fatti, quando principal, mente precedono degli Storici, che errarono i primi , e didetor motivo di errare a chi fi credette di rinvenire in loro la verino, tà. Il suo onefto defiderio di effere in ciò y avvisato m'invoglia di notargli due punti, ne quali io sospetto che gli fia corso errore.

" Il primo è alla pag. 63. del secondo tomo, ,, dove appoggiato al supplemento del Bian-, colini afferisce, che Alberto dalla Scalal'an-, no 1284. dopo aver invaso Trento prosegui le sue conquiste ricuperando da Giovanni .. Vescovo la nobil Terra di Riva, e ottenen-... do la prefettura di Giudicaria e il Castel d'Arco. Nel detto anno 128; non era Ve-, scovo in Trento Giovanni, ma Enrico dell' ordine de' Frati Alemanni, e Glovanni op-, pignorò Riva, Arco, Tenno, e altri paeli non ad Alberto, ma a Mastino secondo dal-, la Scala l'anno 1349., quando in Trento ,, comandava Lodovico di Brandeburgo . Tal , cosa viene accennata dal P. Bonelli nel tomo ultimo monumenti ec. pag: 105. , doye veramente viene enunziata solo l' oppi-, gnorazione di Riva; ma l'atto da me letto parla anche degli altri paefi, e di tutti quelli che Mastino potrà acquistare. (1)

<sup>(1)</sup> E di fatti all' anno 1349, nella mia Storia io riferisco questo fatto medesimo assai chiaramente, riportando per maggior prova lo stesso strumento rogato in Verona 2'29, di Novembre di quell'anno.

" Il secondo resta alla pag. 121. del detto " secondo tomo , ove appoggiato alla Storia , del Piloni pag. 112. dice, che i Signori di ... Castelnovo unitisi ad un grosso stuolo di , gente armata affalirono all'improvviso i Si-" gnori della famiglia Grigna.

" Il Bertondelli pag. 75. della Storia di Feltre " arreca i nomi de capi degli affalitori , e dice che erano Gisello e Oliviero figliuoli , del que Gerardo, e Pietro Malacone suo ni-, pote del qu. Guido suo fratello, e Viven-" zio Fulco, e Martino di Castelnovo tutti " di effa Villa. Ora i nomi de Signori di , Castelnovo, che sono a me noti, non convengono coi qui enunziati dal Bertondel-, li . In un documento del 1283. trovo Ame-, rico, e i figliuoli d' Ambrosio , che erano , Corrado , Gualfredo detto Zeffon , Sangui-, guerra e Gottifredo. Dal Documento appa-, risce, che questi erano Signori, e che por-, tavano il titolo di Castelnovo. Della fami-"glia de Signori di Caldonazzo, che da qual-" che tempo avevano acquistata la Signoria di , Castelnovo, allora vivevano Geremia e Fran-" cesco, e i figliuoli di Geremia, che fecero ,, figura dopo il 1300., erano Siccone, Ram-, baldo, Niccolò, e Biafio. Onde non con-, venendo i nomi, io dubito che quella se-, dizione non fia frata mossa da Signori di Castelnovo; ma da alcuni popolari, che per motivo a noi incognito fi sollevarono con-., tro la famiglia Grigna , E' vero , che Vi-" venzio, Fulco, e Martino sono detti di Castelnovo; ma troppo allora, quando i co-" gnomi non erano ancor comuni, era fre-" quente, che le persone si denominagero da paeli, avvegnachè non ne possedessero la SiTERZO. IZ

, gnorla. Può effere che qui io prenda sha-, glio , e il dotto autore abbia migliori fon-, damenti, con cui meglio illuminarmi, ec. Le lettere di questi illustri personaggi, servono moltissimo ad illustrar i fatti oscuri di quei baffi secoli ; ed io ho voluto riportarle, poiche quando uno cammina al bujo. anche i bianchi sassolini sparsi sopra il terreno gli servono di scorta per proseguire il viaggio . Lo stesso profitto si può ricavare anche dalla lettera del terzo soggetto, quantunque essa dichiari il medefimo sbaglio offervato dall'egreglo scrittore della precedente . Essa fu scritta dal Reverendissimo Sig. D. Francesco Santoni Arciprete degnissimo di Arco, noto nella Republica delle Lettere per molte opere date alle stampe, che gli meritarono gli encomi de' letterati , e l' universale applauso; fu a me diretta da Arco in data de' 19 di decembre 1786., e sparge de' nuovi lumi sopra la Storia Ecclesiastica di Trento. Eccola dopo di aver omesso alcuni periodl, che versano sopra altra materia.

"Ho letto con sommo piacere i due Topm i della Storia della Marca ec. Avvalendomi dell' avviso di V. S. Illustriss. posto al sine del Tomo secondo, le suggerisco uno
psalgio, che le ha fatto pigliare il Biancolini, e l' Autore delle Differtazioni de' Vescovi di Verona all' anno 1283 pag. 64, risspetto all'impresa di Alberto Scaligero contro Trento, ed Arco. Nel Tomo secondo
delle. Notiale Isforico-Critiche della Chiesa
di Trento del fu P. Bonelli alla pag. 161.
svedrà ciò che di tale impresa non senza
fondamento ne abbia scritto detto P. Bonelli contro detto Biancolini; ed è suor d'ogni

, dubbio un errore manifesto il dirfi, che Al-, berto Scaligero, proseguendo le sue impre-" se ricuperò da Giovanni Vescovo la nobil Terra di Riva. Dall'anno 1274 fino al 1289. " governò la Chiesa di Trento il Vescovo Ar-, rigo secondo , ch' io dimostral palpabilmen-, te effere flato della famiglia de' Signori Conti , d'Arco; effendo flata fino ad ora ignota la sua , origine, e la patria sua; ed a lui successe il , Vescovo Filippo Bonaccolfi di Mantova, ed ,, a questo morto nel 1303, succedette Barto-" lomeo Quirini nobile Veneto, il quale mor-, to nel 1307. ebbe per successore Arrigo Ter-" 20, cui morto nel 1336 successe Niccolò, ,, al quale morto nel 1347. Gerardo secondo. ., che morì nell'anno seguente, ed ebbe per " successore Giovanni Terzo di Pistoja, il , quale non potendo entrare nel possesso del-" la Città di Trento occupata dal famoso Lo-, dovico di Brandeburgo fi fermò in Riva , , da esso lui impegnata nel Novembre del , 1349 a Maftino II. dalla Scala Signor di Ve-" rona; ed è questa la prima sicura memoria. , che gli Scaligeri abbiano posto il piede in , Riva; ficcome poco dopo, e non mai avan-" ti ( che almeno fiaci memoria ) occuparono " eziandio Arco, ed obbligarono i Conti ad ., agire a nome Scaligero. Perdoni se ardisco , tanto, mentre lo feci per la fincera amici-" zia, che le professo ec.

A quest prudentissimi awvertimenti, che totti provengono da un animo generoso e ben fatto, e che il Lettore amorevole potrà adattare a' propri luoghi, io voglio aggiungere qualche cosa intorno alla zecca di Verona, giacchè il tempo è il Juògo lo permettono, prendendone le notizie dalla Dissertazione so.

T E R, Z O . 149
pra le monete de Veronesi dell' illustre Monsig.
Canonico Marchese Gian-Jacopo Dionisi fampata nel Tomo IV. della Raccolta delle monete e zecche d'Italia delbenemerito Sig. Za-

nete e

Il tempo della zecca di questa illustre Città fi può ragionevolmente fissare sotto Berengario Imperatore, ed è giustissima la rissessione dell' eruditissimo Sig. Zanetti, il quale dice. (1), che trovandosi monete di questo Imperadore senza apparire dove fiano state battute, e dall'altro lato sapendosi, che dopo ch' esso fu coronato in Pavia in Re d' Italia nel orsa fissò la sua residenza col regno in Verona, ove fu infelicemente tradito, ucciso e sepolto. queste non ad altra zecca si debbono attribuire, che a quella di Verona. Queste monete di Berengario, delle quali si veggono i disegni nel Tomo IV del suddetto Sig. Zanetti . erano unicamente d'argento, e si chiamavano semplicemente danari, o Veronesi senza altra aggiunta, dodici dei quali componevano il soldo, e venti soldi la lira.

Ŝi continuò la medefima moneta in Verona anteres sotto gl' Imperadori, che successero a Berengario fino al tempo del primo Federico, in cui la Città fi mise in libertà nel 1167, nel qual torno s' incominciano a trovare quelle piccole monetuccie di baffa lega, che ci sono rimafle, onde per effere divenute di troppo incomodo ed imbarazzo pei pagamenti, ed essendofi di molto diminuito l'intrinseco va.

lo-

<sup>(1)</sup> Alla nota 139. della Differtazione sopra le monete di Verona di Monfig, Canonico Dionifi nel Tomo IV, della sua Raccolta.

lore delle medefime, fu d'uopo che circa il 1 247. fi facesse coniare un'altra moneta d'argento contenente il valore di venti delle suddette monetuccie . A detta nuova moneta d'argento, che, secondo il sentimento di Monfig. Canonico Dionisi suddetto, su fatta coniare da Ecelino, fi diede il nome di Groffo, per contraddiftinguerla dalle suddette monetuccie, che furono piccioli appellate, e per conseguenza dodici di detti Groffi componevano la lira. Questo Grosso chiamosti ancora danaro ogni volta che si considerava come elemento, unità, o duodecima parte del soldo, il quale così composto dicevasi soldo di danari grossi, nella maniera che denominavasi soldo di danari piccioli quello che veniva costituito di dodici delle suddette monetuccie; e così la lira di danari groffi era venti volte maggiore della lira di danari piccioli.

Ad Écelino successe nel governo di Verona Mastino I. dalla Scala, e dopo di lui Alberto suo fratello, e Bartolomeo, ed Alboino, e Cangrande che morì nel 1329, i quali continuarono il medefima moneta, che su coniara

ai tempi di Ecelino.

Dopo Cangrande, cioè circa all'anno 1330, fi unto il tipo, ed il peso del suddetto Grarso, e fu chimato Aquilino, che valeva venti danari o piccioli e pare che allora s' introducesse la differenza della moneta vecchia, e della moneta nuova, volendosi distinguere per vecchia il Grasso, e per nuova P' Aquilino; quando però non fi volesse intendere che il solo Aquilino, il quale valeva venti danari essendo accresciuto fino a' 22, avesse somminifirato il motivo del doppio significato, poiche allora quando nei contratti dovevas soddissare con

TERZO.

con la moneta, che correva per lo passato, cioè prima che seguisse il detto aumento, fi nominava col titolo di moneta vecchia (1).

Poscia nel 1378. si venne alla battitura di una nuova moneta del valore di dodici piccioli, e per conseguenza corrispondente al soldo, il quale su la prima volta, che sosse realizzato. E finalmente nel 1515, quendo lo stato dei Veneziani ardeva per la Lega di Cambrai, si coniata la lira effettiva, ed il ducato d'oro equivalente allo zecchino Veneziano, e qui ebbe sine la zecca di Verona.

Le monete che furono coniate prima del tempo di Ecelino, e che il Sig. Canonico suddetto chiama di prima impreffione, hanno al di fuori il nome di VERONA, divise trovando il elettere in quattro parti, quante possono comprenderfi fra lo spazio dell' intersecamento della Croce, che colle sue punte le divide; e al di dentro, cioè nel centro della moneta CI. EV. CI. IV. intersecate pure dalle ponte della Croce; le quali figle vengono dai dotti interpretate Civitar Euganeoum, Civitar Jufitiæ; e nel rovescio le medefime iscrizioni, se non che el centro in un colla Croce vi è VERONA, ed all'intorno le figle.

Le seconde monete dal Sig. Canonico intitolate di seconda impreffione, e così le terze da lui diffinte col nome di terza impreffione, che sono quelle coniate sotto Ecelino e i primi Scaligeri, portano la medefima parola Vevona dall'una e dall'altra parte, e le medefime figle; se non che sono rovesciate in.tal guisa; Cl. Vg. Cl. Vl. Egli procura di dare a quefte

figle.

<sup>(1)</sup> Ved. le Note del Sig. Zanetti alla Dissertazione delle monete di Verona Nota 161.

# DOCUMENTI:

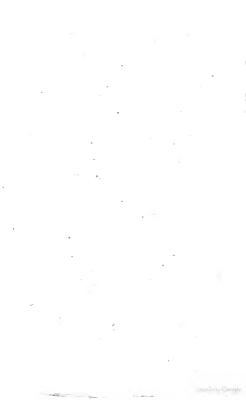

#### Num. CCIII. Anno 1274. 18 Agofto.

Inframenté cen cai Gresede da Camine è elette per terze arbitre nelle differenze fra il Patriarea d'Aquiliq 3 e Alberte Coute di Goriçia - Ex Protocollo VValtetii Scribz Patricche Raymond ab autentico exaratum a Dominico Ungaro Archipe. Colloredi -

Anno Dom, milles, ducentes, feptdages, quarto , Indict. fecunda , die Sabbati quartadecima excunte Augusto , in Civitate Aufiria, in Curia Patriarchali, presentibus Venez. Patre Dom. Fol-kero del gratia Concordiensi Episcopo &c. coram Reverendo Patre & Dom. R. dei gratia Sancte Sedis Aquilegienfis Patriarcha , & nobili viro D. Alberto Comite Goritie de iplorum mandato, & unanimi voluntare publice alta voce fuit lecta, & in feriptis retitata , & diligenter de verbo ad verbum vulgarizara per me VValterum notarium Infrascriptum forma cujusdam conventionis, cujus talis eft tenot ... ... in hoc Dom. Patriarcha ejus , & nuntiorum ipfins petitionibus condescendit , sciltcet quod tres eligantur. unus pro parte Patriarche, alius pro parte Comitis, tertius communis electus communiter ab utrisque, fine quorum consilio ...... Dom. Patriarcha nihil precipiet vel imponet ...... Dom. Patriarcha elegit pro se Dom. Gothfredum Poreftarem Paduanum . Dom. Comes elegit Dom. Ulricum de Tauures ; & hii duo comuniter elegerunt Dom. Girardum de Camino ..... Verum in Hoc idem Dom. Patriarcha ejusdem Dom. Comitis, & nuntiorum ipfius petitionibus condescendit, quod presatus Dom. R. Patriascha pro se no-bilem virum Dom. Gothfredum de Laturre Porestatem Padue prefentem, & prefatus Dom. Al. Comes pro fe nobilem virum Dom. Ulr. de Tanures presentem , & ipsorum uterque nobilem virum Dom. Girardum de Camino absentem comuniter & concotditer elegerunt, fine quorum confilio, vel majoris partis ..... Dom. Pariarcha nihll precipiet, vel Imponet. Qui Dom. Gothfredus & Volt. tactis facrofanctis Evangeliis corporaliter juraverunt super precepts ipsi Comiti faciendis dare dicto Dom. R. Patriatche in-fra proximos decem dies consillum bonum, & utile pro utraque parte, omiffo rigore juris, fed potius fecundum mifericordiam , one fide & fine fraude ; Et hoe idem eriam jurare debeat Dom. Gerardus predictus ..... fuerunt preteres concordes dicti Dom. Patriarcha & Comes , quod fi forte Dom. Girardus predictus hujusmodi negorium nollet affumere , dicti Dom. Gothfredus Poteftas Padue, & Ulricum de Tanures communiter eligant alium loco ipfius .

Ego VValterius &c.

Die Sabbati feptimo exeunte Augusto in Civitate Auftria, in Sala Patriarchali, presentibus Venerabilibus vitis Dom. Reinerio de Pirovane Ordinar, Mediolan. ..... Nebilibus viris Dom. Gothofredo de Laturre Poreftate Padue, Girardo de Camino, VVolrice de Tauures ..... Prefatus Dom. Comes to dicti Dom. Parriasche presentia constitutus dixir, quod cum ipsa ratione offense commisse in captione disti Dom. G. Patriarche Aquilejensis, & ratione dapnorum in dicta caprione, & a tempore caprionis citra illatorum Aquilejensi Ecclesie, & Ecclesis eidem subjectis , & Vassallis Minitterialibus, hominibus, fautoribus, fidelibus, & amiels ipfius Aquilejensis Eccletie in tota terra Parriarchali Aquilegiensi con-Atrutis promififer, & corporaliter radis facrofantis Evangeliis juraviflet itare mandatis & preceptis ipfins Dom. Patriarche fuo nomine , & nomine vaffallorum Ministerialium hominum, fervorum, & amicorum fuorum, quos idem Comes nominarer fuo juramento bona fide & fine fraude fecum fuiffe in servitio fuo in dapnis, & offenfionibus difti Dom. G. Patriarche & fuotum fub pena duorum millium marcharum obligando ad hoc Cattrum Carsparch cum pertinentiis suis ..... super predictis mandatis obser-vandis ponebat se in manus dicti Dom. Patriatche, precise dans ei plenam autoritatem , & liberam poteftatem precipiendi , & imponendi eidem Dom. Comiti, & aliis predictis, ques jam duxerat nominandos super predictis omnibus, & siogulis, & cum confilio predictorum trium arbitrorum, ut predictum eft, & etiam fine ipiorum Confilio, prout de ipfius Dom. Patriatche procederet voluntate.

Die quinte exente Anguño in Civitate Auftia , in Viridario Patriarchai), spefentibus verentsibilibus viris Dom. Alberto Sanchi Nabor Mediol. &c. nobilibus viris Dom. Gothofredo Fotellise Pade, Giardo Infarieripio, Jacobo de Ragona, & allis platibus . Nobiles viri Dom. Rugo de Duino, Cono de Mimiliano, & Iten-proniferant i più Dom. Patriatche lofepoire fiquilanti onn excedendo de Civitate abique ipius Dom. Patriatche lofepoire fiquilanti onn excedendo de Civitate abique ipius Dom. Patriatche lofepoire per perfutum Dom. Comitem Goricie medietas omnium expediarum, quas fecerat vir mobilis Dom. Gitardas de Camino, pofiquam venetat Civitatem occasione compromissi fichi in ipium ..., & quas adhue facette rune faum recettum, sub pera mille sibazzam Wenter divintem corasione compromissi fichi in ipium ..., & quas adhue facette true faum recettum, sub pera mille sibazzam Wenter dorum & popirioram mobilium, & immobilisma; its quod ipsorum quilibet in folidam tenestus:

Ego VValierus &c:

Num. CCIV. Anno 1174. 17. Decembre.

Si efamina nel Configlio di Padova fe i Cataveri di Padova debbane inquifre centre alcuni Tefcani abitanti in Baffano. Ex Atchivo Civitatis Bazani .

Hoc est exemplum ex autentico relevatum . In nomine Dom. Dei eterni . Anno ejusdem nativitatis millesimo ducentes. septuag. quatto Ind. secunda die quiptodecimo exeunte Decembri , Padue

in Comuni Palacio, presentibus Dom. Ailino Judice de Terradu-ra, Rolandino Judice filio Dom. Bartholomei Ugonis de Americo, & Johanne Mora Not. filio Dom. Laurencit Dentis, & alus . Confilium dominorum Anthonii Catutii Facini, qui fuit de Montesilice Judicis, & Bartholomei de Spina lara, super intrascripto articulo, cujus tenor talis est. Super hoc debent habere Consilium Dom. Caraveres Comunis Padue, feilicet urrum ipfi Cataveres debeant fe intromittere, & ad eorum officium fpefter inquirere ex officio contra Tulchos infrascriptos habitantes in Tetra Baxani ; scilicer Sclare Fortis bracii , & Dantis, qui inquirebantur per di-Aos Caraveres Comunis Padue de domibus iplorum , & mutuis corum , cum ...... agere per Lapum Toschanum, qui ftar in Bazano qui obtinuit se defensorio nomine , & vice predictorum Tuschanorum habitancium in Terra Baxani, qui tempore statuti fafti non erant fubdiri ftargris Comuni Padue, & nune non funt fubjecti nifi certis pactis , & conditionibus, & generaliter non obtrantibus omnibus aliis fuis allegacionibus; racionibus, & juribas, Taleett, Videlicet viñs super hoc, & auditis racionibus, & allegacionibus peculêti Lapi pro se, & defensorio nomine predictum Scalate Fortubs-reciii, & Dantis, & viso căum Ratuto Comunis Fadue, & auditis & intellectis allegationibus & juribus D. Conradi filii Dom. Viviani de Verariis, & Petri filii Zordani ab omnibus Sanctis Sindicorum Comunis Padue Sindicario nomine pro ipio Comuni, & Dom. Dini de Capite Pontis Advocati Comu-nis Padue, dicunt & confulunt in concordia predicti fapientes, quod dicti Caraveres Comunis Padue non habeant fe intromittere . nec ad corum specter officium inquirere ex officio contra preditos Tuschos nominatos de predictis superius in articulo comprehenfis. Eodem die , & loco & teftibus antedictis Dom. Raynaldus Juden de Pinaris, Albertus a Rovere, Magister Johannes a Ponte Molendinotum , & Antonius Becarius Cataveres Comunis Padue in fecundis quatuor mensibus Potestarie nobilis militis Doni. Gotifredi a la Turre Potestatis Padue fenrientes Confilium fupraferiprum memoratorum fapientum fedentes pro tribunalibus in feriptis fra dixerunt, fententimerunt, & pronunciaverunt, ut fuperius infrascripto confilio continetur , & hoc in presencia dominorum Lapi fepedicti fue nomine , & nomine fuprafcriptorum Tufchanorum ex una perre, & Contadi filii Dom. Viviani de Verariis Sindici Comunis Padue Sindicario nomine pro ipfo Comuni, & Dom. Dini Judicis ejusdem Sindici, & Advocati, & ab eisdem habita parabola pronunciandi .

Ego Jacobus filius qu. Stephani de Vela facti Palagii Notazi existens ad dictum officium Cataverorum coram predictis Catavezibus hits interfui, & feripsi.

Ego Bonsprefius Alberti Saxi &c.

# Num. CCV. Anno 1274.

Parce della Repubbitca Padevana, che riguarda l'officie del Pedefia. Ex Archivo Civiratis Baxani.

Poechare Dom. Jacopino Rubeo milles. ducentes, feptuagefino quatro. Quandocunque debactit habete confilum fuper fado dacie imponende, vel armorum, vel equorum ponendorum, vel alequis Cavalente extra Paduanum difutiçum inaciende, vel averis Comunis dandi, vel Potefiatis Padue, vel Vicencie eligendorum, vel alicujus attentis atdai engogori, Foreilas Tadue reneatur per Saccamentum in pena libratum vigintiquinque de fuo fainto fascomene de Confilio fori fequenti del ante recitam, vel podi novamante veferras causa fafal proponendi in jolo Confilio. Er hoci dem fecial climari per Civitatem in boiac conducits, de per faburbia voce preconum, qui fint in equis cum tuberia; de fin precones, qualissa fuerir committium per Toettatem, didas climaniones non fecerion modo predifico, component foldos fexuyinas pro qualitet curice, fluttus dispo onno obbiance. Mist nels fatum fuerir, adocutive, fluttus dispo onno obbiance. Mist nels fatum fuerir, adocutive, fluttus dispo onno obbiance. Mist nels fatum fuerir, adocutive, fluttus dispo onno obbiance. Mist nels fatum fuerir, adocutive, fluttus dispo onno obbiance. Mist nels fatum fuerir, adocutive, fluttus dispo onno obbiance. Mist nels fatum fuerir, adocutive, fluttus dispo onno obbiance. Mist nels fatum fuerir, adocutive, fluttus dispo onno obbiance. Mist nels fatum fuerir, adocutive, fluttus dispo onno obbiance confilium, de fatum fuerir obbiance confilium facer cutifati confilium, de flatim politicatico confilium, de fatum fuerir opportunitation de fluttus de confilium facer.

Ego Albertinus filius Dom. Henrici Notar, de Boaris sacci Pal, prout vidi, & legi suprascriprum ordinem bons fide scrips, & exemplay, at repeti sic scriptum.

## Num. CCVI. Anno 1275. z. Luglio.

Parte del Configlio di Padova, di concludor praetate collo Cietà di Trivigi, Vicenza, Ferrara, Landenara, Reviga, interne a'bandist di darelli fra lero reciprecanose. Ex apogragho penes cla Virum Josephum Januarium Patav.

Potedate Dom. Gutificédo a Ture, milictimo ducentesimo fepuagritimo quinto. Statuima guod tradetur & ordineura cuma Comanibus & hominibus, Civitatum Tarvitii, Vicencie, Perratie, Demonitus per mulacifico per Comone Padas eno audeam, nec faus abmeintus per mulacifico per Comone Padas eno audeam, nec faus diritdibus, équad per predita Comunia isobanisarus preditir omner, qui de cettro forbanicant; per Comune Padas po mulación, de datas iprofesiones, al investi via cept fine termanur nobla datas iprior forbanicant; al cept fine termanur nobla bus vel difficilibus, cum Comune Padas paratum fit facete dichis Communibus illud fimile.

# Mam. CCVII. Anno 1275, at Luglio.

Rostero di citazione di Pietro Corrare Primicerio di S. Marco , ad ifanza di Pietro addintile contro albastino Ausgato di Endona. Ex Archivo Civitatio Bazzati.

In Chriftl nomine. Anno ejusdem nativitatis milles, ducentelimo feptuages, quinto, Ind & tereia, die quarto excume julio Padue in via publica ante hospitium Dom Boatini Decretalium Doctoris, prefentibus Dom. Jacobino de Griffo de Ferratia , Mirabello qui fuit de Trivifio, & anne habitat Padue in hora majoris Eccles & aliis . Aldinellus Not. qu. Dom. Jacobini de Baxano prefentavit, & dedit Dom. Albertino Avagario qu. Dom. Ugolini Avogarii unam litteram ergillaram sigillo Dom. Perri Primicerii Sancti Marck de Venecus Dom. Pape delegati, non viciatam, & non corauptam in aliqua fur parte . Tenor aurem litterazum ralis eit . Frovido & difereto vito Dom. Albertino Advocati de Padua olim Potestari Baxoni Perrus Primicerius Sandti Marci de Venecits Dom. Pape delegatus salurem in domino . Cum vobis in caula, quam vobis moret presbyter Albertinus Procuratos Petri Aldinelli tercia die Mercurit nuper elaplo terminum ad diem Veneris ante terciam affignavimus, quod deberetis cum dicho presbytero Albertino Proguratore difti Petri Aldinelli de injuria illata per vos difto Petre Clerico concordare, alias cadem die Veneris debezeris cozam nobis comparere , & vos cotam nebis non comparutitis , nec per Procuratorem . Quaze was ad inftantiam & petitionem diet Presbiteri Albertini Procurptoris pronunciavimus contumacem. Quate sos iterato citamus pro fecundo , & tercio admonenies , quatenus die Mercurii nuper venturi coram nobis in primleetiatu Sandi-Marci de Veneciis comparere curetis per vos , vel idoneum sefponfalem veftram contumaciam pugnaturi, & eidem procurators de tojucia per vos illata dicho Petro Aldinelli plenarie fatisfacturi g alioquin contra vos procedemus vefits contumacia non obstante, prout diftavit jurs ardo. Data die fexto exeunte julio . Ego Jahannes filius qu. magiftei Bartholomei Sarratis Sacell Ral. Mac. hits omnibus interfui , neque rogatus feripfi,

Pal. Mot. his omnibus interfui , atque rogatus letipii,

Num. CCVIII. Anno 1275. 30. Luglio.

Carea di presura di Albertino Angano, per la lite contre Littee Aldinello. Ex Archino Civitatie Bannio

Lo comine Dom. dei Eterni. Anno elastem antivistri milleting daccretium o fernaşsifiem quinto Ind. tecia, die penulimi pill Indece dab portres portici Tufci, puscenibus Dom. Gerardo de Villiano, Dom. Bertoliano judice de Mantra, qui abbitt Pallet, Dom. Bernitacio filto Dom. Quindii, & aliis. Dom. Albertina vo Pom. Poplini adrocati de Padus fecti, confituri, & ordina vi Vivianam Cursum de Veneciis licer abfenetm panquam practicam figure occursum quacium, millum, & procuzaporem lo cata fe quam habet coram Dom. Petap Zimicenio Saodii Marci de Veneciis licer de la cata de la cata

neciis Pape delegato, vel habere posser sub ejus delegato, eum Petto Clerico filio Aldinelli de Baxano, vel cum presbirero Albertino Sancti Thome de Veneciis ejus Procutatore, vel cocumque alio procutatore ejusdem Perri, ad agendum, defendendum &ce. promittens ratum & firmum habete &c. cum obligatione &c. Ego Bartholomeus filius Dom. Otolini Not. Dom. Rufini Comitis de Lomello Not. interfui , & feripfi.

Num. CCIX. Anno sa75. 2. Decembre .

Il Comune di Baffana affume giudicio nella caufa , che Pietro Aldinelle aveva moffe ad Abertine Avegara . Ex Archivo Civitatis Baxani.

Anno Dom. milles ducent. feptung quinto , Indict. tereia , die dominico primo Decembris, in civitate Padue, in platea Comunis apud Palacium, presentibus Dom. Jacobo Panella Judice, Albertino Nor. qu. Tholomei , Guilielmo Not. qu. Fineti omnibus de Padua, & Serimino qu. Dom. Johannis Zoti de Baxano, & aliis. Ibique Dom. Andriotus qu. Dominici de Petro Bono Sindicus & Procutaror Poteftatis, officialium & Confilii Comunis & hominum de Baxano findicario, & procuratorio nomine predictorum, & pre-Ipfo Comuni hane proteffationem in feriptis fecit Dom. Albertine de Advocatis de Padua fic dicens , & me notarium togatet cam Jegere vobis Dom. Albertino de Advocatis de Padua , dicit , & denunciat, & vobis, & coram vebis proteffavit Dom. Andriotus qu. Dominici de Petrobono de Baxano findicus, & Procurator Poreftatis, Confilit, Comunis & hominum de Baxano, quod paratur eft findicario non ine pro ipfis caufam, quam vobis movit, & movet Petrus filius Aldinelli notarii qu. Jacobini de Baxano , vel alif pro eo occasione processus, quem dicunt fecisse contra ipsum Petrum tempore, quo eraiis Potefias, & Reftor Terre Baxani, oc-easione cujus procesius Comune & homines difte Terre Baxani vos promiferunt fervare indepnem, agere, & defendere, & pro-fequi ipfam caufam fuis torsliter laboribus, & expensis, & ad hoe fe offert . Unde denunciat quod fine nuncio Comunia Baxani dicham causam prosequi per vos , vel per veftrum nuncium nullatenus debeatts. Et petit dictus Dom Andriotus Sindicus nomine Universitatis predicte, ut ipsum vestrum confitmatis nuncium, &c piocuraiorem in caufa predicta, quam vult profequi expensis propriss Comunis Baxani , nec dapnum aliquod inde vos pari fubitinebunt Comune & homines Baxani, cum omnta fuis laboribus & expensis profequi fint parari . Si vero diftam protestationem , &c denuncticionem , de pericionem admittere non vultis, feu negligitis, diert, & proteftat idem Dom. Andriotus Sindiens vice, & nomine Poteftatis, Confilii, Comunis & hominum Baxan', quod non wult in aliquo teneri, fi aliqued ex ipla caula vel occasione ipfius negorii conrigerit vos habere, vel alium nomine veftro, cum videamini nolle per Comune Baxani defendi, & vobis procurare in prejudicium dicti Comunis dapnum part, quod effer, nec deber, nifi in prejudicium dicti Comunis dapnum tale, & taliter haberi redandare, cum ut feriptum eft funt parati omnem laborem , amne

DOCUMENTI:

áppnim. R omsett appenia in fe safejpere. E von ke st desordeter, ac teut; steundum quad poulist ordo juris, ch ane prosestieri sou par, vet dicti Comman Baxari per just protektecpenn ji mo val; quad omen jus, & quoliber är salvam sibi somiere dict Comunis, & ija Comuni jan comperera quad competine dicti Comunis, de ija Comuni jan comperera quad competide dicti Comunis, de ijan Comuni jan comperera quad competide dicti Comunis, de ijan Comuni jan comperera quad competide dicti comunis qual processi processi de dicti per sindico, & citac Comunis qual processi posteri ja Sindico, & citac Comunis qual processi posteri jas Sindico, & citac Comunis qual processi posteri per sindi-

Ego Ugofinus qu. Viviani Dom. Conradi Regis Not. interfut,

Num. CCX. Anno 1275. in Decembre.

Ex Rubrica XXX. libri primi Statutoram Comunis Padue, qua ms. adfervantur in Tabulario ejuadem Civitatis.

.... Et in Baxano flare debeat continue unus Capitaneus miles vel pedes ab omnibusarmis pro Comuni major vigintiquinque annis fuper Turrim Leonum cum fex cuftodibus majoribus annia viginti, quorum dud fint Bal ftratii cum fingulis bonia fuis baliftis de cornu cum croco Sarcolo , & vigintiquinque pilotis pro quolibets & habeat Capitaneus pro fuo falatio, & unius fut fervieniia bene armati me jorts annia viginil libres duodecim deneriorum pro quo-libet menfe, quem continue teneat fuis expensis, & quilibet cuflos libras tres , & quiliber baliftarlus libras tres & dimidiam pro quolibet mense. Et fuper Zironem novum quando fuestt exple-eus, quem placest Potettas compleri facere per totum tempus fui regimenis, ftare debeat unua capitaneus milea vel pedes ab omnibus armia pro Comuni major annia vigintiquinque, & quindecim cuftodes majores annia viginti, quorum quinque fint baliftstit cum fingulis bonis fuis baliftis de cornu cum croco Sarcozo, & vigintiquinque pilotis pro quolibet, & habeat Capitaneus pro fuo falario, & unius fui fervientis bene armati majoria annis viginti libras duodecim denariorum pro quoliber menfe, & quiliber cuftos fibras tres, & quiliber belifferius libras tres & dimidium pro quoliber mense. Et in turribus Caftei Angarani continuo ftare debeant due Capitanei milites vel pedites ab omeibus armia pro Comuni majores annis XXV. pro quoliber , unus feilicet pro qualibet Turri , & ofto custodes pro qualibet Turri majores annis XX. quorum cu-flodum duo fint baliffarii pro qualiber Turri cum singulis suis bonis baliftis feu ur supra, pro quoliber, & habeat quiliber capita-neus libras duodecim pro qualiber mense pro eorum falario, & unius fut fervientia pro quolibet majoris annis viginti bene armati, quem teneantur continue tenere fuia expensis, & quilibet cuftos habear pro suo salario libras tres, & quilibet balifisrius libras tres , & dimidiam pro quolibet menfe ...... Et in Rocha Citmonis continuo ffare debeat unus capitaneus miles vel pedes ab omnibus atmis pro Comuni major annis vigint:quinque, & ofto eustodes majores annis XX. &c. & fiat folarium & copertam , &c atmatam in cafaturri dicte Roche per Baxanum , Fontanivam , Carruljanum, Poyedum, & Cismonum pro rate fecundum quod DOCUMENTI:

foluntue presido falario Pottilan Baxani, ita quod Capitangi de cuttodes poffint ibi comode permanere; & hoc tenentur Poten Baxani facere fieri, & confervare fub pena liberagum quinquaginta de luis bonis.

Anno MCCLXXV. in regimine Dom. Milius Dom. Robertis de Roberto Poteitatis Padue Ind. terein menfe Decembri.

Num. CCXI. Anno 1276. 13. Gennajo.

Pietro Canonico di Baffano cede ad Aldinello fuo padre un credito.

ch'egli aveva di due mille lire da Albertino Avegare. En Aschivo Civitatis Banani ,

In Chrifti nomine. Anno ejusdem milles ducent. feptusg. fexto. Indift. quarta , die lune rerefodecimo intrante Januario , prefentibus Mino de Cerro, Venturella Not. de Berardo, Eumbono Not. de Cavigla, & aliis . Petrus Clericus filius Dom. Audinelli Note de Bazano emaocipatus a dieto parre fuo ex infirumento emaoci-Pationis feripro per manum Dom. Bonaprefii A'berti de Saxo not. de Baxano, ut dicitur per cos ex caufa venditionis ante foluciomem fibi faftam, dedir, ceffit, tranftulir, arque mandavit difto Dom. Audinello patri fuo omne jus, omnemque actionem rea em, & perfonalem , utilem , & directam , quod & quam habet , vel habere poffer contra Dom. Albertinum Advogarum de Padua . & conta ejus heredes , & bons , & poffeffiones bonorum in duo mille libras denar. parvorum, & in quinque libras den. Veron. groffosum , in quibus diftus Dom. Albertinus Advogatus, sel ejus procurator Vivianua Cararus coodemnatus fuir sicto Petro feu dicto Audinello procuratori ejus per fentenriam latam a Venerabili viro Dom. Petro Cortario Primicerio Sancti Marci de Veneciis delegato Dam. Pape, at per cos dicebatur . Quam ceffionem , & vendieignem fecit per duo mille libras denar. parvorum Ven. , & quinque ibi denar. Ver, grofforum. Quod preciam confefius fuir te habuille, & recepific a precise Dom. Audicello. ejus patre, facta primo ceffinor predicta, renuescando exceptioni non habiri, & non numerari dicti pretti, & amol legum auxilio. Quam cessionem, dationem, & vendirionem promifir firmam, & ratam ba-bere, & renere, & non contrevenire sub pena dupli dicti prettis & pena foluta vel'non predicta fervare cum obligatione omoium Suorum bonorum, damnis, & expensis reficiendis. Confiquers di-Rum Dom. Audinellum procuratorem , ur in gem fuam , & poneos eum in locum sum; ur a modo pro predictis quantitaribus pecunie postir agere, exigere, consequi, & se tueri, quemadmodum dietus Perrus facere , & exercere poterat, feu poffet . Actum Tarvifii in domo Comunis .

Ego Andress qu. Matceti Sacti Pal Dot interfui, & sogatus feripfi.

Nam. CCXII. Anno 1276, 22. Febbrajo.

Il Podeftà di Padeva riveca il precetto fatto al Comune di Baffano di dover fabbricare una cafa nella Rocca del Cifmone, Ex Archivo Civitatis Bazani.

Io nomine nomini dei eterni. Anno ciusdem nasivii. milles. due centefino feptuage. feeto Ind. quastra die feaste exeunte Erbuario Padoe in camera majoris confilii Palacii Comanis Padoe prefensibus Geratude de Lizario Fineto, Figafeto Drego, Zamboneto Requella not. Sigilii Comunis Padoe, & aliis. Ibique cum nobilismilez Dom. Robertus de Robertis Pades Poreflas fuis, & Comanis Padoe hitteris injonatent in mandatis Poreflasti, officialisma, Confilio, & Comuni Bazzini, quod efficerent, sique contiracerca domam unam io Rocha Climonis; videro & confideris in inter Confilio, & Comuni Bazzini, pada de conditiones insuis inter Congram effe, & faille courts gada de conditiones insuis inter Congram effe, & faille courts gada de conditiones insuis inter Congram effe, de faille courts gada de conditiones insuis inter Congram effe, de high court garage de consideration effective de la constitución de la constitución de la constitución de la confideración de la constitución de la co

mines Baxani ab hujufmodi precepto abloivir, Ego Spera qu. Guillelmi de Gualdino filiras Imperialis aule & Sigilli Comunis Padue not. in secundis quatuor meosibus predicti Regiminis hiis interfui, & ejus rogatu scripsi.

Num. CCXIII. Aono 1276. 14. Maggio.

Confini del Coffello di Vidore rivaduti , e Postisso profine dal Comune di Trivigi. Copia tratta dal Tomo II. della Raçcolia Scotti .

Hoe eft exemplum cujusdaus inftrumenti, cujus tenor talis eff. Aono dom. MCCLXXVI. Ind. IV. die Jovis XIV. intrante Majo, in presentia Dom. Henrigeti Abbatis de Vidoro, Joannis not. de Vidoro, Menegi Sertoris, Joannis ejus filii, Bonzani Plaute de Vidoro, Auliveri Rubei de iplo loco, Belloti de Glaufino, Frasfanelli filii Roffe de Colbertaldo, Andree de Saludo, & jaliis. Dom. Petrus de Apo Judex Advocatus Communis Tarvifii, & Offachius Clerichella Syndicus ejusdem Communis misli a Dom-Poteftate, & Commune Tarvifii ad cognoleendum, & discerni, ac circamenfari faciendum comitatum Caftri de Vidoro cum pertinentiis noiverlis, in quibus Commune Tarvifii habet, vel habete videtur advocatiam occasione emptionum factarum peripfum Commune ab omnibus personis illorum de Vidoro, ut in suis inftrumentis emptionum plenius continetur; volentes itaque perrinca-tias ejusdem Caftri, & Comitatus ad flatum, & honorem Communis Tarv. cognoscere, & discerni facere per antiquos, & legaliores homines illius loci , habira fuper hoc deliberatione folemni convocatis infrascriptis circamanentibus , Petro de Barbexano , Joanne Patrono, Michaele de Dalfar, & Adelardo de ipfo loco, qui juraveruor corporaliser ad Sancta Dei Evangelia predicta facese, & monftrare , & preceperunt , & dixerunt diftis circamanentibus , ur eis dilignare , & [mooftrare deberent persinentias , & confines comitatus Caftri de Vidoro : qui vero circamaocotes per 12

Sezimentum defignavenne ein perineneina, & confines morum, vieldenet a folio panteni, & ripis de Sifinia ha sequa pendeme in Johan per Saleno Plavis i Lais Cigiari cirra efique ad finunci i folio per saleno Plavis i Lais Cigiari cirra efique ad finunci via perinenti de la constanta de

Ego Albertus de Vidoro Sacri Palacii Not. interfui zogatus , & feripfi ,

Num. CCXV. Anno 1277. prima dei 3 di Giugno .

Pricura por far compremeje per rappressaglio dalli Veneziani concessó contro a Trivigiani. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

...... sit melior, nec potior conditio occuantis, & quod unus inceperit , alter nihilominus posit conficere , & complete ad eligendum arbitros, & arbitratores, & amicabiles compositores, ad compromittendum cum Syndico, & Syndicis D. Ducis Venet. in Nobil. Virum Marcum de Pelauto jurisperitum electum pro parte D. Ducis, & Comunis Venet., in Nobil. Virum D.Joanneur filium D.Migantfii de Tar. Jurifper, electum pro parte D. Porestaris, & Communis Tarv., & in quosliber alios, qui de cetero eligerentur, seu substiturentur in locam predictorum ele-chorum, & in cuilibet eorum, tamquam in arbitros, & arbitratores, amicabiles compositores de repressaleis, or super repressaleis, & de omnibus, quorum occasione represalie concesse sunt per Dom. Ducem, & Commune Venet. concessisinter Commune, & homines Tarv. Qui arbitri, & arbitratores, & amicabiles compofitores jura, & rariones, & ea, que fuper ipio facto repreffaliazum diei voluerint , & allegari audiant , & determinent dictum factum fieut eis videbitur , ufque ad S. Petrum proximum : & ficut per eos fententiarum , terminatum fuerit, fie debeat a pattibus observari ; quin fi forte concordes effe non poterunt , per ministres , PP. Predicatorum , & Minorum de Veneriis , & de Tarv. debeat dari terrius Religiofus, qui auditis, que dici voluerint, dabit confilium fuum, & fecundum Confilium ipfius te reif procederar ad fententiam dandum, & fecundum quod fententiarum erit, fie debeat a partibus observari. Qui etiam arbirri videre.

dere , & andire debeant queftionem , quam mover Nobil. Vir Andreas predictus de damno, quod dicit ei dato in uno fuo molendino , & ficut per eos fententiatum erit , fie debeat observari , & fecundum predicts , & fecundum pactorum formam inter Comunia Veuet., & Tatv. introrum, dantes eis Syndicis, & altert coram plenam portflatem compromittendi in predictos de questio-nibus supradictis & ad permittendum penam & penas Syndico, & Syndicis D. Ducte, & Comunis Venet. pro ipso D. Duce, & Comune Venet. Ripulanti , & ad flipulandum , & recipiendum predi-Ais Potestati , & Communi Tarv. a dictis Sindico , & Sindicis permissionem penarum, & pene, ad obligandum bona Communis, & hominum Tarv., & ad recipiendum obligationem bonorum Communis Venet. , & ad faciendum , & recipiendum omnes alias promissiones, obligationes, securitates, & paca, quas, & que super predictis, circa ea, uel aliquid viderint expedire, & ad agendum, & defendendum, protestandum , & excipiendum, & replicandum , requirendum arbirrium, & arbitrationem audiendum, & quelibet alia faciendum predicto Potestati , & Communi Tarv., & pro fin- . gularibus personis Civir- Tarv., & diftriftus coram arbitris memoratis, que viderint expedire , promittenies mihi not infrafcripto recipienti, & ttipulanti pro omnibus, & fingulis, quibus intereft , & intereffe porerit attendere , & observare predicta , & effe id, & quicquid predictos Dom. Jacobum, & Ruffignolum Syndicos , & Procuratores , & Nuncios vel alterum corum in predidit, & circa predicta vel aliquid eorum receptum , & factum fuerit, feu etiam pronunciatum, & non contravenire fub obligatione bonorum Communis Tarv.

Ego Albertus de Clufa S. Pal. Not. interfui & feripfi.

Num. CCXIV. Anno 1276. 8. Agosto.

Procura di Tommaso Quirini per agire nell'affare delle rappreffaglie a lui commesse del Dege di Venezia. Copia tratta dal Tomo 11. della Raccolta Scotti.

In rounine dom. Eteril Amon. Anno ib Incarestione dom nefin jean Chinik MCCLEXIV. nennén Augubo die VIII, interne Indék, IV. Rivosliti comittens comitto ego Thomas Quitino de confinio S. Scolitice, & plenam porelatem do "& concedo, & plenam mandatum facio titi joanni Nostrio olim de Padua, nance vero habitanti in confinio S. Perti de Caffelio, in a quod coram judicibus, five Arbitris, il qui de cercer conflittentus, inter Communia Venetiasam, & Taiv. 'uger reprefisia per Dom. Dacem, a Commune Venetiram concellis mihi contra Commune, contra Commune, & homines Taiv. & contamination, de contra Commune, & homines Fortus, & Plebanie de Melite polítis pro me, & nomine mo agret, defender, & terjondere, excipere, & replicare, as protelate lo snimam meam cupatibet generis juramenti, ficentariam, five arbitrism audite, & alia omnia facere, que in predditis, & circa preddita, feu coram occasione videtis tepedice; promitestam firmam, Artuan habete, & trenete

id, & quicquid duxeris faciendum, & non contravenire, fub obs bligatione bonorum meorum.

Ego Gabriel Zane Plebanus Teftis.

Ego Marcus de Baleganto Presbyter Teftis.

Ego Stephanus Mauro Pro complevi, & roboravi

Ego Benvenutus de Castegnedo's serti Paietii Not. hoc sumptum ex autentico dicti Stessani Mauro Presbyteri, & Not. nil addens, vel minuens, preter punctum, vel Lituetam, quod sententiam mater, bond fide, & sine fraude exemplavi, signoque meo corrobotavi.

#### Num. CCXVI. Anno \$2774

Giacomo Melin Procuratore elesto da Antafera Badost per afferta in certo liti contro il Comune di Trivogi. Copia tratta dal Tomo 11. della Raccolto Scotti.

In Chrifti nomine amen ; anno ejusdem MCCLXXVII, die Martis ...... Indict. V. Actum Torcelli in Domo que est prope Monafterium S. Joannis Evangelifte, prefentibus fra....... de ipfo Momafterio , Joanne Notazio qu. Raymundi , Ranaudo Provinciali , &c Joanne Donaco Procone Illuftris Viri Ducis Venetiarum, & aliia . Coram Ruftigino Benintendi Notar. Venetiis commorante. & habente a felicis recordationis Sanctiss. Patre Dom. Clemente, Papa fummo poteftatem, & auctoritatem dandi, inftituendi cusam , curatoremque, ficut parer privilegio papali plumbea bulla pendente cum filo ferico communita. Conftituta Antafiora papilla qu. Petri Baduarii filii olim Dom, T .... Baduarii de Venetiis procuravit ab eo fibi dari in Procuratorem Dom. Jacobum de Mulino avunculum fuum ejusdem Loci, fpecialitet ad Caufas, quas haber, feu habere inzendir cum Communi, & hominibus Tarv. , & cum eorum Syndico, & Syndicis, & cum quibuscumque specialibus perfonis coram arbitris conftitutis, & conftituendis per Communia Venetiarum , & Tarv. , & coram tertio , qui dabitut , & eligerur fecundum formam pactorum inter ipfa Communia ini-torum. Delato itaque a dicto Jacobo juramento, qui juravit ad Sancta Dei Evangelia , & promifir difte Pupille mihi Norario infrascripto flipulanti pro ca cuftodire, & falvare quidquid ad ejus manus pervenerit occasione hujus cure , de ommbus teddere rationem, utilis facere, & inutilia pretermittere, talvo quod ........ poffit .. .... fub obligatione bonorum fuorum fidejuffor extitit predifto Dom. Jacobo Dom. Marcus de Pefauro Judex , promifie difte Pupille, & mili Not. nomine ipfius stipulanti fe facturum , e cursarum, qued dies Dom. Jacobus oblervolte omnla , & fingula suprascripta, & non contravenier, sub obligatione suo sum bonorum; & dictus Dom. Jacobus promist elso Dom. Marco iplum a predictis observare idem nomine sub obligatione suorum bonorum . Quibus omnibus fic persetis, dictus Ruftichinus fuum auctoriiniem interpofait, & decretavit dicens dicto Dom-Jacobo efto Curator dicte Pupille, nt fupra eft expresium .

Ego Nicolaus de Sebants Sac. Pal. not. hoc fumpium ex autentico qu. Lagrentii Ditini Sac. Pal. not. boos fide exemplavi.

Num.

# Num. CCXVII. Anno 1277.

Parte del maggier Cenfiglie di Padeva , in eni fi accennano le rapa profiglia contre Chieggia vendure, e un trattato fatte fra i Vanatiani , e i Padevani, e il feccesfe dato al Marchefe d' Effe. Ex apogragho penes Cl. Virum Jolephum Januarium Patav.

Portfater Dom. Guidone de Robertis milles ducentes. Esprunges, esprimo India, quinta » Piacta; quod fapre petricionibus prorectis vel portigendis contra Comune Piata coccisione terrarum de Colgia venditarism pro perfeifisies, de qued fapre petritonibus potrectis; de de cetero portigendis contra Comune Piata escetione altegia fictir etitiationis vel ficiende ou mune Piata escetione altegia ficti etitiationis vel ficiende ou mune Piata escetione altegia ficti etitiationis vel ficiende ou de Piata et la comune produce de produce de la comune produce de la comune produce de la comune de cetera audienta altiquis volens procedere contra Columne Piata de cetta audienta altiquis volens procedere contra Columne Piata de cetta audienta altiquis volens procedere contra Columne Piata de cetta audienta altiquis volens procedere contra Columne Piata de cetta audienta altiquis volens procedere contra Columne Piata de cetta del contra de cetta de contra columne produce de cetta del contra de cetta de contra columne produce de cetta del contra de cetta de cetta del contra de cetta de cetta del contra de cetta del contra de cetta del contra del

Name CCXVIII. Anno 1277: 9. Gennajo.

Ex Tabulario Civitatia Baxani

A Comune di Bafano viene affegnata la quaria parte del lavore ; che fi faccoa mila frada che cenduce verfa Limina .

Anno dom mille. dacent. fepraiges. feprind Ind. V. die nome farrent Janusie Pade el Comuni Palació in camera usi fiant Gonfilia, préfentible a Gonfilia, prefentible de Caroni Romani Palació in camera usi fiant Gonfilia, préfentible a Gonfilia peri de Caroni en la camera de Caroni facera quatrem persona en la camera de Caroni facera quatrem persona en la camera de Caroni facera de Caroni en la camera de Caroni en la Caroni en la camera de Caroni en la Caroni de Caroni de Caroni de Relondia.

Ego Albettus not. fiftus D. Rengelardi ut invent in dicho libro

Num. CCXIX. Anno 1277. p. Aprile.

Il Comune di Padeva meste all'incanta il lavero della frada cBe conduce verfe Limena affignate al Comune di Baffano. Ex Tabulatio Civitaris Baxani.

In nomine dom. dei ererni . Anno ejusdem nativ. milles ducent. Septuagefimo feprimo Indich. V., die terciodecimo exeunte Aprili, prefentibus Dom. Simone Judice fuper laboreriis , Libistante Precone Comunis Padue, & aliis . Reperi ego Antonius not. infraferiprus in libro incantuum laborerrorum dicti D Simonis facto pro Comuni Padue infrascriptam scriptutam vivam, & non cancellatam in hunc modum feriptam , tenor cujus talis ett . Die nono intrante Aprili Padue ad Dischum sigilli, presentibus Johanne de Radivo precone, Nicolao precone, qui dicitur Quaja, Rozatonor. de Roxaris, & altis. In pleno, majori , & generali Confilio ad fomum Campane, & voce preconis more folito congregato, D. Simon Judez Laboreriorum incantavit, & publice ad licitationem posuit, laboreria, que Reiri debent in strata, que vadit versus Li-minam, in presa que data fuit hominibus de Bazano, & ca que neceffaria funt ad ftratam faciendam, fecundum modum, & ordinem infrascriptum, & ipfa laboreria facienda dedir, & concessie una cum D Heinzico filio D. Jacobi Gasarii procuratori Comunia Padue Jacobino not. qu. Leonardi, minus omnibus aliis offerenithus pro libris tribus, & foldis decem & novem pro perticha, & in racione perifice. Ea omnia que necessaria sunt in dicta strata fa-cienda sunt hec, videlicet quod elevetur dicta strata ubicumque alcior est super veteri strata per duos pedes de terra in latitudinem per vigintiquaruor pedes in gualando dictam ftratam in quolibet fraude, & foglo cum ille parte, & in qua alcior erit dicha ftrata, cavando foffara prius, & terram cavatam ponendo in dieta Arata; & fi terra deficier accipiendo de campis circumftantibus de eo loco, de quo fiat minus dapoum dominis prediorum, non accipiendo de fediminibus , nec de cafamentis. Item quod fupradicta terra levetur dicta ftrata de bona glara per unum pedem , &claritudinem per duodecim pedes ad minus, & faciendo dictam ftratam in longitudinem de terra & glara rantum quantum erit longa prefa ho-minum de Baxano. Item quod in dicta firata fieri debeat unus pont de lapide in co loco, quod videbitur utilius faciendum, que pons esse debegt talis, qualis est pons de lapide, qui est in dictus strata in capite falixate in alcitudine, longitudine, se latitudine, fondamento, calcina, Iapidibus, & archu, & in omnibus aliis, que mereffaria funt ad dictum pontem. Die, loco, & teflibus Jacobinus not. qu. Leonardi predictus, Dom. Antonius de Fabris dictus Peri , qui fuit de Viguncia , Dom. Zordanus ab omnibus Sanctis . Magifier Gaffarus qu. Gaffari, Johannes Bifcacinus qu. Fini Tho-maxinus qu. Petri de Ato, Guecili Preco qu. Viviani, Gualimberrus qu. Pencii Tabernarius, Alberrinus Murarius a Sancto An-tonio, Brunamons Tabernarius fidejustores, ita quod quilibet in totum teneantur , obligaverunt fele D. Simoni Judici ad officium Jaboreriorum depurato, & D. Henrico filto D. Jacobi Gatarit procuratori Comunis Padue recipienti vice, & nomine iplius Comumis de mille marchis boni argenti, que cum valeant decem millia

libras denariorum Padue parvorum ad bene complendum, faciendum, & perficiendum laboreria , que facere debengur in ftraja , que vadir verfus Limenam, fecundum modum , & formam inventam , & comprobatam per dominum Simonem judicem, & inzegnerios falvo mihi jure addendi, vel minuendi confilio faptentis .

Ego Anionius qu. Bernardi de Tencarola not. dicti domini Simonis juffu dicti judicis, & ur reperi feripfi ad pericionem domini Simonis, qu. Brixie, & domini Andree de Zanforgnioo Ambaxatorum Comunis Baxiani.

Num. CCXX. Anno 1277. 24. Aprile.

Il Comune di Boffano poga faicento lire per il lavere della firada verfe Limina . Ex Aichtvo Civitatis Baffani .

Anno domini millefimo ducentefimo feptuagefimo feptimo indict. quinta die feptimo exeunte Aprili in civitate Padue fuper palacium Comunis Padue, presentibus domino Francisco judice de Brigafolle , Gualfredo de Clavo, Magiftro Henrico Sartore , & domino Bonacurfio de Spina , & aliss . Ibique Jacobinus not. que Lunatdi tamquam principalis domini Antonii de Fabris, Zordaous filius domini Gerardi de omnium Sanctorum, Peirus de Vionza, Johannes Baftazinus, Guglielmus Preco qu. Viviani, Gua-magiftri Alberani, qui ftat ad pratum fimul cum domino Jacobis no, & in ejus fervicio, fuerunt in concordio cum Clarello not. qu. Bonori de Baxano Sindico Comunis & hominum de Baxano, & findicario nomine pro iplo Comuni fe ab co recepiffe fexcentas libras denariorum Venetorum parvorum nominatim pro parte la-borerii frade que vadit de capire Şilizade versus Limenam eidem Jacobino datam ad incantum in Confilio Comunis Padue per dominum Simonem Judicem de Forspecora ad hoc specialiter confitutum pro Comuni Padue, de quo laborerio attinet Comuni & hominibus Baxani quarram partem , ut reformatum eft in Contilio Comunis Padue, & exceptioni non numerate, & non recepte pecuoie renunciavernot, & in se habere dixerunt, & omni remedie appellarionis. Ego Albertus olim Folchini not, interfui & feripfi,

En alie retule fequitur.

24. Maggio.

Anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo Indift. quinta die oftavo excunte madio in civitate Padue in domo abiracionis domini Simeonis Judicis de Forapecora, presentibus domino Padavino Judice de Zamboninis, domino Padavino Judice filio domini Honoris a Prato, Benvenuto not. filio Boni, Petro note filio domini Mathei omnes de Padua, Johanne Radini precone, & Quaja precone Comunis Padue, & aliis. Ibique coram domino Simeone Judice de Forapecora, & ejus mandato, cum reformatum fuerie in Confilio majori Comunis Padue, quod Comune Padue faceret tres parres ftrade , que eft in capite Sillzade , que vadit verfus Limenam, & Comune Baxani quartam partem de tota prefa que quondam data fuerar, & confignara factenda Comuni & hominibus Baxani, & post hoc dominus Simon Judex de Forspecora confiturus per Comune Padue fuper laborerinm ftradarum diftrictus Tom III. Padua-

Paduani faciendis dederit in Confilio Comunis Padue dictam firas dam ad incantum faciendam Jacobino not que Lunardi de Padua In racione librarum trium, & foldorum XVIIII. denariorum pertica, & in racione pertice, & iple Jacobinus de solucione date quarre parris Comunis Baxani recepit libras fexcentas denariorum Venetorum a Clarello not. qu. Bonoti de Baxano dante & folvente vice, ac nomine Comunis Bazani, unde eft carra manu Alberri not, de Folchino confecta, dictus Jacobinus principalis, & dominus Antonius de Fabris, & dominus Zordanus domini Gerardi de omnium Sanctorum , & Johannes Biscazinus , & Gualimbertus filius Pencii Tabernarii , & Thomaxinus filius qu. Petri difti Murarii, & Levis filius Magifiri Gaffari , & Petrus filius domini Iohannis Brachatii de Vigonza, tamquam fidejuffotes dicti Jacobini obligantes fele quiliber in totam per libras quingentas & LXXXV. denariorum quas , & quos confesti, & manifesti fuerunt fele recepiffe , ac fibi manualiter numeratas fuiffe a Guidoto not. qu. Luciani de Baxano Sindico Comunis, & hominum de Batano, & findicario nomine pto ipso Comune dante & folvente pro complimento folucionis quatte partis difte Itrade difto Comuni Baxani imposite faciende, videlicer de trecentis perticis in racione librarum trium, & foldorum XVIIII. denariorum pro perrica, & in racione pertice, falvo tamen plus & minus, quod dieta firada ceperiterut, & exceptioni non numerate, & non recepte fibi pecunie tempore contractus, & fpei future numeracionis , feu confcignationis ejuidem renunciando, remittentes eidem Sindico findicario nomine pro dicto Comuni execeptioni omnium appellaconum per pactum fi queftioulla inde oriretur; quapropter jam didus Iacobinus, & Fidejuffores ejus predicti per ftipulacionem fo-I:pnem ftipulando promiferunt, convenerunt, & pactum fpeciale expressum eidem Guidoro Sindico findicarlo nomine pro dicto Co-muni, & hominibus Terre Baxani recipit faciendi , & complendi diftem quarram parrem ftrade predicte ad laudum, & voluntarem domini Porellaris Padue , & Comunis Padue , & fecundum modum & formam fibi daram per dictum dominum Simonem Judicem , conservandi dictum Comune Baxani, & universitatem, ac singulazes personas Terre Baxani indepnem ab omni periculo , dapno , gravamine , molestia , & sinistro , & honere , quod eidem Comuni , « Universitati , & singularibus personis ejuldem Terre accidere poffer occasione ipfius ftrade per dominum Potestatem, & Comune Padue, aur per dictum dominum Simonum, & hoc dum ipfa ftrada fafta fuerit, & completa, ac laudara per diftum dominum Simonum, vel quemcumque alium fuper co conftitutum per dominum Potestatem, & Comune Padue, & hoc totum fingulariter, & universaliter attendere , & observare promiferunt , & convenerunt fub pena, & debito librarum centum denariorum Venetorum pro quolibet capitulo predictorum non attendito, feu non observato, & quociens quod in toto vel in parte contravenerit, tocienta dicha pena comirfatur, & exigatur, & comirri & exigi poffir a queliber predictorum, rato tamen, & incotrupto manento contradu ifto . Fatta vero , & completa , & laudata ditta ftrada fupraferifta provisio confervacionis predicte inefficax, & nullius valosis, & momenti remaneat, & deinde nullas vires habeat, rato tant en manente contractu folucionis denaziorum fupraferiptorum,

the pro predditi emnibus, fangulis, & aniversis sic observandis, & asimplendis, & inviolabiliter hamatenendis, ut defum ett preddit jacobinus, dominus Antonius de Fabris, dominus Zordanus, johannes Bischarion, Qualimbertus, Thomazius, & terras domini Johannis Bracharii, omnia su bona mobilia & in mobilis presenta, & starus, a stagesturia, & ca quet de greent obligacione na, & starus, a stagesturia, a ce a quet de greent obligacione dido Comuni, Universitari, & singularibus personis diche Terre Bazani pignos obligares possibigares po

Ego Albertus olim Folchini not. domini Conradl Regis inter-

fui, & feripfi.

Ex collem rotule fequitur .

20. Giugno.

Anno domini millefimo ducentefimo sepruagesimo seprimo. Indict. quinta die XI. exeunte junio in civitate Padue Super palacium Comunis Padue presentibus Orolino not. qu. Laurencii de Terarfega, Jacobino filio Johannis Molefini, Magistro Danielle Carezario de Padua , & Durello filio Johannis Longi de Limena , & aliss. Ibique Vincencius filius Johannis de Limena nune Decanus, & Sindicus Comunis, & hominum Ville Limene fuit in concordia cum Bartholameo qu. domini Beraudi de Carezaris de Baxano Sindico Comunis & hominum Terre Baxani, & findicario nomine pro iplo Comune fe ab eo recepisse decem libras denariorum Vehetorum dante, & folvente nomine, & vice Comunis, & hominum de Baxano, & pro iplo Comune nominatim pro laborerio fa-cho pro Comune, & hominibus dicte Ville de Limena justu domini Simeonis Judicis de Forapecora in via, que venit de capite filizade ufque Litnenam , & exceptioni non numerate, & non recepte perunie tenunciavit , & infuper fecit dictum Vicencium Sindicum dicte Ville de Limena, & findicario nomine pro ipfo Comune finem & remissionem dicto Battholomeo Sindico dicti 'Comunis Baxani, & pro ipfo Comune Baxani recipienti de omnico, quod ipfum Comune & homines de Limena dicere, seu petere poffunt Comuni & hominibus Baxani occasione quarte partis eidem Comuni Baxiani perticenti de dicto laborerio per eos facto in dieta ftrada de Limena, quem finem & remissionem femper de cereto omni tempore firmam , & ircorruptam habere , & renete promifit, & convenit ipfe findicus fub obligacione omnium bonorum dicti Comunis, & Ville de Limena, & suorum propriorum mobi-lium, & in mobilium presentium, & sururorum, & cum omni-bus dapnis & expensis illa occasione inde facturis reficere; & hoe fecit diftus Maricus Deganus juliu iplius domini Simonis judicis de Forapecora, & ejus verbo & voluntare .

Ego Albertus olim Folchini not, domini Conradi Regis interfui,

# Num. CCXXI. Anno 2277. 3. Giugno.

Parse del Cenfielle di Trivigi, che definò, chi aveva ad. inserprasare una parela d'un accerdia feguiro cen Venz, ia in materia di sapprefaccio. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolia Sconi i.

Anno domini MCCLXXVII. Indict. V. die Jovis III. Intrante Junio, în presentia domini Roberti Judicis de Lanzanico, Coradini Notarii de Bellagranda , Alberti Notarii de Clufa , Auliveril Notarii de Vita, & aliorum I Tarvilii in Palatio Communis , in Confilio tieceniorum ad Campanam more folito congregato corama domino Andrea Domini Jacobi de Prufio Potestate Tarvisii, proponit idem Dominus Potestas, & petiit fibi consuli super Capitu-lis infrascriptis firmatis per curiam Consulum, & ancianorum e & per Confilium quadraginra, quod ..... ad Confilium trecentorum & inter cerera periit fibi confuli fuper infrascripto Capitule, videlicer super eo, quod Dominus Potestas habeat facere super capisulo infrascripto, quod tale eft , videlicer , quod in pofis factis de novo inter communia Venetorum & Tarvisii fit inter cesesa quodam verbum taliter feriptum, quod fi duo arbirri dari fuper questione represaliarum concessarum contra Commune , & homines Tarvifii non poterunt effe concordes , quod per Miniftros , & Panes fratrum Predicatorum, & Minorum de Venenia, & de Tarvisio debeat dari rerrius Religiosus . Quod illud verbum Ministros dilucidetur, & declaretur, feu interpretetur, idett V Vardianus, & Priores, & quod illud quod pollet fieri per Miniftros pollit fier? per VVardianos, & Priores; cum dominus dax, & Commune Veneriarum fit parari eriam facere predicta. Bernardus de Grifopola Antianus pro se, & fociis fuis Antianis confulit super aliis capitulis, & imer cetera confulit fuper interpreratione illius verbi. quod loco Miniftiorum interpretentur Priores Predicatorum , & VVardiani fratrum Minorum, fecundum quod in proposta conti-neiur: ita quod illud, quod poster fieri per Ministros postit fier) per V Vardianos, & Priores .

Demum in reformatione dieti Confilii, facto partito per Domioum Potestatem ad Bussiolos, & Ballous, secundam sormam statuil Communis Tarvisii situmatum ett per centum k quinquaginta unum, & XXX. in constanto, & XX. in conscients, su dictus Pernardus Antianus pro se, & aliis sociis suis Antianos consului-

fuperius .

Ego ...... de Scottadis Sacri Palaiii nune Notarius supraditi Potestais interfui , & de Mandato difti domini Potestatia scripsi. Num. CCXXII. Anno 1277. 27. Giugno.

Lettera del Podeffà di Padova al Doge di Venezia in occasione de boni di Pietro Aldinello condannati al fisco dal Comuno di Baffano. Ex Archivo Civitatis Bazani.

In nomine Crifti. Anno ejusdem nativitatis millesimo ducentes fimo feptuagelimo feptimo Indiet. quinta die dominico quarto exeunte mente junio . In Veneciis in Palacio ducali io ralamo abi fiunt Confilia, in presentia domini Coradi not. domini Deeis, Petri de Veneciis, & Toti nor. qu. Zambelli de Baffano. 1bique Manfredinus Preco Comunis Padue ex patte domini Guidonis de Robertis Poteftatis Padue prefentavit, & dedit litteram unam figillatam cum figillo Comunis Padue domino Jacobo Contezino Dei gracia Veneciarum, Dalmacie, arque Croacie incliso duci, dominatoti quarte partie, & dimidie totius imperii Romanie tenor cujus talis eft. Magnifico & potenti viro domino Jacobo Conterino Dei gratia Veneciarum, Dalmacie, atque Croacie inclito Duci , Dominatori quarte partis & dimidie torius Emperii Romanie, Guido de Robertis Potellas Padue falutem votive felicita- a tis plenitudinem. Literarum veftrarum Potellari, Confilio, & Commi Baxani ad periciorem providi vizi domini. Perri Corarii Sandi Marchi Primicezii, directarum fuper quibuddam bonis & possenti primicezii, directarum fuper quibuddam bonis & possenti provincia de pos cidio Aldinelli nomine, perspecto renore, Nos in non modicam admirationem inducit, & corum congeries maxime; cum apud vos fit notum, & publicum Terram ipfam, & homines noftre fo-te dictioni fuperpolitos, & potettatem Baxani, & officiales, arque Confilium noftris regt conftitutionibus, & flatutis, quod vos disfimulare videmini feribentes eifdem Poreftati, Confilio, & Comuni Baxani, quod bona predicta Andinelli, & possessiones, quorum tenere , & poffidere idem Primicerius afferit fe habere deftructas Parque vattara per quofdam Baxanenfes contentos nominatim in lirgeris, & quoldam alios fue jurifdiftioni . Si deftrufte aur vaftara fuerint ipforum Poteftatis , Confilii , aut Comunis mandato reftituerent, vel de dapno , quod propter ea incurrifie videtur idem Primicertus, fatisfacerent ad plenum, etfi fine eorum fententia mallefactores ipfos ad fatisfactionem plenariam coarrarent . Seire quippe debetis, nec ullatenus dubitare ipfos Poteftatem, aut Comune Baxani, vel indigenas aliquos ad diftructionem aliquorem bonorum feu ad scimille non audere procedere, neque debere fire nostro, aut Comuois Padue specialli mandato, & bona ipsa, & possessiones tanquam forbaniri nostri pro homicidio , non autem Primicerii vestri , & secundum nostrorum statutorum formam noftro juffa , & per officiales Comunis Padue fore deftiuftas racionabiliter , & vaftara , & ipfum Poreftarem , Confilium , & Comure Baxani poteftis in patte hac habere veraciter excussatos, & idem Primicerius postet desistere, si placeret sibi a tot gravaminibus Cumuni Padue inserendo .

Ego Clarellus olim Bonoti Impet, aule not. Interfui hiis omni-

bus, & hoc inde feripfi .

### DOCUMENTE.

Eyo Pafqualis qui Torus vocor Zuanbelli vidi hiis omnibus . ifiis interfui , & cum figno & nomine meo subscripsi.

## Num. CCXXIII. Anno 1277. 18. Luglio.

I Padovani sentenziano che i Baffanesi nen debbane effer sego. gessi al pagamento del dazio de carri. Ex Tabulazio Civitatis Baxani.

In nomine domini Del eterni. Anno ejuidem nativitatis mille. fimo ducentelimo feptuagefimo feptimo. Indite quinta die quattodecimo exeunte jullio, Padue in Comuni Palacio ad discum Aquille , prefentibus Bellone not. Andriott Punturis , Anthonio. not, de Plumbiolis , & aliis . Confilium dominorum Alberti de Mantella , & Johannis de Compagno , & Jacobi de Todesco de Montefilice Judicum, & Bertholamei Scazarolli Lavei fuper intraferipto articulo, cujus teno r talis eft. Super hoc debet habert confilium inter Clarellum qu. domini Iza de Publica , & Parulfinum Tabernarium fuo nomine, & procuratorio nomine fuorum fociorum collectorum dacii plauftrorum ex una parte & dominum.

Bartholomeum de Carezaris Sindicum Comunis, & hominum Terze Baxiani findicarlo nomine pro ipfo Comuni, & ipfum Comune, ex aleera, utrum Comune, & homines, & habitatores Terre Baxiani debeant compelli ad folucionem Dacis plaustrorum predifis Collectoribus , secundum quod imposita funt per Comune Padue, nec ne ; & quid fit faciendum de expensis , Tale eft., Visis & auditis racionibus, & allegacionibus urriufque partis, & ftatutis , & reformacionibus Comunis Padue, & inftrumentis hinc inde productis, & habita diligenti deliberacione, dicunt, & confulunt in concordia fapientes predicti, quod ptedictum Comune, homines, & habitatores dicte Terre Baxiani non debeant compele. li , nec compellantur ad folucionem predicti dacii plauftrorum. diftis collectoribus , & absolvantur predicti collectores ab ex-. penfis .

Eodem die, loco, & teftibus dominus Petrus de Justis de Patrum judez, & Astelfion nobilis Viri domnin Mathel Quirini de Veneciis Fadue Totellatis fedens pro tribunali, & fequens formam conship treditorum Sapientum in fecipist sie fenenceisvit, & pronunciavit, ut saperius scriptum est, partibus presentibus, & nonabsentibus.

Ego Pafqualis not. filius Hongleschi de laneta Cruce imerials, & juffu dicht judicis her feripsi .

# Nam. CCXXIV. Anno 1277. 27. Ottobre.

Plexione di Alberte dalla Scala per Capitan perpetuo del pepele di Verena. Dalle Istorie Veronesi di Torello Saraina lib. II.

In houre de die, e della gireile Vergine matre fra Meria, e di Braio Zenna Confflere, è desfonte della Città de Verna, e de l'a altri Santi : e Sante, in houre anchera, e huns faut de dare Cirid, è de la fastione de de preforta qualitarge, qual fastione, e parte debogh introdere effere la eromanna, de froma, factor, e parte debogh introdere effere la eromanna, de forma, plantes de la desta cittare in Captana, retirere de Geffeldt delli merfiere, e de rates il popili de Verna veglia e tenga in propesso, o pre la commanda de Ferna univalabilment debog effer efference in catter e qui parte de quella, fictore nell'information de quella in tatte e qui parte de quella, fictore nell'information de quella controlla de periodica de l'esta quella, fictore nell'information de quella.

Il gierne del Mercere vinsifette de essebrio al Capitello de la Piazza del Merchato della Cistà de Verena , eve e confueto cencienare a la prefenza de meffer Falcene delli Falconi, Belvefe de Felia siane , Michaele de Refie de Trevigio , e Mattheo de la Remana Gindici de la Comunanza de Verona , e de moffer Marzagaglia delle Aleardi, Nicolas de Turifendi, Antonio de Crefcenze, Beria da Menterie , Benaventura que de Ifnarde de l' Ifela de Verena , Barthelde netario de Verena, Benaventura notare de Magnino, & Ala berto notare que de Alberto dal Ponte de la Preda, e melei altre seffimenj . He la Publica e generale cenciene de la Cemunanza de Verona al fuone de la Campana fecende il felite congregata prefente & exiftense il Neb. buemo meff. Giovanni de Benaceenfi de Mantova Podefta de Verona benerando, & l'authorità fua in cie preftante, no la qual conciene furona prefenti generalmente , & universalmente li Nob. buemini Magnati , Anziani , e Gaffaldi de li meftiere de Verena, e l'universe pepele de quefta Città , qualt tutti e ciascune concordevolmense, & unanimi nigune centradicente cen viva voce eleg-gono, confituisceno, e fanno il Neb. bueme mess. Alberte da la, Scala sue e de tutta la Città Capitane generale in perpetno, cità durante la sna vita . Dande , cencedende , e transferende a quelle , & in quelle generale, & libera authorità in egni e fopra qualunque cefa , de reggere , governare , mantenere e disponere la Città deftreste de Verena , e la parte, ever fattione ebe de prefente regge Verena , fegende l'arbierie e voler fue , e come meglie pacerà a lui effere efpediente . E gli danne ampla liberte de petere fare 'nove leggi, e flatuti, cest generali come particelari, e quelle e quelli che di prefente s'ufane rifermare , correggere, interpretare, mutare, aggiungerli, e fminnirgli, arbitrare e prerogare Jopra quelle, e centra il senore lore, dispensare segonde il parere e volontà sua. Oltre de ciè dare, cencedere, alienare, e dispensare le bavere, e beni de la cemunanta de Verena, remettere, mutare, interpretare, & affelvete, & de quelle difpenfare , quante a ini piacera, e generalmente , & universalmente sutsi e ciaschadune negecio, e fatte de qualunque

forte a la Comunanta de Verena, & a la fua fopraderta parte à che roggo persinente fare , e liberamente trattare , e fifire , & ogni cofa per lui fatta in qualunque mode e forma che fara o fi fara in ciascadune negecie rofti, e fii valida, immebile, e rimanga in vigere, come fuffe fatta per il Podofta, Magnati, Anziani, Gaftal. di , Cenfeglio generale , e particelare , e por l'univerfe pepelo de Vorona , a cois integra mente fi dobbia offervare , noneftante alcuni flasuti , Partiti , reformatione, e mandati de la Comunanza de Verdna, che in alguna parte oftaffere , o contrariaffere a la profente uova elleriene de Capisane, & autherità a quelle conerfa . Similmente non ebftante algune ftatute , legge , e refermatiene , che no l'avenire fuffere fatti centra quefta eletiene, a quali tutti per certa fcient a s' intenda effere deregate, come fe cialcadune de quelle fuffe qui nominate , & efpreffe , e de tale ne fuff fatta particelare , e Speciale montiene . Fatte well' anne del Signere duconte fettantafette fepra mille ne l'indizione quinta.

Et is Fodoriet de Buon-bomo de Gaffarro notare del Sig. Fedorie ge Imporatore fui prefente, e progato ferifi.

Pe zullaumtate ber harbrent ' r bieffene leiche.

#### Num. CCXXV. Anno 1278. 23. Marzo.

Sontrale del Patriarca di Aquiloja contro i Signorida Prata e del Camine per aver pefe un datio nuore nel fiumo Liventa, e in favor del cemune di Sacele, e de' Sign, di Pereia. Ex Archivo Coofilii Nobilium Magnifice Communitatis Sacilli.

In nomine Chrifti amen. Anno a Mativitate eius Millelimo Ducentefimo feptuagefimo oftavo. Sexte Indictionis apud Sacilum in Palatio Domini Parriarche Aquilegenfis, die mercutit Nono exeunte martio . Presentibus Dominis VValrerpertoldo de Spinemberch . Nicolao de Budrio. Leonardo de Savornano. Pagano de la Turre Poreftate Sacili & Argulfo de la Turre fratre ipfius Capitaneo Glemone restibus & aliis. Cum Dominus Asquinus de Varmo nomine Communis de Sacile & Dominus Artuicus de Porcilleis pro fe, & Domino Gabriele conquerentes de Dominis de Praia, & de filis cond. VVecelleri de Camino, quod ipli Hominibua de Sacilo, & Hominibus dictorum Dominorum Artuici , & Gabrielis fratrum de Porcilleis acciperent novum Datium in Flumine Liquentie quod dare nunquam confueverunt , ut dicebatur . Reverendus Pater Dominus Raymundus Dei gratia Sancte Aquilegenlis Sedis Parriarcha precepir Dominis Gabrieli Canquico Aquilegenfi , VVezelloni, & Johanni fratsibus de Prata confirmis in prefentia ipfius Domini Patriatche , quod de cetero non reciperent ipfum Datium Hominibus de Sacile, & predicis Dominis Artuico, & Gabrieli fratribus de Porcilleis, nec Hominibus eorundem, & Gi-zardo de Sacilo, & Golfkero filio cond. Domini Petri de Montereguli recipientibus pro dicto Communi Sacili; quod si predicti Domini de Prata, & filii predicti Domini V Vecelleti de Camino amplius acciperent dictum Darium ipsis vel cuisibet eozum in dido Flumine Liquentie , quod iple fuper bonis iplorum Dominorum de Prata, & de Camino eis restitui faciet datium fupradictum:

DOCUMENTI.

Ego Johanner de Lupico Sacri Imperii Publicus Moracius hiid Prefens incerfui, & de mandato fugrasferipti Domini Patriarche feripsi in formam publicam reducendo.

Num. CCXXVI. Anno 1278. 27. Ottobre.

Compromofo po' confini fra Baffano e Cartigliano . Ex Atchivo

in Vol. 22. intitol. Campagna.

Anno domini millefimo ducentesimo feptuagefimo oftavo, Indid. fexta die lune decimo feprimo intrante octobris , Baffani in domo Comunis, prefentibus Zani Bono qu. Perodi, Zeno Rufcho qu. domini Bonelli , qui fuit de Florentia & nunc habitat Baffani , Andrea notario qu. domini Bonaventure de Padua, qui debet fe Subscribere, Bonacursio Barbetta que Johannis de Burgo, Tolomeo Gionata qu. Corradi , Nicolao Fabro qu. Gafpatis de Garriliano , & aliis . Ibique Johannes qu. Gherardi Sindicus, actor , & procusator Comunis & hominum Terre Baffani, ut continetur in carte findicaria per me ipfum not. feripra, vice & nomine ipfius Comunis ex una parte, Johannes Bonus qu. Johannis Sindicus , actor , & procurator Comunis, & hominum Ville Cartiliani, ut conftat carta findicaria per dominum Johannem not qu Guilielmi de Bolzano feripta, vice ac nomine ipfius Comunis ex altera, ambo concorditer . & in concordi confensu se compromiserunt in dominum Martheum de Cortufis de Padua Porestarem Bassani ibi presentem , & confentiertem tanquam in arbitrum , & amicabilem compositorem de omni lite, queltione , controversia , et querimonia , que effent & effe poffent inter Comune & homines Terre Baxani ex sent ce cue pouent inter Comune ce nomines l'effe Baxani ex Ana patre, & Comune & homines Terre Cartiliaei ex altera, vel fingulas persons utriusque Comunis occasione confinium, territo-sis, & difficilius ......... de omnibus littibus, que ellent inter su-prascripta Communia, & homines ipsorum Communium occasion ne diftrictus, confinium, & territorit ...... de manifestationibus, & condemnationibus, & manifefti's factis per ipfa Comunia, & Bomines ipforum Communium, ita quod ipfearbiter, arbitrator, & amicabilis compositor secundum ei melius videbijur de omntbus, & supradictis, & sirgulis, in omnibus, & circa omnia, & fingula predicta poffir condemnate, cognoleere, pronunciare, arbigrari, laudare, deffinire, & dilucidare diebus feriaris, & non fe-riaris, sedendo, & stando, quoliber die, & qualiber hora, loco, & tempore, utraque parte absente, vel altera earum presente. partibus ciratis, vel non citatis, in scriptis, vel fine fcriptis, fervato juris ordine & non fervato , & promiferunt inter fe per ftipulationem folepnem fuprafcripti Siudici vice , & nomine fupraferiptorum Communium, & hominum ipforum Communium, & Sindicario nomine ipfis Communibus, filicer una pats alteri pro-Lao Communi recipiente, & e converlo, ut corum quorum intuieu, vel intereffe comiserit cum obligacione omnium bonorum suprescriptorum Communium, & hominum dietorum Communium, & omnia fuprascripta & fingula infrascripta attendere, & obset-

------

Ego Guidorus magistri Gabrielis not. Imperialis interfui, & hoc

idem (cripfi .

Ego Nicolaus Romanus not. publicus, & Collegiatus Bassani suprascripra omnia ex consimili existente in processa Cattiani nominato B. ad cartas LXIV. nullis omissis sideliter exemplavi, & subscripti.

Num. CCXXVII. Anno 1278. 18, Ottobre.

gentenza del giudice arbitro pe' confini fra Baffano e Cartigliane. Ex Archivo Civitatis Baxani in vol. 22.

Anno domini milletimo ducentefimo fepruagetimo oftavo Indift, fexta die martis decimo oftavo intrante oftubris in domo Com. munis Baxani , presentibus domino Bonapresso qu. Alberti faxi , domino Uberto qu. domini David, Gulielmo qu domint Jacobi de Bonea , Oliverio Fabro, Bonacurfio Barbetta qu. Johannis de Lugo , Jacobino Dominici de Sancto Nazario , Delavancio qu. domini Simeonis Tonesella ambobus de Baxano, & Andrea not, que domini Bonaventure de Padua, qui debet se subscribere, & domino Aurengo qu. domini Albertini , & Nicolao Fabro qu. Gafparis de Cartiano , & aliis. Ibique cum dominus Matheus de Cortufis de Padua Poteftas Baxani eleftus , & affumprus fuiffer tanquam arbiter, arbitrator, & amicabilis compositor, five amicus, comunalis per Commune & homines Terre Baxani ex una parte, & Commune & homines Ville Carriani ex altera ad arbitrandum , fententiandum, deffiniendum inter Johannem qu. Gherardi Sindieum, aftorem, & procuratorem Communis & hominum Terre Baxani , ut in carta findicaria per me Guidorum not. fcripta conrinctur findicario nomine pro ipio Communi ex una parte; & Omnebonum qu. Johannis Sindicum aftorem & procuratorem Communis, & hominum Ville Cartiani ex altera, ut continetur in carta findicaria per Johannem not, qu. Gulielmi feripta findicario nomine ipfius Communis, de omni lite, queffione, controverfia, & discordia, que effent, & effe poffent imet suprafetipta Comunia, & homines ipforum Communium & fingulares perfonas ipforum Communium, occasione confinium territorii, & pertinentiarum diftrictus utriufque Comunis , & manifestationibus , five condemnationibus de manifestis factis circa dicta Communia, five circa homines dictorum Communium, ac postmodum per su-prascriptos Sindicos vice, & nomine dictorum Communium, comuniter compromiffi fuiffent in fupraferiptum dominum Matheum de Cortufis tanquam amicum comunem ad arbitrandum, sententiandum, & deffiniendum inter fuprascriptos Sindicos predictosum Communium, & hominum iplorum, & fingularum persona-

sum de fuprascriptis confinibus , territorii , & pertinentiarum de ftrictus utriufque Communis, et de manifestis factis circa dicta Communia , & homines dictotum Communium , & propteres di-Aus Dominus Matheus occasione arbitrandi, sententiandi, & deffiniendi de predictis litibus, & queftionibus inter supradictos findicos vice, & nomine suprascriptorum Communium dixit, atbitratufque fuit, fententiavit, & deffiniendo pronuntiavit de omnibus suprascriptis litibus, & questionibus inter suprascriptos findicos nomine pro fupraferiptis Communibus , & hominibus dictorum Communium in hunc modum dicens:

Ego Matheus de Cortufis de Padua Poteftas Banani arbiter . are bitrator, & amicabilis compositor, & amicabilis amicus electus, & affumptus per Commune, & homines de Baxano ex una parte, & Commune & homines Ville Cartiani ex altera ad arbitrandum, fententiandum . & deffiniendum inter Johannem qu. Ghirardum Sindicum , actorem , & procuratorem Communis & hominum Terre Baxani findicario nomine pro ipfo Communi, & Omne Bonum qu. Johannis de Cartiano Sindicum , actorem , & procuratozem Ville & hominum Cartiani ex altera parte findicario nomine & pro ipso Communi de omnibus litibus, questionibus, & con-woversiis, discordius, & querimoniis, que essent & esse possibilitation de successivation de communium, & successivation control communium, & successivation control c gulares personas utriusque Communis occasione confinium Tertitorti , & pertinentiarum utriufque Communis , & manifeltationum . & condemnationum factarum inter dicta Communia, & circa homines dictorum Communium, auditis, & intellectis, & examinatis diligenter furibus, & rationibus utriufque Communis, & prefentibus Sindicis fuprafcriptis vice & nomine fuprafcriptorum Com. munium, vifis ettam confinibus, & jam factis etiam fignis, & notis per homines utriusque Communis a latere superiori de Cartiano ufque fuper ripam , & a latere mane , & a latere inferior? ufque fuper ripam ipfam , preterquam in vallibus unaquaque etiam a superiori parte Cartiani & a latere ab inferiori parte, que appellatur Ligonfi, in quibus vallibus non funt adhuc facta figna, co note: Dico, arbitror, laudo, precipio, pronuncio, fententio, & deffinio intra suprascriptos Johannem Sindicum predicti Communis, & hominum Terre Baxani findicarionomine proipfo Commuoe, & ipium Commune ex una parte, & Omne Bonum Sindicum predicti Communis, & hominum Ville Cartiani, findicazia nomine pro telo Comune & ipsum Commune ex altera ex bono pacis, & concordie, ut omnes motivi questionis, & litis, & discordie de cetero tollantur de medio, quod a parte pontis de Cartiano recte per trozum & viem, que ett ante Ecclesiani Sancti Georgii, sicut funt ibi facta signa, & note viene usque ad sumitatem ripe, & vallis per unum campum superius a dictis signis ufque ad quoddam foffainm, quod ent in Valle ufque in flumine Brinte, licer in dicta valle non fuerint facta figna aliqua, quod a dictis fignis fuperius, & in valle per unum campum fuperius a dictis fignis ufque in flumine Brente fit & effe debeat de diftrictu , & Territorio Communis, & hominum Baxani, & adiplum Commune pertinear, & remaneat difta Ecclefia cum curtivo fuo. teeundem quod eft defignatum in dicto diftrictu Communis, & hominum Baxani, & ab inde inferius fit dittrictus Communis , & homiDOCUMENTI:

hominum Cartiani , & ad ipfum Commune pertineat , & reinde neat ufque ad Trozeum Beveradonium, & ab alia inferiori parre Communis & hominum Cartiani. Er ab alia fimiliter inferiori parte Cartiani fecundum quod figna & note facte funt a fuperiosi parre dicti Trozii Beveradonii, & Vallia que appellatur i gonfi ire recte dictum Trozeum , & figna que funt lupra dictum Trozeum ufque ad Flumen Brinte ab inde fuperius, quoufque dietum eft, fir & effe debest de diftrictu Communis , & hominum Carriani , & ad ipfum Commune perrinteat , & ab Inde inferius fre de diftrictu Communis & hominum Baxani , & ad ipfum Commuoe pertinear, dudufque ducet ejus diftrictus ...... & per val-Iem ulque ad flumen Brente , ita ramen quod io difta valle , que appellatur i ligonfi, & in dictis ligonsis homines atriufque Communis , & Baxani , & Carriani poffent pafculari & fegare , & in eis omnem fuam voluntarem , arque utilitarem facere abique pena & banno neutrotum distorum Communium , & quod homines de Baxano cundo cum tuis bestits ad aquam , & criam pasculando per medium campum superius a dicto Trozeo Beveradoniò noo poffint manifeftari, nec aliquod accipere bannum a Commu-ni & hominibus Cartiani, & e converso homines Cartiani cundo ad aquam cum fuis bestiis, & etiam pefculando per medium campum inferius a dicto Trozio Beveradonio non poffint manifestars nec aliquod damnum accipi a Communi & hominibus Baxani, a parie vero mane dicti Territorii & diftrictus Cartiani fecundum uod figna & note facte funt . . . . . . . per homines utriulque Communis ..... parte qua ponunt cum dicto Trozig Beveradonto ..... per vallem, que appelletur Fosta Granaria , & ufque in Rippam, que est apud campos illorum de Carriano, & apud Granariam . . . . . & Baxani, & supradictom Rippams ulque ju capire claufuratum & camporum predictorum de Cartisno, & per campos qui funt de fupradicta Villa Cartiani usque ad dictam Ecclesiam Sancti Georgii, se . . . . . ac nose . . . . . . funt, ut dictum eft, a latere vero dictorum fignorum & notarum fit de diftrictu Communia & hominum Cartiani . & ad ipfum Comune pertineat, & a latere mane dictorum fignorum, & notarum fit de diftrictu Communia & hominum de Baxano , & ad iplum Commune pertineat, & quod homines manifeftatt, & condemnationes facte occasione manifestationum per ipsa Communia, & ho-mines distorum Communium contra homines distorum Communium ufque ad diem compromissi, que non funt execte, fint caffe & vane & nullius valoris, & de cerero non debeant mitti exeeutioni per aliquam ex diftis Communibus, fen per homines di-fterum Communium, & qued una alia fententia difto compromiffo & arbitrio per me ipfum atbitrum fimul cum quibufdam aliis arbitris lata, & feripta per me Guidotum not. fit caffa , & vana, & nullius valoris. Que omnia & fingula suprascripta per me Arbitrum pronunciata, fentenciata, precepta, & deffinita preciplo, ordice, & volo, quod per utrumque Commune de cetero, & homines utriufque Communis Baxant & Cartiani inviolabilitet observare, attendere, & facere observare fub pena, & in pena in compromifio contenta , & nominata , que peoa toties exigi poffit cum effettu a parte , que circa predictam noftram fententiam ; arbiteium, preceptum, deffinitionem, & pronunciscionem faciet,

feu venier, Sie non ohlevater, & attendente predicta omnie & fingula, quoiste contradicum freitif, five ventum per pattem in predictum fententiam predictum fententiam predictum fententiam predictum fententiam predictum fententiam predicti Sindicum attendetir, observativi fentendum formam compromista perias memorati. Et ibi ad prefentiam predicti Sindici nominis lagorium bustaverum; approbaverum; & ratificaverum didium fentendum, arbitrium, predictum, predictum fententiam predictum fententiam predictum fententiam fententiam

Ego Guidotus magiftri Gabrielis Imperiali auctoritate not. in-

gerfui, & hoe inde feripfi.

Ego Nicohau Romanius Ven. Aut. not. publicus & Colliglatus Basan If so, a domini Petri filius (apradicto monie ex consimili ..... exidenti in procediu B. Comanis Carriani ad cartas in fin LXXIV. de verbo sa verbum cum calcilis prost et in cidto consimili onlin constitus fideliter exemplavi, fublicripti, & folito noratziaus figos fignavi.

Num. CCXXVIII. Anno 1278. 17. Novembre.

21 Comune di Boffano prende a cenfo del danaro por pagare i foldazi cho per esto erapo all' esercito di Cologna. Ex Tabulatio Civitatio Baxani

Anno domini millesimo ducentesimo sepusgesimo celtwo, Indiacara, sile decimo septimo Norembris, super, domam Communia
caras, sile decimo septimo Norembris, super, domam Communia
ceratis, k. Ugudino noto, ena, viviani, & a silati. blique jure pignoris Nicolism cor, qua. Archipresbiteri, -nancius, Shadeas, &
Trocarasor Comussis, & hominiam de Baxxoo, & pro iplo Communi &c. fierit, & promisti solvete, & date Zono Tafcho qua
domini Neri Bonelle de Elecensis, qui anon habitat in Baxano,
recipienti pro se, & Lapo ejus situres, & Rocceto silo domini
colline, qui nuon habitat zadea, isa quod quisquis corum in
orum exigere posite, nadecim libras venetorum grossorum, tabo
di line, qui nuon habitat relate, isa quod quisquis corum in
orum exigere posite, nadecim libras venetorum grossorum, tab
da line, secundo della propio solo della controli.
Baxani, acceptas, secusione facienti fosicionem sive pagam geditidus de Baxxoo, & millibas, qui nune fanta ad exectium colonie
pro Comuni Baxani, & exceptioni soon numerate pecunie &c.
Fidejustores locanores lines.

Ego Martinus de Pifcatoribus facri Palacii not, interfui, & hec

inde fcripti.

#### Num. CCXXIX. Anno 1278, 24. Novembre.

Ifiruments de Precurs fasta dal Comune di Padova mentre era heiliefectio prefis Calegna per condidere ma lega con Breficia, Cremona, Parma, Modana, Estrana e Grando da Camino contrò i Veransfi intrinfeci. Ex Archivo Ducali Civitatis Mutine, extat in Codice dipiomarico Du-Mont.

In Christi nomine. Anno ciusdem nativitatis milleumo ducentefimo feprusgefimo octavo Indict. fexta, die vigefimo quarto novembris. In exercitu Padue posito apud Colognam, presentibus nobilibus viris dominis Papasava de Carraria, liengolfo de Comitibus, bolzanello de Vigoncia, honore de Vicoargere, Gerardo legum doctore, domino Petro de Vitaliano, Fulthone legum do-Rore quond. domini buzacharini tellibus togatis & aliis muliis. In pleno & majori Confilio ad fonum tubarum vice & loco foni campane & voce preconia in unum congregaro nobilis vir dominus Martinus Valareffo Potefies Padue de voluntate, confeniu & lau-datione illorum de iplo Confilio, & ipli Confiliatit, qui erant ibidem prefentes fimul cum to in corcordia fecerunt ; conflitue-runt, & ordinaverunt providum virum beldemandum norarium filium henrighetti de Padua ibi presentem & tecipientem fuum nuncium creatum findicum & procuratoremad conveniendum cum dominis Cleregatio de Montefilice Capitaneo populi Civitatis Cremone; Parme, Mutine, & Ferrarie, & cum quo , & quilibet ipfotum melius poterlt nomine predictorum Civitatum & Communium, & tum nobile viro domino Gerardo de Camino, & ad tractandum de societare; unione, ac liga cum ipsis contra Veronenses intrinsecos inimicos fancte Romane Ecclelie, arque ad tra-Randum & faciendum nomine Comunis Padne cum eifdem ipfam focietatem , unlonem & ligam , & ad promittendum & jurandum fuper animas omnium de diéto Confilio de faciendis, complendis a artendendis, & observandis omnibus & singulis que ordinarectur in societate predicta, & suerint ordinata, & ad obligandum pro hiis omnia bona Communis Padue , & omnium de dicto Confilio, & ad penas apponendas, & adfaciendam focietatem eandem, unio-nem & ligam per quafcumque promiffiones, obligationes, & renuntiationes, & ad alia quecunque ; que in phils , & circa ea fuerint opportuna , & generaliter ad omnia alia & fingula facienda & complenda que pro focietate, unione, & liga hujusmodi utilia, & neceffaria crederentur eidem findico liberum & generale mandatum, & liberam, & generalem administrationem pro hiis ommibus & fingulis faciendis tractaneis durandis compilandis arten-dendis promittendis & observandis . Concedentes & dantes suo nomine & vice & nomine Communis Padue mihi Jacobo notario infrascripto flipulanti & recipienti nomine & vice omnium & fingulorum quorum intereft, & intereffe poffer fe firma, & rata ha-bituros quecunque pet dictum findicum in predictis & circa predi-Sta fuerint ordinata & facta fub obligatione bonotum dicti Communia Padue , & promittentes fuo nomine , & vice Communis Zadue.

Ego Jacobus filius magittri Thomatiilmper, aule et fancte Ro-

mane Ecclefie notarius &c. Ego Albertinus Virus notarius &c.

Num. CCXXX. Anno 1278. 28. Novembre .

Il Comune di Baffano prende a confe danare per comperarformentes Ex Tabulario Civitatis Baxani.

Anno domini millesimo ducentesimo feptuagesimo octavo, indift. fexta, die tercio excunte Novembri, in Baxano super do-mum Communis, presentibus Ugblino not. qu. Viviani, Antonio not. qu. Gerardi , Benedicto not. qu. Archiptefbiteri , & Viviano precone, & aliis . Ibique jute pignoris Nicolaus note que Archipresbiteri nuncius , Sindicus, & procurator Communis, & hominum Baxant &c. fletit , & promifit solvere & dare nomine & vice dittl Communis, & pro ipio Communi Baxani Lapo Tufcho qu. domini Nert Bonelle de Flotentia; qui nune habitat in Baxano recipienti pro fe, & vice, & nomine Forceti filii domini Galline Tufchi de Florentia; qui nunc habirat in civitare Padue, ita quod uterque in totum exigere poffit , trefdecim libras Venetorum grofforum, tantum in Vicentinis groffis, quos confef-fus fuit ei date debere precio, & mercato viginti plaufitorum boni frumenti ab eo pro dicto Communt empti, & exceptioni &c. Fidejuffores Bene qu. Tilis de Compostellis, Albertus qu. Zam-

Ego Martinus de Pifcatoribus facri palacii not. interfui. & hec inde feripli .

Num. CCXXXI. Anno 1278. 38. Novembre.

Mrumento di lega conclusa fra le Città di Padeva, Cremena, Bre-Scia, Parma, Medena, e Ferrara, e Gerardo da Camine a danne de' Verenefi. Ex Tom. IV. Antiqu. medit Ævt pag. 409.

In nomine domini dei Eteral. Anno ejuldem millelimo ducentefimo fepiuagefimo oftavo , Indift. VI. die lune tercio exeunte Movembrt, in cattris circa Coloniam, in domo in qua moratut dominus Martinus Vallarexius Poteftas Padue, prefenti nobili viso domino Obizone Eftensi ; dominis Cleregatio de Montesilice Sohanne de Pescarellis, Rafaelle Judice de Ronco de Civitate Cremone, Fulchone Judice doftore legum, Gerardo Judice de Vitaliano doctore legum ; Bonzanello de Viguntia, & Honore de Vigoargeris, & alits teftibus rogatis, & fpecialiter convocatis. In nomine domini Amen. Ad honorem dei omnipotentis , & Beate Virginis Marie , & Sanctorum Profdocimi & Anthonii & Beatejus fine Virginis . & omnjum aliorum fanctorum & Sanctarum Del , & ad zeverentiam & exaltationem facrofancte Romane Ecclefie, & bonum ftatum Civitatum Padue, Cremone, Brixie, Parme, Mutine , Ferrarie , & omnium amicorum fuorum , & ad dampnum ,

deftructionem, & mortem perpetuam & finalem Veronenflum inerinsecorum, & fuorum amicorum, Domini Petrus Confallonerius, & Gairaninus de Gaitanie de Brixia Ambaxarores & Sindict Communis & hominum Brixie, ut continetur in inftrumento facto per Bertelum Cardinalem notarium de Brixia, Dominus Chabrinus de Quaquis de Cremona, Sindicus & Ambaxatot Communis & hominum Cremone, ut continetur in inftrumento facto per Franciscum de Bracis notarium de Cremona, Domini Bonacuraus de Monticulo, & Gul felmus de Servideis de Parma, Ambaxatores & Sindici Communis & hominum Parme, ut continetur in inftrumenro facto per Marcum Canrellum de Parma, & domini Guillielmus de Guierb. ...... & Francifcus de Balugola de Mutina ambaxatores & findici Communis & hominum Mutine, ut continezur in inttrumento facto per Simonem de Tettacalvaria notarium de Mutina ; & dominus beldemandus notarius Henrigeti de Padua Sindicus Communis & hominum Padue, ut continetut in infirumento facto per Jacobum notarium magiftri Thomaxii, & domini Maynardus de Maynardis , & Jacobus de Conttabilis de Ferraria Sindici Communis & hominum Ferrarie, ur continetur in inttrumento facto per Octobonum notarium de Cazis, a me notario vi-fis & lectis. Omnes predicti Sindrei findicario nomine pro fuis Communibus & universitatibus, & vir nobilis dominus Gerardus de Camino pro fe , & nomine fuo, inter fe & ad invicem fecerunt , & contraxetunt focietatem , unionem , ligam , & fraternitatem perpetuam, & perperuo duraturam inter predicta Communia & universitates & fuprascripium dominum Gerardum de Camino , ad exaltationem & bonum ftatum omnium predictorum Commuplum & Civitatum, & predicti domini Gerardi, & omnium fuorum amicorum , & ad dampnum , deftructionem , & mortem pete petuam & finalem Veronerfium intrinfecorum. Salvis pactis factis & initis inter dominum Ducem & Comune Veneciarum ex una patte, & dominum March onem Eftenfem & Commune Ferratie ex altera; ita quod aliquod prediftorum Communium & univetfitatum , vel iple dominus Gegardus non poffit , nee debeat faceze pacem, vel treguam cum predictis Veronensibus intrinsects fine voluniate, & requisitione, & consensu omnium alionum Communium & predifti domini Giraidi. Hoc falvo quod Commune & homines Padue facere poffint pacem & concordiam eum predictis Veronenfibus intrinfects, dum tamen predicti Veronenfes per illam pacem & concordiam remaneant amiei hominum & Communium Civitatum Cremone Brigie, Parme, Mutine, Ferrarie, & predi-&i domin Gerardi. I:em quod quandocufque dicti Veronenies intrinfeci equitarent, & ment cum exercitu, vel cavaleata caufa faciendi moram contra Brix'enfes, vel contra aliquam predictarum aliarum Civitarum, Commune & homines Padue, & ipfe dominus Gerardus teneamur, & debeant equitare & exercitum facete congra ipfos Veronenfes, fi ipfi Veronenfes equitarent cum exercitu contra predictos Brixienfes, vel contra aliquam aliarum Civitatum predictarum. Et e converto fi pred & Veronenfes equitarent cum exercitu vel cavalcara caufa faciendi moram contra Paduanos » Vicentinos, Tridentinos, vel contra ipfum dominum Gerardum, predicta Communia & univerfirares teneaniur & debeant equitare cum exercitu contra iplos Veronenfes inttinfecos hoc modo, qued Com

Commune & homines Padue & sple dominus Gerardus non teneatur equitare, nec ire in exercitu contra dictos Veronenses, mifi ex partibus Civiratum Padue, Vicentie, & Tridenti , & a Civitate Tridenri citra ufque Aticem , & non ultra Aticem , nili placuerit Communi Padue . Et e converto predicte Civitates Lombardie non reneantur equitare , nec fre in exercita contra dictos Veronenses, nisi ex partibus Brixie versus Veronam & ejus diftrictum, nifi eis placuerit. Item quod fingulis annis fiat Colloquium de menfe Martii per predictas Civitates, & ipfum dominum Gerardum, ibi, ubi meline fieri poterit ad dampnum & detrimentum predict rum Veronenfinm intrinfecorum , & Civitatis Verone. Que omnia & fingula fupradicta dicti Sindici findicario nomine pro fuis Civitatibus & Communibus, & ipfe dominus Gerardes inter fe ad invicem & unus alii , & omnes & finguli ad invicem folempni flipulatione promifit & promiferunt, ac eriam corporaliter juraverunt attendere & inviolabiliter observare fub pena & in pena mille Marchatum argenti, & fub obligatione bonorum dictorum Communium pro fingulis supradictis Communibus & universitatibus, & pro ipso domino Gerardo . Que tociens committatur & exigatur, & peti & exigi pollit , quotiens in aliquo fupraleripto Capituio fuerit contrafactum, feu ventum per aliquod dictorum Communium. Qua foluta vel non foluta, commissa vel non commissa, omnia & singula supradicta cum obligatione dicte pene & bonorum in fua permaneant firmirate .

Ego Bonifacinus notarius filius Pericii, qui fuit de Curtarodulo, existens in officio sigili pro Communi Padae in secundis quatuor mentibus potestarie domini Marini Valatexii Padue Potestatis, intersui, & rogatus hoc seripsi.

Num. CCXXXII. Anno 1279. 17. Gennajo.

Il Comune di Bassaue prende a cense danare per pagare i soldati che sone a Trente in guarnigione. Ex Tabulario Civitatis Bassaui.

Anno domini millefinos dacentessno feptasgessno annos. Indekfeptima de devision feptimo planatti in Baarco super domine Communis, prefensibis Declaracio enc. Simenosis, Otolino dicto Sille filo domini Bonapressi norazio, Oldorico Balanti, kojonione qu. Benvennti, & alisti. Ibique inte pisporis Nicolaus notatus qua Archiptefibieri unacias, Sindicus, & Procuraoro Commonis & Bominam de Bazano &c. steit & promist solvete & dare Lapo Tufcho qu. domini Neri Bonello de Florentia, qui nunc habita in Bazano recipienti pro se, & Forceto filo domini Galine Tufchi de Florentia, qui nunc habitat Tadae, ira quod uterque ipsorum ambo simol, & unas sine altero in rotum & in patteragree possis decent sperm libras denariorum vicentinorum grossoragree possis decent sperm libras denariorum vicentinorum grossodebete nomine, & vice citis Communita Bazani, & pro ipso Comuni, & homisbus Bazani nomine mutui pro pecunia bo coceptes occasione facicodi solucionem peditibus de Bazano, qui sua Tros. III. Tritenium in guarnimento, juxta Reformacionem majoris Confilii Communis Baxani . & exceptioni non numerate pecunie &c. Fideiussores Gualpertus qu. Tifii de Compostellis , Jacobinus qu. Johannis Mariftelle &c.

Ego Martinus de Piscatoribus facri Palacii note interfui, & hoc inde fcripfi .

# Num. CCXXXIII. Anno 1279. 20. Gennajo.

Seprana figlia di Biaquine da Camino riceve in dene da Andrea Priore del Monaftero di S. Giuftina di Sorravallo il monaftero fuddette unitamente a' beni anneff a quel monaftere . Copia trarta dal Sig. Gio Antonio Sanfior dall'autentico efiftense in Serravalle nel monattero di S. Giuftina.

Anno domini milles, ducenses, LXXVIIII. Ind. feptima die Veneris duodecima excunte Januario en presentia domini Sinau prioris Sancti Antonii de Coneglano, domini prefbireri Andrici de Saravallo, domini Marcii de Flaibano de belluno, domini Battho-lomei de Castello de civit. Bell. domini Thomasii de Polund. domini Petri de fonzafio . Domini Anzelle ejus fratris, & aliis . Coram domino G. de Camiro comite Tarv. & Cenet. & teltibus Supradictis dominus Adam prior Monasterii Sancte Juftine de Sagavallo dedit, ccflit atque mandavit nobili Domine Sobrane filie quodam nobilis viri domini B. de Camino omne jus omnesque raciones & acciones utiles & directas quas habet & habere potett in dicto monaflerio Sancte Justine de Saravallo ita quod dicta domina Sobrana habeat tenear & poffidear dictum monafterium San-Re Justine de Saravallo cum omni racione ufu feu requificione ipfi monasterio pertinente cum libertate intrandi in tenutam & poffessionem . Infuper eriam dieta domina Sobrana fuit in concordio cum dicto domino adam , et iple dominus Adam cum eadem domina Sobrana quod ipfa domina Sobrana habere debeat totum predictum monafterium Sancte Juftine & totum doni cale quod eft apud dictum monasterium in integrum, quod terrenum laboratur pro donicali cum omnibus pratis claufuris vitibus arbogibus & decimis & cum omni racione ipfi donicali perzinente. Et omnes manfos & jurifdictiones de mareno tam de in plano quam in monte iplis manfis , & jurifdictionibus pertinenties . Et molendinum quod eft apud dictum monafterium . Et omnia que funt intra muros Saravalli excepto molendino quod regitur per Joannem pizzolum . Et ipfa domina Sobrana dedit conceffit atque dimilit ipli domino Ade dictum molendinum de Saravallo rectum per Joannem Pizzolum cum fuis rodis, & molendinum de Suligo cum poftis , &unam poftam molendini jacentis ad mutam cum 10dis, & omnes al:os manfos qui poflunt effe circa XX. cum decimis que inferius declarabuntur, & totam terram que est ad valdem marent cum decimis in vita ipfius domint Ade; tali pacto inter eos habito atque flipulacione firmato , quod post decessum dichi domini Ade omnes mansi predicti & omnia que dicta domina Sobrana eidem dimilit & concellit reverti debeant in dictami dominam Sobranam & monafterium Sancte Juftine predictum . Er

fe obligavit & promifit dieta domina Sobrana dare victum & ve. ftitum ipfi domino Ade & uni fco fcolari in vita ipfius domini Ade ; veruntamen fi dictus dominus Adam per fevel per aliquem fuum amicum vel dictus dominus Ger. de Camino feu dicta domina Sobrana inveniret aliquam commutacionem eidem que effet tetra bona vel melior , quod predicti manfi oc omnia predicta reverti debeant io diftain dominam Sobranam & diftum monafterium Sancte Juftine. Et non tenestur poftmodum dicts domina num sante junior. Et non tenestat potamounum afte sontina Sobrata dare cidem victum & vestitum, que domina Sobrata cum obligacione omnium suorum bonorum presencium & fruturorum promisti ips domino Ade sub pena quinquagintarum librarum den. omnia & fingula predicta attendere & oblervare ficut dichum eft superius; quod fi non attenderet penam folvat eidem domino Ade , & ea foluta vel non omnia firma & rata permaneant ficut di-

Actum in loco Sancte Juftine de Saravallo .

Et fi fapientes confulent quod ipfa domina Sobrana jurare debeat jurare debet.

Ego Thomas debeo facere cartam cum confilio fapientis non mutando substanciam facti ad majorem firmitatem utriusque par-

# Num. CCXXXIV. Anno 1279. 31. Masgo.

Il Comuno di Baffano paga mille liro per conto fuei pedani, che andarano alla cuftsaia de Tronto. Ex Tabulatio Civitatis Baffani.

Anno domini millefimo ducentefimo feptuagefimo cono , Indict. feprima die ultimo exeunte Martio, Padue in Communi Pallacio ad discum Aquille, presentibus dominis Hengenone not. qu. Petri Burie, Abonello notario qu. VVidonis de Abano, Jacobo notfilio magistri Tomaxii cerdonis, & aliis. Dixit VVecili preco Communis Padue miht not. infrascripto fe ex parte, & comiffione domini Marini Valarexii Poreftatis Padue, & Ancianorum Communis Padue precepiffe dominis Johanni de Telenda, Matheo de Copexiis, Dominico Cazia, Bondi not a Sancto Canciano nuper per Comune Padue constituti ad exigendum dacias Communis Padue, quod debeant recipere libras quadringentas demar. Venetorum a dominis Saliono de Gallizia, & Clarello qu. Bonoti de Baxano, dantibus & folventibus nomine & vice Communis & hominum Baxani pro complemento folucionis fue dacie eis nuper impoxite de menfe Januario , que eft de libris mille ; et facta predicta folucione quod facjant cancellare fua dacia predicta de libris Communis Padue . Cum appareat per publica inftrumenta predictum Commune & homines Baxani folviffe libras fexcentas denatiorum Venetorum centum custodibus, qui pro Commune pa-due iverunt Tridentum per duos menses videlicer Decembris, & Januarii, libras fex pro quolibet cuftode , & hoc fecundum refformacionem majoris Confilii Communis Padue .

Die prime intrante Aprili Padue in Communi Pallacio ad difeum Aquille prefentibus dominis Alexandio not. de Matofavio, Hea-

Hengenone not. qu. Perri Burfe , Ruffo qu. domini Henfelmini de Ruffis, Antonio not. a Solis, Bachino precone Comunis Padue, & aliis. Domini Johannes de Toelenda, Dominicus Cazia, Ma-theus de Copexiis, Bondi nor. a Sancto Canziano nuper per Commune Padue electi ad exigendum Dacias, Affitus, & omnes alios reditus Communis Padue autoritate majoris Confilii Communis Padue , dixerunt , & confessi fuerunt fe fe manualiter recepisse , & in fe habere libras quadringentas denariorum Venetorum a dominis Saljone de Gallizia, & Clarello qu. Bonoti de Baxano, dantibus, & folventibus nomine, & vice Communis & hominum Baxani, nominatim pro complemento folucionis lib. mille denartosum Venerorum pro sua dacia d'eto Communi imposita de anno presenti menfe januario. Et hoc quia apparet per publica inftrumenta dictum Commune Baxant fectile folucionem de libris fexcentis denariorum Venezorum centum fuis peditibus qui jusiu Potestaris, & Communis Padne iverunt ad custodiam Tridentl, menle Decembri, & Januario , videlicer libras fex pro unocoque pedite, que inftrumenta facta fuerunt unum per Torengum, qui dicirur Niger, & omnia alia inftrumenta per Adamum qu. Bartholomei per me notarium vila. Renunciando predicti domini &c. exceptioni nonn umerate pecunie &cc. cum obligacione &c.

Ego Pafchalis not. qu. Henrici Coperii existens in officio Communis Padue ad difcum Aquille ad exigendum banna coram domino Fidancia Judice, & Assessor domini Potestatis in ultimis quatuor mensibus dicte Potestatis feripsi.

# Num. CCXXXV. Anno 1279. 23. Aprile .

Il Comune di Padeva comanda a' Baffanefi di dever mandare all'efercito censo e srenza feldari. Ex Atchivo Givitalis Balfani.

Anno domini milifamo ducenteimo feptuagefimo nono Indicione feptima, die octavo excuente Aprili Padea in Camera domines Foretaria, in qua masert domines Martiness de Faro index, & the production of the Camera de Came

Commune & homines Baxani
Quindecim milites ab uno equo pro quolibet
Quinquaginta pedites cum panceriis
Quinquaginta pedites cum lameriis

Quindecim Baliftrarios.

Ego Leonardus olim Conradini de Guicemanno regalis aule noto fecundum quod in codem libro reperi bona fide feripli, & exemplavi, & in publicam formam redegi.

Num.

## Num. CCXXXVI. Anno 1279. 14. Maggio.

Sentenza del Cente d'Arce contre alcuni fuei vaffalli ribelli, dalla quale apparifcane le crudeltà, che fi afavano in que' tempi a'prigionieri di guerra. Ex Archivo Comitum de Arcu N. 133.

In Christi nomine. Die dominico x1111. intrante madio in platta Condino, presentibus Barntaldo notario & Hengelfredo novario qe Arco, domino Bonnefino de Pranzio, & Johanne Guecello de Condino teftibus & aliis. Ibique Nos Oldoricus Pancera de Arco pro co quod Johannes quond. Segatoris de Serauro, & fui filit Parifius & Socujus, & Johanes quond. Riprandi, & Perrus filius quond Cagagi de Setauro , fleterunt rebelles noftri , & omnjum noltiorum amicorum tempore verre tranfacte, & afforiaverunt fe, & fleterunt cum noftris inimicis & rebellibus, & noftrorum amicorum , caufa faciends nobis & noftris amicis guerram & damnum , & pro eo quod fuerunt infidiati , & ceperunt & captivaverunt noftros homines & vaffallos , filicer Beram de Condino, & accepezunt ei XIIII. libras & dimid. parvorum & eriam torculaverunt cum fortiter in tormento . & pro eo quod dictus Johannes quond. Segatoris torculavit ita forriter Buletum de Caftello noftrum Valfallum , quod iple Buferus deceffir pro iplo totmento ; & quia pluries & per pluries terminos fecimus ipfos citare, quod veni-zent coram nobis facturi suas desensones, si quas facere vole-bant, & suerunt consumaces, & coram nobis cum aliqua desenfione comparere noluerunt. Mitigata pena per noftram jurifdictionem predictos Johannem quond. Segatoris, & suos filios Parisium & Socujum ipso Parisio presente condempnamus in CCCCC. libras Veronenses, quas teneaniur nobis date & solvere sub pena quanti hine ad decem dies proximos per sacramentum, quod no-bis secerune, & si non solverint ad dictum terminum, quod fidejuffores eorum folvant fub eadem pena . Item condempnamus Pctrum filium quond. Canagi ad dictum rerminum in ducentis libris Veronensibus dandis & folvendis nobis fub pena quanti, & fi non folverint , quod fidejuffores ipfins folvant fub eadem pena. Item mitigata pena condempnamus fuprascriptum Johannem quond. Riprandi in C. libris Veronenfibus dandis & folvendis nobis ad fuprafcriptum terminum fub pena quanti, & fi non folverit, quod fideiuflores folvant fub eadem pena.

Anno domini millesimo CC. LXXVIIII. Indict. VII. Ego Benolameus quond. domini C. Episcopi Tridennini not. inrersui zogatus & scripsi.

# Num. CCXXXVII. Anno 1279. 4 Giugno.

Permutat inte fatte dal Priere di S. Benedette di Padeva can deprana figlia di Biaquine da Camino per fondare il manafire di S. Giufina di Serravuile ad of di Manathe. Copia tratta del Sig. Gio. Antonio Saribot dell'autentico efittente in Serravalle nel monafiero di S. Giufina.

In Christi nomine . Anno ejusdem nativitatis millefimo ducentefimo feptuagelimo nono . Indict. feptima die quarto intrante junio . Padue in morafterio Sarcti Benedicti veteris dominarum monialium . Prefentibus domino Petro Cappellano domini Johannis dei gratia episcopi Paduani Millano clerico ecclefie de Bragancia vicentine diecelis. Martino de pendice samiliari dicti superius domini epifcopi Paduani . Petro not- qu. Tonfi de Bononia . Manfredo qu. Perri galli de Serravallo habitis restibus rogatis & ad hec fpec aliter convocatis & aliis. Quum religiofa mulier domina Anna abbatiffa loci & conventus jam dicti monafterii Sancti Benedicti dominarum & fororum, in pleno capitulo ad fonum campanelle moze folito congregato coram fuis fotoribus, quarum nomina infraponuntur, diceret & proponeret quod dominus Gabriel Judex civis paduanus que guidonis de nigro procurator nobilis mulieris domine Soberane olim file nobilis viri domini Biaquini de Camino procuratorio nomine pro ea ad honorem omnipotentis Dei, & gloriole Marie femper virginis matris ejus, Sancte Juftine virginis & ad reparacionem loci & Ecclefie infrascripti , qui quidem desolatus erat & quia dicta nobilis habens bonum & sanctum propolitum intendii tam pro fe quam aliis presentibus & futuris locum & clauftrum conftituere dominarum five sotorum in perpetuum permanfurarum . De quo loco & ecclefia Sancte Juftine de Serravallo cenerenfis dierefis, & de omnibus universalitet que pro dicendis fratribus ad ipsos locum & ecclesiam ullo modo pertinere videntur & cossum nullo ipsis fratribus jure penitus reservato. Authorita- & cossum i Episcopi jam dičti sačta est permutatio inter dominum Paduanum priorem loci & conventus Sancti Benedicti novelli de Padua ordinis Sancti Benedicti ad illud fpecialiter conflitutum ut confiat per publicum instrumentum factum per me. Et dominum Marcium de' flaibano feltrenfem archydiaconum, & dictum dominum Gabrielem procuratorem nobilis sepedicte procuratorio nomine pro ea pro una possessione pretii & valoris fexcentarum librarum denariorum arbitrio & benep'acito dieti prioris & fuorum frarrum infra triennium in diffrictu paduano comparanda ut habetur in instrumento permutacionis facto manu mei nor. Pro fainte animarum difte domine Abbatiffe & fuarum fororum infrascriptarum , & intuitu reparacionis loci & ecclesie nominati & ut prefara nobilis poffit fnum fanctum & pium propositum in finem acceptum deo & animo falutiferum ampliare petebat & te-quirebat ab eis quod circa jamdidis efidem dominabus placere de-beret d'îto domino Gabrieli Procu-atori nobilis fepedice procuratorio comire pro ea dare cedere tradete mandare remittere &in dictum dominum Gabrielem transferre recipientem pto nobili prelibera omnia jura omnesque raciones & acciones que & quas ha-

berent & habere poffent in dictis loco & ecclefia videlicer in domibus hedificiis terris possessionibus mansis vineis pratis molendinis postis molendinorum nemoribus montibus cultis & incultis & generalizer in omnibus univerfalibus que ad iplas pro dicto loce & Ecclefia ullo modo pertinere videntur ac postunt nullum tibi jus penitus refervando. Dicta Abbarifia dicente quod unaqueque de-liberarer cogitaret & fuam voluntatem & confilium explicarer. Inter quas deliberacione premiffa & diligenti tractatu omnes unanimiter & concordirer confona voce dixerunt voluerunt confenserunt & fibi placere dixerunt quod fieret id quod predicta nobilis requirebat five dominus Gabriel procurator ejuldem procuratorio nomine pro ea . Dicentes protestantes & cognoscentes hec effe procul dubio tam deo quam ipfis & monafterio profutura . Quarum fororum nomina funt hee videlicet foror Benedicte . Soror richefonca. Soror Paula. Soror francischa. Soror adelinota. Sosor zordana. Soror hiacyntha. Soror firma . Soror honefta. Sogor paganella. Soror bona prima. Soror anfelix. Soror agnes. Soe. ror berra. Soror Serena. Soror catherina. Soror maria. Soror benedicta fecunda. Soror Sophya. Soror talia. Soror jacoba. Soror dyonifia . Soror Zaccaria. Soror bonafilia . Soror armenia . Soror lina, Soror viviana. Soror zenevra, Soror mabilia. Soror beatrix . Soror lucca . Soror Sophya fecunda. Soror torapax . Soror bona fecunda. Soror richelda. Soror formola. Soror conftancia.

& Soror pudica . Die eodem loco & presentibus predictis testibus incontinenti . Difta domina anna abbariffa loci & conventus nominati infimul cum omnibus dictis fororibus nomine fuo & nomine eiufdem menafterii & conventus ad honorem omnipotentis dei falvatoris domini noftri Jelu Chrifti, Gloriole marie lemper virginis matris ejus, Sancte Justine virginis & ad reparationem loci fupradicti & ecclefie Sancte Justine de Serravallo qui quidem defolatus erar . Et pro falute animarum suarum dederunt tradiderunt mandaverunt remiserunt & refusaverunt prelibato domino Gabrieli Judici procuratori jamdicte nobilis recipienti procuratorio nomine pro ca ipfumque inveftiverunt & in cum translulerunt omnia jura omnesque raciones & acciones que & quas habebant & habere videbantur in dictis loco & ecclefia Sancte Juftine fuperius nominatis . In omnibus ac fingulis que ad ipfas dominas jamdictas universaliter pro eisdem loco & ecclesia aliquo modo pertinere videntur & pollunt nullo els jure penirus refervato eifdem nunc & in pofterum profuturo, videlicer in domibus hedificiis tetris poffeffionibus manfis vineis pratis molendinis nemoribus monribus cultis & incultis postis molendinorum , et generalirer in omnibus " que ad dictum locum & ecclefiam videntur & poffunt pro eifdem fororibus universaliter pertinere . Eidem domino Gabrieli concedenres nomine fepedicto quod cam iple quam ipla domina vel alius pro ea fua auctoritate omnium predictorum tenutam & poffeffionem vel quafi poffestionem accipiant & acceptam retineant , fe pro ea donec hec fecerit constituenres possidere .

Die eodem Padue in Epifcopata paduano prefentie domino Albertino Vicario Venerabilis Patris domini Johannia dei graria Epifcopi Padani - Domino Petro cappellano ejudem domini Epifcopi e domino Lodoyco eanonico paduano domino Bruno de montetumo -

fumo . Millano elerico ecelene de braganza vicentine diecefis -Perro nor qu tonfi de bononia frabitis teftibus togatis & ad hec specialitet convocatis et aliis . Venerabilis paret dominus Johannes der gratia paduanus epifeopus fupradietus laudavit approbavit & confirmavit illam daram cessionem traditionem mandacionem femiffionem & inveftituram quam domina anna abbatiffa loci & corventus dominarum videlicet infimul cum fuis fororibus fupradictis fecit domino Gabrieli Jodici procuratori nobilis mulieris domine Soberane olim file domini Biaquini de Camino recipiente pro ea de omnibus & fingulis universalirer que haberent & habere poffunt in loco & ecclefia fande Justine de Serravallo cenerenfis diecefis videlicet de domibus hed-ficiis terris possessionibus mantis viners pratis molendinis pofiis molendinorum nemoribus montibus cultis & incultis ad honorem omnipotentis dei Salvatoris noftri domini Jesu Chritit glorrose marie virgin, semper marris ejus San-the Justine virginis & ad reparaeionem loci & ecclesie prelibati, qui quidem defolatus erat & pto falute animarum fuarum tntet. ponens nichilominus ad omnia & fingula fupradifta fuam auftoritatem & decretum offerens quoque le in orationibus lepedicte nobilis memorandum.

Ego Antonius quondam Zambonini Sacri Palatit not. omnibus predictis interfui et rogatus hec fubferipli .

# Num. CCXXXVIII. Anno 1279.

Affignamente di Ville fatte dal Comune di Trivigi per Territorio di Conegliano. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Millefimo ducentefimo feptuagefimo nono Indictione VII. Hec funt Ville centenariorum Communis Tarvifii concesse Coneclano pro Communi Tarvifii, & que subjaceant Communi Coneclani pro-Communi Tarvifii . Primum Centenarium eft Villa Carani cum. Guadalto , Villa Peredi , Villa & Regula Colalbrici , Villa & Regula S. Michaelis de Feleto, Villa Sancte Marie de fub feleto, Villa S. Marie de fuper feleto, Villa plebis feleti, Villa de Canago. Secundum Centenamum Vilia Phbanie de Tarzo, Villa & Regula Arfarte, Villa Co banifii & Regula , Villa formintee, cum Confino, & Somera, Villa Marzane, Villa Bagnoli, Tertium Centenarium omnes cum Regulis , Villa Sconici , Villa Marioragi , Villa Auglani, Villa Cafere, Villa Caftri Regenzudi. Quartum Cente-narium, Villa de Cofta Longa de Colice, Villa Bavaragi de Colice, Villa de Rivine de Colice. Quintum Centenarium, Villa, & Regule integre S Martini de Colice, cum S. Stephano de Misco, eum Pinido. & Pinidello. Sexium Centenarium, Villa Bollant integre cum Silva Torundi . & cum toto dittrictu Bibent, Villa & Regula Planzani , Villa & Regula de Bavaro , Villa & Regula Zoprdi, Villa de S. flore de fabtus, Villa Campi Cervarii, Villa Codoiendi cum Cauda, Villa Poitu, & Rubro dorlo, Villa Plebis S. floris, Septimum Centenarium, Villa Jufodi de prope fontanellas, Villa & Regula Lavazole, Villa & Regula Subfrate, Villa & Regula Marent, Villa & Regula S. Michaelis de Ramera , V:1-

Villa & Regula Citadelle. Oct.vum Centenarium, Villa S. Stephani de Montefella, Villa S. Gregorii de Montefella, Villa S. Nicolai de Montefella, Villa S. Vindemiani, Villa & Regula de Crufmenga, Villa, & Regula Saconi, Villa & Regula iosliamertii.

#### Num. CCXXXIX. Anno 1279. 3. Agofto.

Compremeffe fatte dal Vefecte di Trente Enrice II. a da Mainarde Cante del Tirole nella perfona d'Adalgero Vefecto di Feltre e di Billano, ed affoltazione dalla formunica di effe Mainardo. Dal Vol. 11. delle Notizze &c. della Chiefa di Trento del P. Bonelli pag. 610.

In nomine domini, amen . Anno domini millefimo ducentefimo septuagesimo nono. Indict. VII. die rercia intrante augusto, in contrata de Piano penes eccletiam S. Pauli, prefente fratre Gebulfo, & fratie Henrico de Ordine fratrum minorum de Bolzano, dominis Oliacalino, & Pantulfo fratribus de Villalta, magittro Guidone Feltrenfi Canonico , Aquiloto Felttenfi Prepofito , Gavatdo Canonico Belun. Brifa Canonico Concordienti, Almerico de Gr'gno, Geremia de Castronovo, Barrholomeo de Telvo, & aliis . Ibi que Reverendus parer dominus Henricus , Dei & Apottolica gratia Episcopus Tridentinus pro fe, Episcopatu & Comuni Tridenti, & omnibus fidelibus & amicis fuis fui diftrictus, & extra, qui volunt vel voluerint secum esse in hac pace & concordia ex parte una , & illustris vir & magnificus dominus Mainardus Comes Tirolenfis, nec non Ecclefiarum Aquilegienfis, Tridentine, & Brixinenfis Advocatus pro fe & fuis heredibus & fidelibus , & amicis fuis undecumque & hominibus omnibus fui dittrictus, & extra, qui voiunt, vel voluesinr fecum effe in hac pace ex altera, invicem fe compromiferunt in Venerabilem parrem & dominum Adalgerium Dei gratia Feltrenfem & Bellunenfem Epifcopum & Comitem, & in dominos Erardum de Tigestain, Nicolaum Spagnolum judicem, Conzilinum de Guineto, & Alpretum de Fuermigar electos ex parte dicti domini Episcopi Tridentini, nec non & in dominos Heintigum de Maringa, & Antonium de Steram, Conradum de Seconestan , & Odoricum de Tablado electos ex parre predicti domini Comitis tanquam in arbitros & amicabiles compositores, & communes amicos de omnibus injuriis, damnis datis hinc inde, homicidiis, incendiis, depredationibus, utilitatio bus, & redditibus hinc inde perceptis, offensionibus, alijs maleficiis ab utraque parte hine inde per fe, vel per foos perpetratis; & omnibus litibus , quettionibus & controversits univertits , que hine inde moventur, vel moveri possent tali modo & forma, quod predicti octo arbitet electi ex parre predictorum domini Episcopi Tridentini & domini Comitis, ur fuperius dictum eft , debeant & teneantur prefentialiter, & quamettius poffunt omnes queftiones, lites , & controversias sedare . Et si predicti arbitri in aliquo, vel fuper aliquibus discordarent , teneantur predicts arbitri pariter requirere, & fequi volunta:em, diffinitionem, affenfum, & mandatum dicti domini Episcopi Feltrenfis, fine cujus tequifitione, & .. affen-

affersia nihll possint distinire, nisi omnes presisti obs arbitit elenit, vel slattem fex vel tres proparte in unam Genentimu unanmiter concordarent. Et spresisti partier, & in concordia nollent
jourt constilium, & mandatum presisti domini Epsteopi Feltrenis
fententiare, & diffinire, incontinenti possit presistate dominiu Epsiscopus Epstersiols diffinire, & determinare, & promanciare per
te sine presisti attaine, & determinare, & promanciare, &
terminare singue as insilans Feltum S. Matrini, instig and entre
and presisti sineria, & expedienda tenentuar, & debeant tres terminos sifigenze &c.

Item die eodem loco & teftibus illuftris , & Magnificus dominus dominus Maynardus Comes Tyrolenfis in prefentia Reverendi Parris domini Hainrici dei gratia episcopi Tridentini juravit ad fanda Dei Evangelia ftare ad mandaia ecclefie, & predicti domini Episcopi Tridentini occasione sententie excommunicationis, quam ipse dominus episcopus Tridentinus tulerat in eundem dominum Comitem, & fequaces ipfius domini Comitis pro eo quod ipfe dominus Comes una cum predictis lequacibus fois fecerunt injurias predicto domino Episcopo Tridentino , & Ecclefie fue & offenfas commiserant multipliciter in ipsum dominum Episcopum , & Ecclefiam fgam, & adherentes fibi, occupando bena dicti Episcopi, & Episcopatus fui , possessiones , & oppida , honoces , & jurisdi-Riones ejuldem , petens idem dominus Comes humiliter & devote beneficium absolutionis a predicta excommunicatione. Quareidem dominus Episcopus gerens affectum & consuerudinem pil pairis, qui magis vult parcere, quam punire, memoratum dominum Comitem a vinculo excommunicationis predicte, qua tenebatur aftrictus, abfolvir, & reddidit absolutum, & ipfum reftituit Ecclefie facramentis, difpenfando mifericorditer cum eo fuper irregularitate, fi quam contraxisset occasione hujusmodi trreverentie se immiscendo divinis, premissis penitentiali Salmo, oratione Dominica, & verberibus immiffis in eum juxta formam ecclefie, ficut in hujufmodi absolutionibus fiert consuevit. Et eidem domino Comiti precepit lub debito juramenti prestiti, quod ipsum dominum Episcopum Tridentinum, vel Ecclesiam Tridentinam non offendat , fed eidem obedier humillime & devote . Item die eodem loco , & teftibus reverendus pater dominus Henricus dei gratia Episcopus Tridentinus pro fe, & fuis, & illuftris & magnificus dominus Maynardus Comes Tyrolenfis pro fe, & fuis conflituri In presentia Venerabilis patris domini Adalgerii del gratia Feltrenfis & Bellunensis Episcopi , & Comitis , fibi mutuo ad invicem fecerunt concordiam plenam, & pacem solidam, & finem & re-missionem perpetuo de omnibus injuriis, offensionibus, damnis datis hine inde in personis , five rebus usque in presentem diem, homleidiis, incendiis, depredationibus, & rapinis, & quibufcumque aliis maleficijs perpetratis hine inde, & in fignum bone, & perpetue voluntatis, & pacis fervande predictus dominus Epifcopus, & predictus dominus Comes fibl ad invicem pacis ofculum prebuerunt . Quam quidem pacem, finem , & remissionem, & omnia & fingula supradicta dicte partes ad invicem per stipulationem promilerunt femper & perpetuo firma & rata habere, & tenere , & non contrafacere , vel venire aliqua ratione , ingenio , vel canfa, fub pena in compromifio ftatuta mille & quingentarum marcha-

marcharum boni atgenti & legalin & abilgatione bondum omnium difti domnit paficos) & Epifoppius Tridenini, & bonoumu difti domnit Comitte, & ab prelidem pacem, finem, & tennilionem juravenum predicita domnius Epifoppa Tridenimus pro fe & fuis non rathis facciolandis Evangeliis, & tipfe domnius Comes pro fe, & fuis faciliter; & inviviabiliter observate, & non contrafacete, vel venire, faivis utrique parti ad invitem quetionibus na fuper certip pofficionibus, calti, poles, fortali um, homorbus, juridichombus, & utilitatibus, quam tiper qui le vecen inter fe haben vel habere positionibus dell'abilities predicto terminandit, sut continetar in influemento compromissi facto per me Benevacatum nonatum infacticipam.

Ego Benevezutus de Rambaldis de Feltto facri Palacii notarius

interfui rogatus , & feripli .

# Num. CCXL. Anno 1279. 9. Agosto.

Riconciliations, ed officiations della ficomunica incerfa de Signori di Cafelharce, e lere Collegati contre Borica II Vefeco di Tronte, la qual riconciliatione fogui permetate di Adalgerie Vefecous di Estere. Dal Vol. 11. della Chiefa di Trento del P. Bonelli Pag. 613.

Anno domini millesimo ducentes, septuagesimo nono, Indic. septuma, die nono intrante augusto Tridenti in Monasterio fratrum predicatorum de Tridento; presentibus magittro Guidone Canonico Feltrensi, Brisa Canonico Concordiensi, domino Almetico de Grigno, Jacobo de Pia ejusdem loci Ognibeno Mantuano, domino Odorico Canonico Tridentino, & aliis. Ibique nobiles viri domini Bonifacius & Federicus frattes Procuratores demini Guilielmi ejus fratris de Caftrobarcho, Ubertus & Azo de Brenthonico, Martheus de Castronovo, & Manuel de Nomio, in presentia Reverendi patris domini Henrici dei gratia Episcopi Tridenrini juraverunt ad fancta Dei Evangelia flare mandaris Ecclefie. & predicti domini Epifcopi Tridentini occasione fententie excommunicationis, quam iple dominus Episcopus tulerat in coldem & fequaces ipforum , ideo quod ipfi domini de Cafttobarco , de Brenshonico, de Caltronovo, & de Nomio una cum fuis fequacibus fecerunt injuries predicto domino Episcopo Tridentino & Ecclesie fue, & offenfas commiferant multipliciter in ipfum dominum Epifcopum & Eeclefiam fuam & adherentes fibi. Petentes ipfi domini Bonifacius , Federicus , Ubertus , Azo , Martheus , & Manuel humilites ac devore beneficium absolutionis a predicta ex-communicatione. Quare idem dominus Episcopus Tridentinus getens officium pii patris, & consuerudinem , qui magis vult patcere , quam punire, memoratus dominus a vinculo excommunicationia, qua tenebantur diftrictt abfolvit, & reddidit abfolutos , & ipfos reftituit Ecclefie factamentis. Difpenfando mifericorditer cum eia super irregularitate, it quam contraxissent occasione hujusmodi

0

hrevereeie fe immifeendo diveia; premifis penintali Salmo, oratione Dominica, & verberbus simmifis in cos juxta formam Eccifie facut in hujafmodi abfolacinalus fieri confuerit. Et cifem dominis preominiatis pecepti fab debito prefiti jutameni, quod ipfum dominum Epifcopum Tridentinum vel Eccifiam Tridentinum vel Eccifia

Die eodem , loco & teftibus presentibus . Reverendus Pater dominus Henricus dei gratia Epilcopus Tridentinus pro fe, & fuis, & nobiles viri domini Bonifacius & Federicus Frarres de Caftrobarcho pro fe & procuratorio nomine fratris fui domini Guilielmi, Uberrus & Azo pro fe & fratribus fuis de Brenthonico, Marrheus de Caftronovo, & Manuel de Nomio pro fe & fuis constituti in presentia discreti & nobilis viri domini Pandulfi de Villalta ibi presentis nomine & vice Venerabilis patris domini Adalgerii dei gratia Episcopi Feltrensis & Bellunensis, fibi mutuo ad invicem pro bono flaru ipforum & fuorum mutuo ad invicem fecerunt concordiam plenam & pacem folidam perpetuo . Et in fignum bone & perperue voluntaris & pacis fervande predictus dominus Eriscopus Tridentinus & predicti domini de Cattrobarcho, de Brenthonico, de Castronovo, & de Nomio, sibi ad invicem paeis ofculum prebuerunt. Quam quidem pacem omnia & fingula supradicta dicie partes ad invicem per ftipulationem promiferung femper & in perpetuo firma & rata habere & tenere & non contrafacere vel ventre aliqua ratione, ingenio, & caufa fub pena, & in compromifio flatuta, & obligatione omnium bonorum dicti domini Episcopi & Episcopatus Tridentini, & bonorum dictorum dominorum Booifacii Federici Guilielmi Uberti Azonis Matthei & Manueli . Er predictam pacem & concordiam juraverunt predictus dominus Episcopus Tridentinus pro fe , & fuis noo tactis facrofanctis Evangeliis, & ich domino pro fe & fuis fideliter , & inviolabiliter observare & non cootrasacere vel venire salvis utrique parti ad invicem quibusquam tam super ter-ris, possessionibus, castris, locis, fortilicis, honoribus, jurisdietionibus, & urilitatibus, quam fuper quibuscumque aliis rebus & promiffionibus, quas parres fibi ad invicem inter se habent, wel habere possent per arbitros supradictos terminandis, ur continejur in inftrumento Compromiffi feripio per me Benevezutum notarium infrascriptum.

Ego Benevezutus de Rambaldis de Feltrio facri Palacii notarius Interfui rogatus & feripfi.

Nam. CCXLI. Anno 1279. 15. Settembre.

La Comunità di Padova elegge un findico per flipular e confermar la lega già fatta fin dal 1267, fin le Città di Padeva, di Trivigi, e di Vicenta. Copia ttatta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

In nomine Domini Dei eterni. Anno ejusdem Nat. MCCLXXIX-Ind. VII. die XV. intrante Septembri, Padue in Commoni Pal., in camera ubi fiunt confilia majora, presentibus Dominis

. .

45.

de Arona qu. Domini ....... judicis de Arona, Tobaldo Carrelario , Yvano filio Manfredini Not. de Grimaldis omnibus Antianis. Bartholomeo Nor. de Co ...... dolo Nor. Sigilli Communis Padue . & aliis. Ibique in pleno, & generali Confilio mille Communis Padue ad fonum Campane more folito congregato diferetus viz Dominus Petrus judex ...... arque Vicarius Nob. militis Domini .... Domini Gonzalini Poteltatis Paque ... .. voluntate , & laudatione omnium de dicto Confilio, & ipfi omnes de dicto Confilio ...... fecerunt , conflituerunt , arque ordinaverunt Marcum Nor. olim Zaneti Norarii de Porcile fuum , & dicti Communis Pad. nuncium, fyndicum, actorem, & procuratorem specialiter ad faciendum focieratem, jurandam, complendam, ac promittendam , cum Dominis Porestattbus, & Communibus Civir. Tar. ,& Vicent., & cum Syndicis earum ...... & ..... fecundum quod alias facta, jurata, & promifia fuit : & ad faciendum promifionem dicti Communis dictis Dominis Potestaribus Communi Tar., & Vicent., & earum fyndicis sub pena, que in dicta socierate videtur poni & ad promiffionem, & obligationem a dictis Posefatibus, Communibus, & Syndicis eorum recipiendi fub illa eadem pena & ad omnia alta ...... & generalia facienda . ..... que cuilibet vero, legitimo fyndico facere in predictis, & circa predicht funt concessa, & que predictum Dominum Potestatem , &c Commune Pad. fieri poffing. Promittentes per ftipulacionem mihi Not. infrascripto recipienti nomine, & vice omnium, quorum intereft , vel intereffe poteft, firmum , & ratum habere , & renere quidquid in predictis, & circa predicta dictus lyndicus duxerir faciendum & non contravenire aliqua ratione, vel caufa, cum obligarione bonorum Communis Padne.

Ego Laudi qu. Gerardi a S. Cantiano Nor. figilli Communts Pad. interfui, & justu dicti Vicarii, & illorum de Consilio bona

fide hoe feripfi .

In Chriti romine. Anno Domini MCCLXXIX. Ind. VII. die matini XII. exteure Septembi, 'Ego Herogletinis de Ausilio equidem Domini Fiderici II. Rom. Imp. Jesusletm, & Scilie Regis Wor, hoc infinamentom ficriprime as suthente op predicti caradini salvation production of the contract of the

#### Num. CCXLII. Anno 1279. 18. Serrembre.

La Comunité di Vicenza ologge un findice per fispulare e confermare la lega fuddesta. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno Domini MCCLXXIX: Ind. VII. Die Dominico XVIII, Interne expensivi in Common Paleico Čivrusti Vicentei in Canera, subi fant Confils quadringenorem, prefemibus Dominis Obanno Melionis, Heniro de Ravastino — M. Angelo de Veriis Judee, Annonio de Coros, & Federico Calegan Nortio & silis. Buyen in pirco, & general Confile o CCC. Commonis Virtue.

ad fonum Campane more folio, & loco folito congregato Nobifis Miles Dominus Guercius de Vico ageris Vicenije Potettas de vo-Inntare, & confensu , & landamia omnium de codem Confilio , & ipu omnes de ipfo Confilio cum co fecerunt , conflituerunt, & ordinaverunt Dominum Oldericum qu. Zeni Not. faum & dicti Communis nuncium Syndicum actorem & Procuratorem Specialiter ad faciendum focieratem, jurandam, promittendam, & complendam cum Dominis Poteffat bus , & Communibus Civitatum Padue, & Tarvifii , & cum Syndicis corum Poteffatum, & Communium, fecurdum quod alias facta fuit , jurata , & promiffa , & ad faciendum promissionem nomine dicti Communis dictis Dominis Poteftaribus & Communibus Padue , & Tarvifii , & corum Syndicis sub pena, que in d'êta societate videbitur poni, & ad promissionem, & obligationem a diêtis Porestatibus, Communibus, & Syndicis corum recipiendum sub illa cadem pena, & ad omnia alia fingula, & generalia facienda ...... que cuilibet vero. & legitimo Sindico facere in predictis, & circa predicta funt conceffa, & que per dictum Dominum Potettatem, & Commune Vicentie fiert pollent . Promittentes pro flipulatione mihi Notario infraseripto ...... Vice & nomine omnium , quorum intereft , aut intererit , vel intereffe poterir ...... fuum poffe firmum & ratum habere, & tenere, & quidquid in predictis de circa predicta dictus Syndicus duxerit faciendum , & non contravenire aliqua ratione, vel caufa, cum obligatione omnium bonorum Communis Vicentie .

Ego Delavantius ........ publicus Not. ad Officium Camere con-

in initial, a scorpa

Num. CCXLIII. Anno 1279. 20. Settembre.

Ifrumente di confermazione e ratificazione della pace e dell' alleanza gid fatta fin dell'anno 1267, fra le Città di 'Padova, di Trivigi, e di Vicenza. Ex Archivo Civitatis Tatvifii.

Anno domini milles. ducentes. feptuages. nono , Indict. VII. die XI. excunte Septembris Tarvifii in Palatio Communis , prefentibua domino Nicola de Civitate Caffelli, domino Henrico de Gadentia Judicibus & affefforibus domini Ugucionis, de Luguzzano Tarvifii Poteflatis , dominis Arruico Advocato, Anfedifio de Guidotis, Alberto Rico, Petro de Plumbino, Reco de Azonibus, domino Jacobo Judice olim domini Plevanelli , omnibus de Tarvilio , Bernardo Precone de Padua, qui dicitur Catafelta , Zambono olim Nicolai de Padua notatio. Coram nobili viro Ugucio supradicto Poteffate Tarvifit in Confilio trecentorum, Marcus notasius quond. Zaneri de Porcile Sindico domini Jacobi de domino Zunzulino Poteffate Padue & Communis Padue, & Jacobus notarius quond. Jacobini a Sancto Martino qui dicitur Canonicus Sindicus domini Ugucii Potestatis Tarvisii ambo nomine Potestatum, & Communium Padue & Tarvifit laudaverunt pacem & fraternitatem alias factam

DOCUMENTI:

factum intere dicta Communia in milles, ducentes, feragen, legimo, die duodecima feprenbist, per nobiles viros dominam Bonifacium de Canoxa Foreilatem Padue, philippum Belegnum Podene Gestern Tavielit, & Hennighenum Capitum Vacce Foreilatem Vicencie cum ambaleintoribus dictrum Civitatum, & fecundam primo, die undereim februarii. & justas per Henfelkum de Cuttarodulo notatium sindicum domini Vidonis de Robertis Foteilateris Padue, & Comunis Fadue, & dominum Confintinum de Margarello findicum domini Paguni Paradii Foteilatis Vicentie, de quas Communis, & Johanoem Libershi de Suffano notardum Sindicum domini Andree domini Jacobi de Persifo Foteilatem Sindicum domini Andree domini Jacobi de Persifo Foteilatem attificationis focientais ferips per Bonenatum de Colleguedo notarium dicti Foteilatis Tarvitis . Sugaitur forma faciatatis & Padis, se in demanassa num. CLEX.

Num. CCXLIV. Anno 1279. 22. Settembre.

Conforma della Lega tra Padova, Vicenza, e Trevigi feguita nel 1267. fatta in Trevigi. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

In Christi nomine Amen . Anno Incarnationis Domini MCCLXXIX. Indictione VII, die venetis XXII. intrante feptembris , in communi Palario Civitaris Tar. presentibus Domino Garsentino Judice de Rodigio, Domino Petro de Plumbino, Domino Jacobo Judice de Plebanello, Domino Alberto de Bazzoletto, Guecilli Novello Notario , Bartholomeo Nos. de Leftis, Martheo de Bibaro, & aliis. Tarvifii in Domo Communis in Confilio tercentorum Tarvifit coram Nobili viro Domino Ugutio de Luzugnano honorabili Poteffate Tarvifii ad fonum Campane more folito congregato, Calvicus qu. Zont Not, Sindicus, aftor & Procutstos Nobilis militis domini Guercii di Vico Ageris Pereftaris & Communis Vicentie, ut in tinftrumento findicarie feripto per me infraferiptum Notarium plenius continetut, & Jacobinum Not. qu. Jacobini a S, Martino, qui dicitur Canonicus Sindicus, aftor, & Procurator Domini Ugnicii Potestatis Tarvisii predicti & ipsius Communis Tarv., ut in instrumento Sindicarie scripto per Hengelerum Not. de Aunifto Notatium Poseftstis predicti & Communis Tarv. plenius continetur . Ambo predicti Sindici , Actores, & Procuratores Sindicario, & Procuratorio nomine dictorum Potestatis, Communium , & hominum Vicentie & Tarvifii , & pro ipfis Poreftatibus, Communibus, & hominibus dictarum Civitstum, Vivicifim , & unanimiter laudaverunt , & approbaverunt , & ratificaverunt, atque renovavetunt, & reformaverunt pacem, fraternitatem, & focieratem alias factam, & firmaram inter dicta Communia in MCCLXVII. Ind. X. die Lune VII. intrante feptembri per Nobiles Viros Dominos Bonifacium de Canoxa Potestarem Padue, Philippum Belegnum Poteffatem Tarvifii , & Henrigetum Capitis Vace Poteffatem Vicentie cum fuis, & dictarum Civitatum Amba-

Groyle

Am Africatoribus feriptain per Grandonium de Joanne Alacri tune Van ... Poreffatts Tarvifit, & fubfcriptam per Francifcum qu. Gherard: de Pudixio Not- tunc existentem in Officio sigilli Communis Paine & Federicum Calcagni tunc Notarium figilit commines Vicenie & pottmodum reformatam, ratificatam de MCCLXXVII, Ind. V. die Jovis XI. exeunte Februario, & juratam per Anfelminum Not. de Curterodulo Sindicum Actorem . & Procuratorem domini Guidonis de Robertis Poteffatis . & Communis vicentie , Joannem ...... de Suffano Not. Syndicus , Actor , & Procurator Domini Jacobi de Perugia Potellatis Communis & hominum Tar., ut in Carta confirmationis , & ratificationis , focietaris, & fraterniraris per Benvenutum de Caftagnedo Sacri Pal. Not. & dicti Domini Poteftatis Tarvifii per me Notarium infrafcriptum vifa, & letta plenius continetur. Que fraternitas, pax. & focieras ..... inferius fic incipit, & aliis multis, Hec eft forma pacis & Societaris inite inter Communia Padue , Vicencie , & Tarvifit pet infrascriptos Poreftates , & Sapientes d'étarum Civitatum . & Sindicos ipforum, ad laudem Dei omnipotentis, & Reaa te Virginis gloriofe, & Sancte Romane Ecclesie, Coloquio cele-brato, in Palarto Communis Padue per Nobiles Viros Dominos Bonifacium de Canoxa Poteffatem Padue, Philippum Belegnum Pot-Tary. & Henrigerum Capitis Vace Poteftatem Vicentie cum fuis. & dictarum Civitatum Ambafciaioribus pro flatu pacifico , & quieto dictarum Civitatum, fraternitate, focierate, & amicitia inter fe contracta amicabiliter & ....... In hunc modum videlicet , quod vinculo Sacramenti firmetur per Sindicos deftarum Civitatum . & Communium, & majora Confilia Civitatum viciffim fe defendere abique dominio alicujus fingularis persone &c. Qui ambo Sindici predicti Vicentie & Tarvifit ibidem in dicto Confilio Sindicatio . & Procuratorio nomine diftorum Poteffatum Vicentie, & Tatvifii, & Communium, & hominum diftarum Civitatum viciffim unus altert promiferunt , & juraverunt ad Sancta Dei Evangelia dictam focieratem, & fraterniratem in perpetuum firmam, & ratam habere, & tenere, & non contravenire aliqua ratione, vel caufa: Cum obligatione bonorum omnium, & expensarum di-Storum Communium, & hominum diftarum Civitatum . Et hee fecundum formam coloquir inter Dominos Poteftates dictarum Civitatum cum futs , & dictarum Civitatum Ambasciatoribus in Civirate Tarvifii celebrata .

Ego Delavantius ...... publicus Notatius Vicentie ad officium Camere deputatus predicto juramento interfui, & justu partium hoe subscrips, & in publicam formam redegi &c.

## Num CCXLV. Anno 1479. 18. Settembre .

Ifirumente de pare e di alleanza fra le Città di Brefeia, Verena ;
e Manteva - Ex Codice Diplomatico Italia &cc.
Christiani Lunig.

Quefa è la forma della pace, e composition fatta per li previdi huomini D. Obizzone Giudice di Lomelo, e Bustano da Sala Sindici, dici . e Precuratori delli Nobili hnomini D. Leonardo Amades Vicario di Cromona , & Alderigondo Sonaza Capitano del Popolo di Broffa por il Serenifimo D. Carlo di Hierufalom , o Sicilia Re digniffime , e della Communanza , e Univerfità di Breffa , come cenfta del Sindicato publico Inframento, feritto per mano d' Antonie di Calepie, per me Notare infrafcritto vednte, e lette da nua parte , & D. Tebaldo Coporio Sindico di Verena, e Precuratore degli Nobili bnomini M. Gelafe de Carbonefi Podefta, e Meffer Alberse dalla Scala Capitane Generale del Popolo di Verena, e della commnnant a & Università di Verona, come cenfia del findicate publico Instromento scritto di mano di Gerardo qu. Ottonelle, per me Notaro infraferitto veduto , o letto , & Ubaldo de Cofani Sindico , o Procuratore delli Nobili huemini D. Marine Strambecco Cernario Podeftà , o Pinamente de Bonaconfi Capitano di Mantova , odella Commuranta, & Univerfità di Manteva, come no cenfta dal findicate publico Infromenso scritto di mano di Aldeberio degli Aldeberij, veduto, e letto per me Notare dall' altra parte in vece e nome della Communanza predetta.

Prime , che all'invittifime D. Carlo per la Die grazia di Hiernfalem , e Sicilia Serenifime Re , fii fervate in egni attione il fue benere , com il debie o rehiede :

Item , che li luechi occupati , e ritenuti , fiano restituiti da ciaf-

cheduna delle Parti .

Isim, cho li Landisi di Versna e Manteva, e lo lere Familibe pifine, e debiane flese nelle Città di Brife, della Città di Brife, della Città di Brife, della Città di Brife, della Città di Brife, especiale, con e Manteva, e differente civibè di Città di Brife, especiale, e Manteva, e differente diquelle Bandisi di Brife, e le lere Familite flar peffine, e debiane sulla Bandisi di Brife, e le lere Familite flar peffine, e debiane sulla Città di Verna, e Manteva, e delle ristes città in giui ceficiò delle detre Cittadi fipra verfa Brife nen peffine vonive, e fa delle detre Cittadi fipra verfa Brife nen peffine vonive, e la Capitale, e dell'erità i delle detre Cittadi fipra verfa delle se delle delle detre Cittadi fipra verfa e Verna della verta delle verta delle con la Capitale, e dell'especiale dell'especiale delle della del

Itom, che se alcune di desse Cistadi nell'avvenire sarà bandito per caçione di parte, o stadimente, nelle dette Cistadi star non passi solo, ne con la samiglia sua, ma di quelle Cistadi, e distretto suo, e quelli, o lere Pamiglio fiano scacciati, & non ricevuti, ne in

quelle fii permeffe che dimerine .

Item, che sussi, e cadaune della Città, e diffrette di Bressa, ubbidienti alla Communanza di Bressa esse dictionne falvi, e secu-Tem III. ei nelle Cistadi, a diferesti di Verca, a Mantera, sen le perfanei di Bavre luna. A Mantera, sen le perfanei de Bavre luna di Cistadi, a diferesti di Verana, a Mantera, calcibodana delle Cistadi, a diferesti di Verana, a Mantera, a terra di Verana di Communata di Verana, a Mantera, a formata di Communata di Verana, a Mantera, a forera dei bang falvoi, a fanti nella Cistai, a diferesta di Brifa con la perfenne, e pode leve, nell'andata, farta, o risteranas.

Item, che nen si debba dannisicato, no fare ingintie, evvoro osfesa nel distretto di Verena, e Manteva, pre il distretto di Bressa per terra, no per acqua, e similmente, che non si diano danni, no si facciano ingintio, ever osfeso nel distretto di Bressa pre il distret-

jacciano ingiurio, ever offejo nel diferetto di Brilla por il a to di Verena, e di Mantova per terra, avor per acqua.

Isom, cho se selfe dato alcune danna nelle predesse Cistadi; o did fressi, sane obbligasi quillo danne emondero sassa la cegnicine di quello summariamente, suza fregise di siudizivi nistà nn mose,

da chi la questiono di desto danne sarà inceminciata. Item, che li Husmini di Verona, o Manteva non possine, ne deba

Item, che le Humini di Verna, e Manteva non piffint, ne debena andare per il differeta di Brifa'era arme, e fonta arme per caginot di pigliar arme ne excession di pigliar arme a fervitie di alcune, ever oficia, e medemannese, che li binomini di Brifa non pigline, ne debena andare per il differeto di Verna, e Manteva con arme, e fenzi, arme per accafino di pigliar arme a fervisite, over oficial d'aliane.

liem, che tutti li danni, ingiurie, & off fo per l' avvenire dasi, e fatti fra quelle parti, e fingolari persono, fiane rimesfe, e per

bera fo intendano effere rimeffe, e cancellate.

Bim, che fra le Communanza de Breffa, a di Varena, la fitada per terra cerrer debba per Pefibera a Verona, o per Verona a Brefa fa più dritta, che posse cerrere: Fra la Communanza di Breffa, a Mantova la strada per terra cerrer debba per Geita, e per la Campana di Gitte, o Mantechiaro più dritta che posse estre da Breffa

a Mantova , e da Manteva a Breffa.

Itom , the dotte frade cuftedire fi debbane per le Communanze delle predeste Cittadi a fpefe di dette Communante per dieci Cavalcatori per cadanna Communanta, quali Cavalcatori debbane avere tre Capitani, cioè une per ciascheduna Città , e debband effere alessi dessi Capitani, e Cavalcatori per li Pedeftadi, e Confeli de Mercadanti di quelle Cittadi, e fiano dotti Capitani da offere eletti dalli Mercadanti, & buemini di buena sama', cho fiane liberi d' ogni fospiciene, e questi Capitani, e Cavalcatori custodire debbano queile frade di giorne , e di notte , e attender debbane diligentemen-To, e flare, & offero nelle luoghi, nelli quali la Cuftedia di dotte firade meglie, e più usile faro si pest, o debbane staro dessi. Caval-casori alla custedia di desse strade, quanto allo Communanzo delle dette Cistadi gli parera convenire , e nitntedimeno per la firada del Lago di Garda li Mercadanzi dello predesto Cittadi , e diftrost? di quelle, & altri buomini per cadaune delle dette Cittadi, e die Bretti di quello, cen lo persono, Merci, & altre ceso, quande glo piacera peffine andare , & ancora per altre frade del diftretto delle Cistadi predesse .

Isem, cho iniza, o ciafchichma opperfațila di qua indivire date; cenceste, e seuvenitate, sanc ceste e d'inime valore, cui che alcua no, cour alcuni, alti quali fossero date, qualit per niuno mode usar e posse, salva per bia razione a quelli, a quali fossero date, cenceste, cert che sanc in quale state, nel quale trane, quanda estre.

to raprofaglie a quelli fureno cenceffe , e che poffino la fua ragione dimandare seconde il mede, & ordine che dalli savienti fara previ-

fo , come qui di fotte fi contiene .

Isem , che le questioni susse ; cesi di quelle Rapresaglie; come d' altre cefe , obe pereffere effer moffe di alcune cefe di qua indietro fatte; ed bavute da que ad un anne profime , fiano fofpefe, e poffate l'anne predesse cadaune velende dimandar ragione, e miveffe questione, se sarà Mercasante, post quella mevere inanzi al Pode-stà, over Consali de Mercasanti della Cistà, nella quale detta quefione votrà movere. Se veramente non farà Mercadante, inanti al Giudice del Pedefia, oper Vicario movi la fua queftiene, la quale test forto Giudici, como forto Vicari, over Pedefta, e Confoli de Mercatanti femmariamente, o fenza frepise di giudizio debbi effere conofointa, o terminata, e cho delle questioni, le quali nell' avotnire nasceranne, quel meas in tutte, e per tutto debba effere ef-

Item che li dati în pagamente, fatil a quelle che baveranno le Represaglie delle cese immebili, non vagliane, e fiane cast, e di niuna valero, e tali cest a quelli de quali fone; fiano refisuire, o ex nunc e instinda, e fiane di quelli a quali deveno esfere refisuir so, e se intendono essero in senuta, o pessesseno di quelle.

Item, che paffate il dette anne li fapienti di quelle Cittadi Ini fieme debbane cercare di ritrovare, e difcernere mode; e via; per li quali le predesto questióni più espedisamense cognescere, o serminare fe debbane, e fe detti fapienti per tal caufa nen conutniffere ènfiomo nel cognoficere le predesso questioni sommariamente, e senza giudiziarie strepise serminat si debbano per Giudice, Podestà, over Vicario a quefte specialmente da effere deputato, e per le Podefia, overe Confeli de Mercadanti : come ba dette di fepra .

Item, che durante la Guerra nen cerra prescrizione ad alcune delle Cittadi predette.

Irom ; cho sursi, e ciafcheduno delli Mercaranti delle predeste Cittadi , per quelle , o diftretti fuei , con tutte le loro Merci, di ciascheduna cenditione, vengane di qual lucco si vegliano, liberamenso pesso andare , stare , e risernare senza impedimento alcuno da osfergli dato sopra le merci , over parto di quelle , salvo il paga-re dacii consusti , e riservate che li sapienti delle predette Cittadi dati da que all'anno nuovo, che ba da venire, fopra il fatto delli detti dacii , debbano prevedere in quelle, che le Communanze di nolle Cittadi , e Mercadanti di quelle maggiore utilità poffine confeguiro; o rifervato, che eltre la Gabella, la quale è confueta a offere pagata nella Gista di Mantova , alcuna cofa da que indietre non fia obbligato pagare alcuno.

Item che il Vicarie, e Capitano di Breffa ; e gli Anziani della parte ; o popole di Breffa , Confeli de Mercatanti e gli buemini del Configlio di Breffa , o univerfalmente sutti , e ciafcheduno delle Cessadi , o Villaggi soprascrissi ; o distressi di quelle , giurare ; e ser-maro debbano la dessa pace , c susse le cose , e cadauna di queilo promettere, e fare, por lo quali tutte, o cadanna fopradetta ottengano fermetica maggiore, o meglio, o più a pieno fiano effervate .

Item cho D. Duce ; o Communanza di Venezia per gli Ambafeideori , ever Mencii delle predesse Communante sensordovelmente ď s

fione dimandati, che per le dette Communante vegliene effer fegurate di tutte le predette cefe pienamente da effere effervate . . fe ricufaffere di quelle medefime cofe , Bergame , e Reze fiane richieft , e fe ricufaffere anche le predette Communante, a fue petere infra un mefe depe la recufatione di Bergame, e Reze, per le predeste Cittadi fi debbane pitrevare ferme feguriadi .

Irem, che al Nebile bueme Meffer Aberte dalla Scala, ever alle fuei Precuratori , femmariamente , e fença frepite giudiciarie fiè fatta ragione centra la Communanta di Breffa , e quelli della Valle Camenica per il falarie, quale feno ubligati pagare a quelle per la Pedeftaria di Valle Camenica quelle tempe , nel quale, quelli di Valle Camenica ubidivane alli Comandamenti della Communanta di

Brella.

Item, che le Represaglie per le Communauxe predette, e Cittadi, a mode alcune nell' appenire non & cencedane .

Item , che la pace prefente perpetualmente dibba effere effervata , e tutte, e ciefcheduna delle cofe, che f centengene mel profente centratte di pace netate, e per maggier fermezza, & effervatiene di quefta pare ettenga ferza di ftatute, da effere effervate perpetualmente per li Vicari , Pedefadi , Capitani , Autiani , parte , fopeli , e Cenfeli de Mercadanti , e cenfegli , & buemini delle peedette Cittadi invielabilmente , & precise , nen effante alcuna cosa , che posife eftare. Alle quali cofe eftanti fia per quefta pace , e centratto prefente a quella parte, ever flatute per certa fcienza deregate . La ferrea della qual pace , ever contratte, e flatuto fia feritte per erdine nelli volumi delli fatuti delle predette Cittadi, . feritti sempre siane mantenuti in quelle , sepra li quali siane ubligati le Vicarif, Pedestadi , Capitani de Villaggi , e le sue Famiglie presenti, e futuri , Antiani, parti, pepeli, e Pedeftadi, e Cenfeli de Mercatanti , Confeglio , & buemint delle predette Cittadi , quella offervare perpetualmente . & invielabile , e precifamente fenza alcuna diminutione , rifelvande , che alcuna cofa che fia feritta nel prefente Infrumente di pace, uen gievi, ne poff gievare ad alcune, ever alcuni banditi delle preditte Cittadi , fiane di qual condittiene si vegliane, ne a quelli rifulti în utile per alcun mede, ma sem-pre s'intenda, e sia scrista, e fatta în sua lesiene, e danue, o fempre a quefte fpecialmente fe referifca, & le predette cefe &c.

Nel gierne di luni dieci esse del Mefe di festembre , prefente D. Oldeniande delli Targetini , Giuliane de gle Ugeni , Nicele delli Calegarij , Gerardo Lembardi , Gajetane da Lavelle longe , Fiemendo dalla Riva Giudice, Marzagalia de gli Aleardi, Gevanni de gli Spelverini Giudice, Silveftre d'Ifele, Guidene da Riva, Bartelemee delli Bufi, Guidene dalla Terre Teftimenif fpecialmente chia-

mati.

Nella Cafa della Comunanza di Montechiare del Vescovate di Breffa 1279 Indigiene fettima .

La Rattificazione dell'antedetta Pace per il Confeglio, e Popolo di Verona. Nel gierne di Luni 25. di fessembre 1279. Sepra la Sala della

Communanza di Verena nel Maggiere , e generale Configlio della Communanza di Verena congregato secondo l'usanza, letta la paco fra la Communanta di Breffa da una parte, e Communanta di Verera, e Mantova dall' altra partt, feritta alli 18. fettimbre pre-

detto , e dato il giuramento , quella ratificareno , nel qual Configlio ineravennere gli Anziani del Popelo di Verena , le Nemi de quali fone gli infraferissi.

D. Beninfegna dall' Ofella

D. Bueve Cattere

D. Adame d' Ogniben Gatte

D. Barthelomes de Prefana D. Ognibene Zaneada

D, Antonio de Pelegrini

D. Giovanni de Bercani

D. Gerarde de Bruni D. Pietro di D. Nicolè

D Vidale Benilacqua

D. Jacomino da Marcurega

D. Aringelle D. Brunamente di Pela .

Li nomi veramente dell'universo Consiglio della Cinà di Verona , che fi ritrovano, e giurarono la pace, fono presermeffi per brevità, ma ne consta Instammento publico scritto per Gerardo de Otionello Notaro del Serenistimo Re Carlo, il numero de quali furono più di quattrocento .

#### Num. CCXLVI. Anno 1279. 4. Ottobre.

Moumente col quale i Verenefi ledane e confermane la pace fatta fra il Vefcovo di Trento , o la Cemunità di Vorona. Ex Atchivo Arcis Boni Confilii Tridenzi Caps. 17. n. 5.

In dei nomine amen. Die mercutii quatto intrante octobri in domo nova Communis Verone prefentibus domino Johanne milite Poseftaris, & Bersoldo nos. de Bonomo, Petro domini Crifpiani, Gerardo de Otonello, & Johane de Pilo norariis & Marcheto viatore Verone restibus, & aliis multis. In Confilio Ancianorum Communis Verone more folito congregato dominus Glazefius de Carbonenfibus de Bononia Potestas Verone & dominus Albertus de Scalis Capitaneus generalis Populi Verone, nec non domini Brunamotus de Poja, Antonius Pelegrini, Omnebonus de Avmo, Omnebonus de Zoncada, Johanes de Becaria, Bonaventuta de Macetaga, Bonus Carterius, Boninsegna de Oxela, Vitalis Bivaqua, & Perli quond. domini Persone Anciani predicti Communis pro se & ipso Communi Vetone juraverunt ad fancta Dei Evangelia coram dominis Erardo & Maximiano, & Riprando Ambaxatoribus domini Episcopi Tridenzini pacem, concordiam, finem, & zemissionem pasta, promissiones, & obligaziones factas inter venegabilem Patrem dominum Enricum dei gratia Episcopum Trideneinum & Commune Tridenzi, & dominum Jacobum Cefarinum findicum Communis Verone findicario nomine pro iplo Communi, & ipfum

<sup>(1)</sup> Infromentum hoc legitur etiam apud Sarainam, apud Hieronimum a Carte, & in Thenaro Antiquitatum Italie Joannis Georgii Grevii &c. com Prafatiogibus Petri Burmanni Tom. IX. par. VII. pag. 22, d 3

& Julia Commune. & lands fen precepta facts per nobilem vir ura dominam justimam der Villalis abitrum arbitrasorem & 1-z micablem compositorem inter predictos. & omnis & finguls que contineurs in infiramentsi dicile concerdie de laud' concectis per Benavezatum nor. de Feltri, & me Schenelam not. de ierceio ebert de texete bona fide fine fisuade , de oullo modo, ingenio, fea caufa contravenire predicits vel alicui predictorum. & precepit de mandavis didus protetlas, quod ompre. & finguli de verona offita-

tim jurent ut fuperius continetur.

in in enter festil festiline interne odobil fuper domo metatoum Vecone, précedubus Quanchono de Brusis, Fartiloca & Atonio de Brusambis notaris, & Garciolo vistore difté domus tetibus, & aliss mults, 11 Condillo Mecasorum Verone more folito congregato dominus Albertus de Scalis Procfus Mecasorum
enter de la consideration de la constitución de la consideration del la consideration de la considera

Infuper infrafcripti mercatores Verone fimul & quilibet pro fe conftituerunt pro fe fidejuffores & principales attenditores ad fuprascripta omnia & singula attendenda & observanda , promittentes & juvantes dictis ambaxatoribus pro domigo Episcopo & Communi Tridenti ita facere attendi & observati per Commune Verone su'o dicta pena mille Marcharum argenti boni & legalis, & obligatione fuorum bonorum , videlicet domini Johares Leopardi, Gulielmus Gualdrigi, Bonaventura Folcerti. Confules Mercatoram , Giroldus Mazola , Henrigetus de Bruno , Jacobus Zignoit, Fatus tinctor , Sopramontus de Pezena , Benvenutus fattor, Brunamorus de Codemanzo , Bonaveniura de Caltagnero , Apriles de Torri , Zordanus de Alemerrico , Quolinus merzarius , Nafeimbenus de Poiano, Grifalconus de Infulo, Vivaldus Belandi, Bonzenus rinctor, Florianus Petri de Floriano, Brunus Nautius, Gabriel Capelus, Eleonardus Enrici Specialis, Tobaldus Coperius, Benedictus de Majello , Johanes de Becaria , Guillielmus de Cantono, Gabriel de Federico, Ramonus de Ramono, Luchefius de Forranellis, Bonaventura Molinarius, Jacobinus Bambaxarius, Bartholomeus de Galdino , Moifen tinctor, Johannes Ubicini, Bonfegnorus de Ferrariis, Antonius Bonfegnori, Bonus Sogherius, Buxolis de Buxolis, Bondenius Rufteghini, Dominicus a Reralco , Plaxenti as Cautrecj , Nicolaus de Zetrutis , Bonaventura Becaroffus, Bonacurfius Autifex , Defideratus Sogherius , Gabriel de Folcatdis , Petrusbonus Rnbey , Naimerius canis , Guidotus campfor , Antonius Feregrini , Benedictus Cavazola , Opunchonus de Zoncada , Mancinus de Braida , Jacobinus de Pres

DOCUMENTI. 55 Avancius Zenturarius , Zonfredus de Bocaffis, Gullielmus de Foffato , Totregarius Petri, Beretinus Mezegalle , Gullielmus Calcafesta, Bonaventura de Zenarinis, Zulianus aurifex, Benevenutus de Paldo, Thobaldus Becarius, Delatorra de Massa, Vitalis Bivaqua , Dufius Pilarolus .

Anno domini milles, ducentes, septuagesimo nono India. VII. Ego Schenella filius olim domini Johanis Sburrii Imper. auctogitate not. predictis interfui, & rogatus publice feripfi.

Num, CCXLVII. Anno 1280. 9. Febbrajo .

Marcio de Flabiani Vefcovo di Coneda razifica l'accordo fatto da fuei Predecefferi cella Comunica di Trivigi. Dalla. Differtazione ms. de' Yescovi di Ceneda presso l' autore.

Anno domini milles. ducentes. octuagefimo, Indict. octava, die vero nona intrante Februario, presentibus dominis Ensedigio Comire Tervisii, Petro de Plombino, Zione de Menegaldo, Nordiglo de Sancio, Bianchino de Crucevia, Calza de domino Al-Derto divite, Cazulino de Cazis, Hentico de Pirro, Bartolomeo de Guilfredo Drapario, Bernardo de Ifopolo, Guecellone Novelio norario, & aliis. In Confijio trecentorum faper Palatio Communis Tarvifii coram domino Uguzio de Linguzano de Rimino Tarvisii Potestate ad sonum Campane secundum consuetudinem congregato dominus Marcius de Flabanis dei gratia episcopatus Cenete Episcopus suo nomine, & nomine dicti episcopatus promifit fuprafcripto domino Uguzio &c.

Segue il documento fimile a quello del Vescovo Odorico del 12616 Rampato nel Tom. Il. al num. CXI.

Num. CCXLVIII. Anno 1280. 21. Febbtajo.

Bolla di fr. Latino Vefcovo d'Oftia o Vellotri o Legato Apoftolico colla quale conferma in Baffane i Canonici instituiti dal Vefceve di Vicenza . Ex Archivo Civitatis Baxani .

Frager Latinus permiffione divina Offienfis & Velletrenfis Bolfcopus Apostolice Sedis Legatus dilectis in Christo Archipresbite-& Canonicis Plebis Sancte Marie de Baxano Vincentine Diecelis falutem in domino. Cum nobis petitur, quod juftum eft , & honeftum, tam vigor equitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per follicitudinem officit noftri ad debitum perducatur effeftum . Eaproprer dilecti in domino veftris juftis postulationibus grato concurrentes affectu quaternarium Canonicorum numerum de Archiptefbitero computato quem vos inveftra Plebe facultasum ipfius tenuitate penfata flatuistis deliberatione provida observandum , Diecefani veftri ad id accedente confensu , prout in inftrumento publico inde confecto plenius videtur contineri, ficue eft provide inflirutus, auctoritate, qua fungimur, confirmamus, & prefentis fcripti patrocibie comunimus , fiatuentes ut predicta

Plebs de cettes prefato numero fit contenta, nifi adeo Ipfias essesteverint facultates, quod numerum ipfium metito exigant augumentari, mandato Sedis Apotolice, de nofito nichilominus femper falvo. In cujus tei teltimonium prefantes litteras Sigulli nofiti appendione fecimus comuniti.

Dat. Florentie non. Kal. Martii Pontificatus domini Nicolai Pape Tertii anno tertio falusis millefimo ducentefimo octuagefimo.

Num. CCXLIX. Anno 1280. 5. Aprile.

Bernardo Vescovo di Vicanza concede a Giovanni Forzato di Padoya il feudo dello decime di Bassano, Angarano, e Carsogliano. Ex Atchivo Civizatis Bassani

In nomine domini millefimo ducentefimo octuagefimo Indict. o-Stava die quimo Aptilis intrante , Padue in Monalterio Sancti Iohannis de Viridaria; presentibus domino Alberto Salvatico Canonico Vicentino, domino Gumbetto Judice filio domini Onorici de Hemerardo, & Beldemardo not. filio domini Henrigeti Calderarit ambobus de Padua, Galvaro filio quordam domini Gumberti Sen-tarii, qui feribere debet mecum in concoidia, & huit instrumento fubscribere deber , & abis . Venerabilis Paret dominus Bernardus Dei gratia Vincencie Episcopus arrendens quod Vit nobilis dominus Johannes quondam domini Forzate Civis Paduanus fibi domino Episcopo & Episcopatui Vicentino multa vatia & grara consulit fervicia ; & quod utile eft fideles & potentes vallallos acquizere Episcopatui Vicentino, cum quorum confilio, poientia, &c auxilio jura & honores dicti Epifcoparus manuteners valeant, & defendi, & alia plura honorabilia obliga, que pet fe & amicos fuos eidem domino Episcopo & Episcopatui Vicentino conferre poretit in futurum, idem dominus Episcopus cum anulo suo quem tenebat in mann pro fe fuifque fuccufloribus , & Epifcopaiu Vicentino inveftivit eundem dominum Johannem qu. domini Forzate recipientem vice, & nomine Henrici & Marcii filiotum Suorum & pro ipsis ad feudum de decimis & jure decimarum, ac percipienai fructus ac reddirus decimales Terrarum & Villarum Baxiani, Angarani, & Cartillani Vicentine Diecelis, & earum terriroziis , perrioencijs , & difirictibus , & de comitatibus , jurifdictionibus , Vaffalles propriis & livellis , & de omnibus & fingulis aliis jutibus, jurifdictionibus, & racionibus, cujufcumque conditionis, generis, & modi exiftant, quos & quas in dictis tetris, & villis. & earum territoriis , pertinenciis , & diftrictibus five confinibus quondam dominus Marcius de Montemerlo per feudum, & jure feudi habuit, tenuit, & poffedit, & vifus fuit habere, renere, & pollidere , vel qui ab Epilcopo , & Epilcopatu Vicentino juxta continenciam unius inftrumenti unius invettirute facte ad feudum de predictis omnibus & fingulis per bone memorie dominum Fra-trem Bartholomeum Episcopum Vicentinum in dominum Guizardum qe Rafa Judicem recipientem vice & nomine domini Marcii de Montemer'o predicti , & domini Beroardi filii domini Guidonis Comitis Vicentini, feripto inftrumento ipfo ipfius invettitute

per Johaninum feribe nor. Item idem dominus Bernardus Dei gratia Vicencie Episcopus similirer investivit eundem dominum Johannem qu. domini Forzate recipientem modo prefato de omnibus aliis, & fingulis feudis, que quondam dictus dominus Marcius, & fui progenitores, & majores habuetunt , tengerunt, & poffederunt, & vifi fuerunt habere, tenere, & poffidere, vel qui ab Episcopatu Vicentino fi qua alia feuda apparerent , & reperirentur ubicumque, & quecunque illa fint. Quam quidem inveftituram fecit idem dominus Episcopus tanquam de feudo five feudis antiquis, qui pervenerunt, & devoluia erant in iplum dominum Episcopum, & Episcoparum Vicentinum per morrem que domini Marcii de Montemerlo predicti ; & eundem dominum Johannem qu. domini Forzate recipientem modo predicto in fuum locum constituit uri procurarorem in rem fuam in omnibus &c fin-, gulis suprascriptis. Dans eidem parabolam & licenciam intrandi renutam & corporalem poffeffionem ex nunc pro ut ex tunc fibi remiflam . Promirtir idem dominus Epifcopus per fe & fuos fucceffores , & episcoparum Vicentinum pet flipulacionem folempnem eidem domino Johanni recipienti modo predicto ipfa feuda , & predicta omnia & fingula guarentare, & defendere ab omni parte & homine, ficut Dominus suo fideli tenetur cum obligatione omnium bonorum Episcopatus Vicentini . Et ibidem incontinenti dominus Johannes qu. domini Forzate prefatus pro dictis filis fuis tactis facris feripruris juravit fidelitarem dicto domino Epifcopo, & Episcoparui Vicentino, & successoribus ejusdem domini Episcopi canonice intrantibus, contra omnes homines & personas, falva tidelitate Romani Imperii, & anteriorum dominorum fi ques habet . Prererea dominus Romanus Judex filius qu. domini Bonifacil de Srenis de Padua curatot dominarum Palme, & Aledeite filiarum qu. dicti domini Marcii de Montemerlo, ut in carta dicte cute scripra per Galvanum nor. plenius continerus, nomine cutatorio pro predictis Dominabus acceptavit, approbavit, & ratificavir inveftiruram prefatam , & omnia & fingula fuprascripra, & eis fuum expressum confensum exhibnir & allensum. Poftea veto die eodem Padue in contrata Sancti Nicolai in domo dicti domint ohannis qu. domini Forzate presentibus omnibus testibus proxime feriptis preter dominum Albericum Canonicum Vicentinum domine Palma & Adeleira forores predicte filie qu. predicti domini Marcii de Montemerlo acceptaverunt , approbaverunt , gratificaverunt, & ratificaverunt inveftituram predictam, & omnia & fingula supraseripta, & quicquid super ea factum est superius per earum curatorem predictum nomine curatorio pro eifdem . Er ta-Ais facris feripruris sponte juraverunt ad fancta Dei Evangeliainvestituram prefatam, & omnia & fingula fupraferipra perpetuo firma, grara, & rata habere, & tenere, & non contravenire ratione minoris etatis, seu aliqua alia racione, causa, & occa-≨one ∗

Ego Galvanus filius qu. Gumberri Scurarii Imperialis not. predictis omnibus & fingulis interfui, & rogatus meum fignum appofui, & me fubscripfi.

Ego Bellellus not. filius olim Alexandri Bellelli omnibus & fingulis fuprafcriptis interfui & rogarus fczipfi.

#### Num. CCL. Anno 1280. 19. Maggio .

Il Comune di Baffane prondo a confo danaro per pagaro i foldati aba furene nell'efercite di Verena. Ex Tabulario Civitatis Baffaoi .

Anno domini millefimo ducentefimo octuagefimo Indict. VIII. die XVIII. madil in Baxano in domo Communis, presentibus Benedicto not. qu. Archiprespiteri, Dulzamico not. , Zeno Tusco , & doming Bonaprefio not. Ibique Totus not. Sindicus Communis Baxani vice & nomice dicti Communis, ac findicario nomine pro iplo Communi, principales Albertus not. Fulchini , Guidotus qu. Magiftri Gabrielis , & Johannes qu. Fligeti , Guilielmus not. de Bonzanino, dominus Gualpertus qu. Alberti, Zotdanus Salimbene , Simeonus qu. Piati , & Flaibarus not, qu. Tebaldini fidejuf. fores obligaverunt fefe quilibet in totum renunciando &c. fteterent & promiferunt fe le folvere & dare viginti libras denariorum Viocentinorum groffotum domino Guilielmo, qui fuit de Carrura, & nunc habitat in Baxano hine ad unum menlem, proxime yenturum, quos coofeffi fuerunt fe fe in fervitium dicti Communis mutuo accepiffe nominatim occasione faciendi folucionem militibus, beroerits, baliftrarits, guaftatoribus, & peditibus, qui fue-runt io exercitu Verone, & exceptioni non numerate pecugie &c.

Ego Guidotus not. Luciani interfui, & inde scripfi. Eodem millefimo, die , & loco &c. Totus not. qu. Zambell Siodicus &c. fletit , & promifit dare & folvere Guigelmino qui fuit de Grigno , & nunc flat in Baxano decem foldos Vincentino grofforum &c. occasione faciendi solucionem militibus , &c peditibus , beroeriis , baliftrariis , & guaffatoribus de Baxano , qui funt in exercitu Verone , & exceptioni &c.

Ego Benedictus &c.

Anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo Indict. VIII. die XX. madij in burgo Baxanı fuper domum Communis, prefentibus Bonapresio not. qu, Alberri , Guidoto not, qu. Luciani , & Benedicto qu. Rocil, & aliis, Ibique Totus not- qu. Zambelli Sindicus &c. fterit , & promigit dare , & folyere domine Barrholamee uxozi olim domini Gufredi Fabrelli viginti foldos Vincentino groff. eum quaruot denariorum libris in mente nomine pene &c. quos confessus fuit fe ab ea mutuo accepisse pro dicto Communi Baxani occasione faciendi folucionem militibus , & peditibus , & alifs de Baxano, qui iverunt in exercitu Verone , & exception ni &c.

Ego Benedictus &c.

Eodem anno, die &c. Totus Sindicus &c. fletit, & promixit dare, & folyere domine Boneguide uxori qu. Venturelle decem foldos Vicentiootum grofforum quos confessus fuit feab es pro difto Communi muruo recepisse occasione faciendi pagam, sive solugionem peditibus, & militibus, & aliis de Baxano, qui funt in exercitu Verone, & exceptioni &c. Ego Benedictus &c.

Eodem.

Eodem millefimo , die , loco , & teftibus &c. Ibique Totus Sing dicus &c. fterit , & promixit date , & folvere domine Aventurg gu. domini Baldi de Carezatis viginti foldos Vincentinotumgrofforum &c. quos confessus fuir fe ab ea mutuo accepiffe pro dicte Communi occasione faciendi folucionem fex dierum militibus, & peditibus, & aliis, qui funt in fervicio Commuois Baxani in er xerciru Vernne, & exceptioni &c.

Ego Benedictus &cc.

Num. CCLI. Anno 1480. an. Maggio .

Il Com une di Baffano pronde a confe danare per pagar foldati , quali furono nell' efercito di Verona in fervigio di effo Comune Ex Tabulario Civitatis Baffani ,

Anno domini millefimo ducentefimo LXXX. Indift. oftava die XX. madii in Baxano fuper domum Communis, presentibus Al-berto uot. qu. Fulchini, Dulzamico qu. Johannis Claudi, & Guidoto que Luciani , & altis. Ibique Torus not. qu. Zambelli Sindicus & findicario nomine Communis & hominum Baxani &c., flerit & promifir dare & folvere Laurentio filio olim domini Tiuj de Compostellis vigioti foldos Vincentinorum grofforum &c. quas confessus suit ei dare debere &c. occasione sadiendi falucionem mie litibus , peditibus , beroeriis , & baliftreriis , qui iverunt in fervicio dicti Communis ad exercitum Verone, & exceptioni &c.

Ego Benedictus qu. Archipreibiteri facri Palacii not. interfui & hoc fcripfi .

Endem millefime , & die , & loco , & teftibus . Ibique Pafcalis not. qui dicitur Totus filius qu. Zambelli Vide Siodicus &c, fictit, & promifit date & folyere domine Finete uxori Johannis domini Biafiii viginti foldos Vince grofforum èce quos confessus suit se ab ea mutuo accepisse pro dicto Communi occasione faciendi falucionem miliribus, & peditibus Communis Baxaoi, qui funt nunc ad exercitum, & exceptioni &c.

Ego Benediftus qu. Archipreibiteri &c.

Anno domini milletimo duccotefimo octuagefimo Indict. VIII. die XXI. madii, in Baxano in domo Communis, prefentibus Dulzamico not., Jacobino Forcatura , & Beoedicto not. qu. Archi-presbiteri . Ibique Totus not. qu. Zambelli Sindicus Communis Baxaoi &c. fterir , & promifir folvere , & date decem foldos denatiorum Vincentinorum grofforum completorum domino Nigto not, qu. Johannis de Toaldo hine ad unum menfem proxime venturum , quos confessus fuit fele ab co muruo accepiste pro dicto Communi occasione faciendi pagam militibus, beroeriis, baliftreriis, peditibus. & guaftatoribus de Baxano, qui funt in exercita vernne , & exceptioni &c. Ego Guidotus &c.

Eodem millefimo , die , & loco &c. Totus not. &c. fletit & promilit date & folveze magiftro Benedicto que Rocit quinque foldos Yincentia. groff, quos confeffus fuit pro dicto Communi muruq 8(CC+

DOCUMENTI: accepiffe occasione faciendi folucionem militibus, & meditibus.

qui funt in exercitu Verone, & exceptioni &c., Ego Benedictus &c.

Eodem millesimo , die , loco , & teftibus &c. Totus not: qu. Zambelli Sindicus &c. fletit & promifirfe folvere , & dare domino Zanzuno merzatio quinque foldos Vincent, grofforum &c. nominarim pro facienda pagam five folucionem militibus, beroeriis, baliftreriis, peditibus, & guaftatoribus de Baxano, qui fuezant ad exercitum Verone, & exceptioni &c.

Mgo Guidotus &c.

Num. CCLII. Anno 1280. 21. Maggio.

Il Comuno di Baffano prende a cenfo danaro per pagar i foldati the per fue cente andarene all'efercite di Villaneva . Ex Tabulario Civitatis Baffani .

Anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo Indict. VIIIdie XXI. Maji in Baxano in domo Communis presentibus Viviano precone, & Dulzamico not. Ibique Totus not. qu. Zambelli Sindieus &c. fletit & promifit folvere, & dare domino Sulimano Judici hine ad unum mentem proxime venturum foidos quinque denariorum Vincentinorum grofforum completorum, quos pro dicto Communi ab eo mutuo accepifie conteffus fuir pro facienda folucione militibus, peditibus, baliftreriis, & gueftatoribus, qui pro Communi Baxani iverunt ad exercitum Ville Nove . & exceptioni &c.

Ego Guidotus not. Luciani interfui & hoc inde fcripfi.

Num. CCLIII. Anno 1280, a. Settembre.

Ifrumento di paco seguita fra Alberto Sig. di Verena, e la Comm nità di Padeva. Ex Codice Diplomatico Italiz Christiani Lunig .

A di luni 3. di Settembro nol Mercato di Verona apresso il Capio toile prefenti D. Leonardo Venero , o Marco Dandelo Ambafciasori del Sir. Duce , e Communant a di Venetia , D. Anfedifio Gui- . dotti , Giuliano fu di Meffer Aleffandro Nevello , Guizello Nevello , a Buen di fante Martine Ambasciatori di Treviggio , Frate Loren-Lo dalla Ca di Dio di Venozia, Frato Albertino della Ca di Dio di Venozia, D. Ugono Ditiario Dettore delle leggi, Barcolomeo di Meff. Anselmine, e Bel demende notare figlinele di Meffer Anselmino , Enrighetto da Padova , D. Malgarito Giudice , o Giudono gino dice da Figarelo Ambafciatori di Forrara, D. Angelo giudice di Verleti, Enrice do li Teonfoi Dostore delle leggi, Morando da Dref-froe, Rizzardo da Seratico Ambafciatori della communanza di Vicenza, D. Marzagaglia de gli Alardi, Martine de Valgro o Bettine da Menterie , Enrighette da Baldaria , Jacobe de Cofarina , Bertoldo Notaro fu di Meffer Bnonbomo , Paganino notaro da Corce ta, e Sthenele Netare dalla Pigna Toftimenii & altri melti.

Whower, a gloria dell' Omniparanto Die, a della gloria/ Maties Vergien Maria, a del Beats Cannon Presenter della Città, a differente di Verena, in generale, a politica esceinas della Città, a differente di Verena, a fame di Campana, Con over di trambas fescade il filia ferena della dell'anti della Carbanifi hamestili prodegli di Percan, p'il niville Dami Maffer Alberta della Scala generale di Percan, p'il niville Bammi Meller Alberta della Scala generale dell'arcano per della propieta compitata dell'anti della Cambria della Carbanifi hamestili prodegli della campitata man pace forma, a propieta a Mafer Alberta della Carbanifi Bammi della Cambria Bail Carbanifi della Carbanifi Pedella della Cambria Bail Cambria della Carbanifi Della Cambria della Carbanifi Della Cambria della Carbanifi Della Cambria della Carbanifi Della Cambria della Carbanifica della

prime, che la Communanca di Verena pelli aiurare, diffendere, a mantenere la Communanca di Mantene fipra il fine diffente, and differette di Mantene aciò per terra, cime per acqua, eccermanda di chi l'Abili bumun Meffer Olic, quen Marchigo di Effe, a Communanca di Ferrare andafe cen l' Effectie generale sali Differte d'Mantene a cipera il Mantenene, e ma cilemanese; coi ancre che la Communanca di Pedeva, pelli aiurar, mantenere, e diffendere il dette Marchigo di Effe Velici Cittadim di pedeca, pel diffendere il dette Marchigo di Effe Velici Cittadim di pedeca, pel diffendere il dette Marchigo di Effe Velici Cittadim di pedeca, pel continuo delle cipera delle pede per di communanca, a per penetta delle ingluiri, a danzi dati di nua parte, a dall'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via, a mode fastis, è dall'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via, a mode fastis, è dall'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via, a mode fastis, è dall'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via, a mode fastis, è dall'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via, a mode fastis, è dall'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via, a mode fastis, è dall'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via, a mode fastis, è dall'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via, a mode fastis, è dall'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via, a mode fastis, è dall'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via, a mode fastis, è dall'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via, a mode de fastis, è dall'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via, a mode de fastis, è dall'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via a contra dell'altra nelle perfone, a rebbe per qualunche via a per dell'altra nelle perfone dell'altra nelle perfone dell'altra nelle perfone dell'altra nelle perfone per per dell'altra nelle perfone per per per per dell'altra nelle perfone dell'altra nelle perfone dell'altra nelle perfone dell'al

E che si restituiscano li Carcerati da una parte, e dall'altra

pigliati nel tempo della prefinte Gurra.

E che il Capillo di Capillo di Capillo con la terra, fia battute a terra, quello punnda in tenta revina, cho per alcan tempo alcune quello hace Capillo, nover fierezza, nen el li poffi edificare per Virentfi, ne per altre perfond dall'Alpane verfa Padava, cone Vicentia, nel per altre perfond dall'Alpane verfa Padava, cone Vicentia, nel de ferette di versua.

E che teste h Terre, profificat, est quel, così delle Communanta de l'erce, come il practicat prefine a che ubidican accomentation est profitation de la fine different, illemente fine refinitie a quelli, che le sensone, for profitarion morte fine refinitie a quelli, che le sensone, for profitarion in quelle fine, come renat lanati la detta guerra, ciricità l'intendant giere richatt nel prifita fine, fine se quita pace.

E fr alcunt Padevant, et Vienzini nel zempa, che la cista di Padeva è fiata in guerra, senevane, o pefidevane, vol quafi, alcuna cafa uel difersite di Verena, a quelli liberamente fia rilufata, e finilimine fia fasto de Verenefi, fe alcuna cofa tenevane, e poffidevane, val quafi, nel difersite di Padeva, et Vienza.

jestone, od jugi, set appete u padava, o ficienza. de ne.

lem, che le frade cerca di hierariore, o ficienza.

lem, che le frade cerca di hierariore, o ficienzamini de ne.

lem, che le frade cerca di padeva, o ficienzamini della

fosioni pe di Communazi, di padeva, o versa, di quali infre

ese, over quatte mofi debban diminere, difinire, a termina

quali finan quelle Reprefații, che fina date, e concept dalle ra
gian, e a quali fi debba fadilires per quelle Communazi, ave
tra la quale fina date, e quelle, le quali fufere date centra ra
gunn fant cafăra, e irritate, e finare di nium valore.

E che foren il fasso, e queftiene della Communanza di Viconza di

DOCUMENTI:

di Gambolara , di Brione , e Cariggiano por li fapionti debba estere conosciuto, so la Communanta di Vicenta ha ragione, o fe ha ragione nella posseffione di quelli luogbi fii mantenusa, e fe ba ragione fiano relassasi a quelli che gli banno ragione , ficcome più difufamente fi centient neil' Infiramente feritte per Gilberte di Messer Ruffino Notare nell' Anne 1280. nella Indizione ettava . (1)

## Num. CCLIV. Anno 1280, in Ottobte.

Parti prefe nel Cenfiglie di Padova interne al Podefta di Bafo fano, o alla di lui giurisdiziono nelle caufe oivili e eriminali. Ex Tabulatio Civitatis Baffani .

In nomine domini dei eterni. Anno pariviraris einsdem millefic mo ducentesimo octuagesimo primo, Indict. cona die martis duodecimo exeunte madio, Padue in Communi Palacio, ad discumi Procuratorum , presentibus Alberto de Salgeriis , & Crescencios qu. Aviani , sociis not. Procuratorum , & aliis . Reperi ego infra-Scripens notarius in libro fen volumine flatutorum Communis Padue unum statutum vivum & non cancellatum in hunc modum scriptum : Rubrica de Potestate Baxiani : Potestate domino Mattheo de Corigia millesimo ducentesimo octuagesimo menfe octubri fiatutum fuit quod homines Baxiani debeant venire Paduam in ciiminalibus ad racionem habendam, & perendam, in civilibus vero' Poreftas Baxiani poffit inter ipfos facere fecundum formam ftarutorum . & fi aliquis Civis Padue, vel habitator deberet aliquid habere ab aliquo habitatore Baxiani, vel ab eo aliquid peteretur ab aliquo de Baxano, quod jus de predictis fiat Padue coram officialibus Padue, & quod Poteffas Baxani habere debeat tantum d Commune Baxiani libras trecentas in medio ango; & quod alie ville non teneantur folvere de falario, & quod homines Baxani non poffint facere aliquod ftatutum; ordinamentum, feu bapnum in prejudicium alicujus Civis , feu habitatoris Padue , & fi factum etit non valeat.

Item Rubrica de Jurisdictione Communis Padue in principio fecundi libri reperi infrafcriptum flatutum vivum & non raneellatum fic dicens; Potestate domino Marino Vallaresio de Veneciis millesimo ducentelimo feptragesimo nono . Compellat Potestas Padne geofcumque Civirati Padue fubdiros venire Paduam ad rarionem petendam, faciendam, & recipiendam in criminalibus, & étiam in pecuniariis caulis, falvo guod în Baxanoi redaurê & fabeiar racio per Potefatem Baxiani lufque ad fummam librarum vigintiquinque inter homines Baxiani folummodo, & felve quod In Cittadella toleoneo fier racio in causis pecuniariis solummodo at eft eis per Commune Padue conceffum .

Pgo Boninfegna notarius Procuratorum fcripfi.

Num

<sup>(</sup>t) Extat etiam in hiftoria Veronenfi Saraine . Hieronimi a Curte, & in Thesauro Antiquitatum &c. Gravii &c. cum Prafationibus Burma uni .

## 63

#### Num. CCLV. Anno 1281.

Easte celle quali si preva che il Comune di Bassana aveva giurisdinione nelle cause civili e triminali da tanto sempo che più non essenza memoria. Ex Archivo Civitatis Bollani i

Hec eft excuffs Conradini qu. Johannis Caroibi Sindici Commuhis & hominum Baxani , & Sindicario nomine pro dicto Commuoi occasione cujusdam processus sive denunciacionis, que sit per dominum Jacobum de Tervisio Judicem, & Assessorem domini Henrici Dauri de Veneciis Potéffatis Padue contra dictum Commune Baxani, ex eo quod dicitur, quod quedam riffa fuit Inter quofdam de Baxano in dicta terra, & dictum Commune non denunclavit dictam riffam, & riffatores non cepit ; & cos non prefentavit domino Poteffatl, vel dicto Judici . Quis fi dictus Sindlcus dicit quod ignorat dictam riffam fuiffe in dicta terra , & fi appareret dictam riffam fuiffe excusando Commune predictum dicit, quod ipfum Commune non tenetur, nee debuit Ipfam riffam den unciare, vel riffatores domino Poteftati, & Communi Padue presentare, & hoc plaribus racionibus, & causis, & massime in-frascriptis. In primis qu'a Commune Terre Baxani habet jurisdictionem in civilibus, & criminalibus causis, & habuit tempotibus retro actis tanto tempore cujus non extat ad memorlam. Item quod Poteffates, & Refforet difte Terre in ipfa Terra Baxant e-. mercent ; & exercere soliti funt jurifdictionem , & raciones reddere inter homines Baxani , cognoscendo , condepnando , & puniendo in Terra predicta tanto tempore cujus non eft ad memoriam. Item quod ex forme pectorum introrum inter Commune Padue ex una par-te, & Commune. & homines Baxani ex aftera; Potestates, qui mittuntur per Commune Padue in Terra Baffani poffunt cognofcere , & racionem reddere inter homines de Baxano in civilibus. & eriminallibus cauffis. Item quod Poreftates qui milli sunt per Commune Padue in Terra Baxant ulque nune cognoverunt, & sacionem reddiderunt in dicta Terfa Baxani inter homines Baxani in civillibus . & criminallibus abique contradicione Poteffatis ac Communis Padue vel alterius persone. Item quod flatutum loquens de malleticiis denunciandis , & mallefactoribus prefentandis domino Poteftati Padue, femper eft intellectum comuniter, & obfervarum in aliis Villis, Terris, & Caftris Paduani diffrictus quam In Terra Baxani . [Jeem quod Commune Baxani fubjacet Communi Padue in hiis, & cifdem paftis & condicionibus, squibus fubjacebae quondam Communi Vicencie ex forms cujufdm fenfentie late per dominum Marchum Quirinum tunc Potestatem Pa-due inter Commune & homines Vicencie', & Commune & homines Baxani , & ex forma declaracionis facte per fapientes de Padua Dominus Tixius de Tergula, dominus Alberrinus Avocatus, dominus Antonius de Mugno , dominus Antonius de Lionexio, dominus Ebaxius , dominus Alexius Bichus , dominus Mateus de eurtuffis, dominus Antonius VVazapa, dominus Bujamons, dominus Paravinus de Gambarinis, dominus Albertus de Mantella, dominus Bartolomeus Verarius - dominus Jacobus Malicia, domi-

#### DOCUMENTAL

nas Oto Gapellus , dominus Johannes Francifeus , dominas Tomaxius de Atena, dominas Henricas de Brigallis, dominas Francifcus eias frater , dominas Facinus judez , dominas Renaldus Piocheus , dominas Honifus judez , dominas Johannes Bonus Prochi de Citradella , dominas Petrus qu. Pafcallis , dominus Nicolaus Vivitari , dominas Andreas de Zanforgino .

### Sequitur en alie retule buic confute .

Intendie & vult probate Coradinus de Romano Sindicus Communis & hominum Baxani findicario nomine pro dicto Communi, & hominibus .

In primis quod Commune & homines, & Terra Baxani fuir, & erat fubicia Communi, & hominibus Civitatis Viceocie certis pactis, modis, conditionibus, & convencionibus.

Item quod Commune & Terra Baxani habebat, & habet jurifdictionem & jus engnofeendi ram in civilibus, quam in criminasibus inter homines Baxani ex dictis pactis, modis, & condicionibus.

Irem quod in Terra Baxani longo & longissimo tempore, & tanto tempore cujus non extabat, nec extat memoria, habuit, & excitut jurisdictionem tam in civilibus, quam in criminalibus.

ltem quod Poteflates feu Reflores omnes, qui fluteram in Terra Bazani et delite pattis, modisi, è convencionibus, è condicionibus, è quas quod fic operenum erat longo, è longiffimo tempore, è tiano rempore capita non exza memoria, recilederant raquam in Criminali afque ad tempos, quo Tetra Bazani venit, è fait faipfeix, feu fapolita Commoni Pader.

Item quod quando Commane Padue recepit Tetram Baxani in fua protectione & defensione, & subjectione, Commune Padue recepit dictam Tetram Baxani cam illis pactis, modis, conventionibus, & condicionibus, quibus subjecta erat dicta Tetra Baxani Communi & hominibus Vicencie.

Irm quod id co tempore citim continue, quo Terra Baxani fui fubjecta Communi Fadue, Protelanes, qui fiserant in Terra Baxani pro Communi Fadue, reddiferunt racionem in dicha Terra tam in civili, quam in criminia lugue ad diem hodieratum to communi funcional proteina proteina del proteina de

Item quod Terra Baxani fuit in predicta quasi possessione, & predicto jure cognoscendi usa fuir tam in civili, quam in crivinali usque ad presens tempus longo longissmo tempore, & tanto

tempore cujus non extat memoria,

Rem quod statutum loquens de melesciis denunciandis infra tercium diem, & malefactoribus presentandis Potestati Padue, semper & comunicer est intellectum. & servatum in alis terzis, villia, & casteis Paduani districtus; quam in Terra Bazani. Carta protestationis ex alie resule buic confute

Cotam vobis, & vobis domino Jacobo de Tarvisio Judice, & Affeflore domini Henrici Dauri Padue Poreftatis , dicit , & denunciat Coradinus qu. Johannis Caroybi de Romano Sindicus, & romine Sindicatio pro Communi & hominibus Baxani , quod admittatis infrascripta fua Caritula, & Super eis teftes Ipfius Sindici, & Communis Baxani producatis, & audiatis, cum paratus fit, & paratum fe offerat, findieus antedictus omnia & fingula, que in ipfis Capitulis continentut, probate & dicere per fuos tettes, & fi ipfa Capitula non admiferitis, feu teftes fuper illis non audiveritis, dieit dictus Sindicus nomine supradicto, quod ei & dicto Communi injuriam facitis, five juffiriam denegatis, quia probaciones dicti Sindici, & Communis angustiaris. Et si de hoe dubitatis, querit omni inftantia habert confeilium fapientum ; & fi aliter procesteritis, proteftatur & dicit Sindicus fupradictus nomine fepe difto. quod processum ne lum difto Communi interat prejudicium , fed falva fint ei omnia fua jura, & defensiones quolibet loco & tempore . Protestatur eciam dapnum, & injuriam didi Communis contra unamquamque personam ipsi Communi jufticiam denegantem,

#### Ex alie retule buic confute .

Judex Potestatis Padue examinat Sindicum Communis Bexani caufa suprascripte questionis.

Die Dominico undecimo intrante madio Padue fuper domum Poteftatis in Camara domini Jacobi Judicis domini Poreflatis, premine Confule Communis Padue, Pascalino not qu. Alberti Peze. Dominus Cotadinus qu. domini Johannis Caroybi Sindicus Communis & hominum Baxani findicario nomine pro ipio Communi; ut continetur in carta Sindicarie facta per Ugolinum qu-Viviani de Ugolino de Baxano, ut dicebat, jutavit ante presenciam domini Potestaris Padue, & domini Jacobi de Tarvisio Judicis, & Affefforis dicti domini Porestatis de verfrate dicenda fuper inquisicione facts per dictum dominum Jacobum contra Commune & homines Bexani ; lefta ei inquisicione per ordinem de verbo ad verbum ........ Int, fi aliqua rixa facta fuit in Terra Baxani inter Symeonem de Brixia, & Gerardellum preconem, & Grotum de Compostellis. Resp. sic ut dicitur, sed dixii, quod non fuit prefens quando fuit rixa predicta, nec vidit. Int. que rixa fuit inter predictos. Refp. & dixit quod dicitur quodlipli habuerunt verba ad invicem , fed nescit que verba ipfi habuerunt ad invicem quia non fuit pref is . Int. fi aliquis fuit vulneratusin difta rixa. Refp. & dixit nef. te, fed audivit dici , quod diftus Simeon, vel Gerardellus preco etat vulneratus in manit in dicta rixa. Int. a quibus audivit dici predicta . Reip. & dixit quod pu-blice dicebatur in serta Baxani ab hominibus dicte Tetre, sed non recordatur a quibus audivit dici . Inter. qua de caufa percufferunt fe ad invicem. Refp. nescire nec audivit dici . Int. fi . Poteftas, officiales, & homines Terre Baxani ceperunt dictos Rixato-Tom. 111.

res. Refp. & dixit non quod feiat. Int. fi Poteffas, & officiales, & homines Terre Baxani intromiferunt fe ad cognoscendum de dicta zixa. Refp. & dixit quod bene credit, fed nelcit pro ficuro fi fe intromisefunt ad cognoscendam de diche cansa quia non fuit piefens, fed bene certus ett, quod Commune & homines difte Terre fe intromittent ad cognoscendum, fi non effent intromiffi , ficuti Commune & homines , qui facere de jure poffunt pro forma pactorum inter Commune Padue, & Commune Baxani & de jure, & fecundum quod confueri funt facere de fimilibus , jam fant centum anni & plas. Int. qua de causa non denunciavit Po-testati Padue, & ejus judici dictam rixam secundum sormam statuti Communis Padue . Refp. & dixit quod Commune & homines de Baxano non tenentur denunciare, nec funt confucti denunciare aliquam rixam domino Poteffatt. Padue, five fuo judict factam in Terta Baxani tempotibus jam tranfactis, quis Commune & homines Baxani, & Poreftas difte Terre funt confueri cognoscere de fimilibus . Int fi hodie funt illi Officiales, ati erant tempore dicte rixe . Refp. & dixit quod nescit pro ficuro , fed credit quod hodie funt illi Officiales qui tune tempore erant . Int. quo jure Poteffes & Commune difte Terre poffunt cognoscere de criminalibus . Refp. & d'xit quod Poteffates & judices qui funt pro Commure Padue in Baxano , & qui alias fuerunt temporibus tranfactis femper cognofrerunt de maleficits in Terra Baxani . Int. fi fcie uod per Potestatem Padue, vel ejus Vicarium fuiffet preceptum illi, qui nunc eft Poteftas Baxani, quod fe non deberet intromittere de maleficiis ad cognoscendum . Resp. & dixit nescire. Int. de anno & menfe , & die dicitur fuiffe dictam rixam intet. predictos . Refp. & dixir quod dicitur fuiffe de anno prefenti , & funt ad quindecim dies in circa, ur credit . Int. in qua contracte Baxani fuerint predicta . Refp. & dixit in contracta Plathee veniendo ad domum Communis, ut dicitur, fed nescit . Int. qui fuerint prefentes ad dictam rixam . Refp. nefcire , & dixit , quod fuit circa fero ut dicitur . Int. fi Terra Baxani, & homines Terre Baxoni funt fub jurifdictione Potettatis Padue, Refp. & dixit quod fic ficuri erant subpoliti Communi Vicencie , & cum illis pattis, & condicionibus, & non aliter. Int. a quo tempore citta funt subpoliti Communi Padue . Relp. & dixit quod circa anni XIII . cirra , ut credit, & aligd dixit fe nescire . Et hec omnia dixit dictus dominus Coradinus se dicere, & respondere salva sua prorestatione, & falvis omnibus juribus Communis de Baxano . Et omnia fu pradieta valt probate per Commune Baxani ad defensionem ful Communis per tettes, & inttrumenta, qui judex ftatuit tamen eidem Coradino nomine dicti Communis Baxani , & ranquam Sindicus dicti Communis Baxant ad decem dies proximes ad faciendum fuam defenfionem.

#### En alia retule huic cenfute .

Terns Buxanl abet juriss fichoem em la civili, quam in criminal, & hoc habet quis hongissime rempore sic obventum est in Teris Buxani, & jurissieho rempore acquiritur. Item habet jurississitionem ex quadam sententia lara inere dichum Commane Baxani, & Compune Vicencie, cui prius saberat, & hoc parer per alias

allas altercariones; deinde fubdiri facti funt Communi Padue en modo quo suberant Civitati Vicencie, & illis pastis, modis, & condicionibus, & de hiis seripra funt patta, ftatuta, fen ordinamenta de voluntare Communis & hominum Baxani. Postea facta funt ftatuta per Commune Padue contra predicta pacta. & jura, & contra voluntatem Communis & hominum Baxani. Imo in contrarium proteftati fuerunt, que protestationes conservant jus, & valent, quum fiunt ab eis, quorum ratio eft. Queritur an talia ftatuta prejudicent Communi Baxani. Satis patet quod non , quia nec Imperator poreft facere legem , que tollat jus alteri. Preieres predicta patta, & ordinamenta fuerunt redatta in ftatuta , & fcripta de voluntate Communis Baxani , & quum aliquid fit, vel contraitur de voluntate duorum ad voluntatem alterius non rescinditur. Item polito fine prejudicio , quod non erunt fta . tuta moru proprio Communis Padue facta non poffent tolli per alla statura, quia questio est an civiras positrollere finatura con-ditum, per alud staturam postes factum. Precerea Commune Ba-xani & homines Baxani dun tabadiri Communi Padue Solum in predictis nominatis in fenientis, in aliis non fablant Communi Padue, nec funt facti de jurisdictione Padue, & fi Commune Padue faciet statuta ultra predicta, in quibus non subjacent, non valent, cum leges & statuta non legent non subditos. Queritut si Poteftas tenetur fervare ftatuta prava & iniqua, que juravit, & dicitur quod non . Queritur fi civitas fecit ftatutum, ex quo fit jus alii aquifirum , utrum illud poffit poftea tollere vel mutare fine confensu , & in prejudicium illius , cui jus acquisitum eft , & dicitur quod non .

### Num. CCLVJ. Anno 1281. ag. Matzo,

Raimondo Patriarca d'Aquileja concede l' invefiteura di certi frud ad Artuire da Cafello ad iffanza di Gorardo da Camino. Ex quodam exemplari exiftente penes Sigifmundum Co. a Tutri & Valifianing eruit. Comes Ences de Putiliis.

In comine Chiffl amen. Anno a Nativitate ejndem millefine decentefine odurgesmoptime onas indicitione apud Chipatem in Palatio Patriarchail die Sabati texclo exemne Marcio. Prefemibas Dominis Bennardo Decano Civitatem î, Prefemibas Debis de Tricesmo Capellano, & Magiliro Gaulicio Sciolifico Chiesto Gaulicio Capellano, Domini R. Dei gatat Partiarche Aquillegessi, & Nobilibus viris D. Gertrado de Camino, Jacobo de Coderta de Conglano, Afquino de Vamo, Dohance de Zuncha, Locansto de Tricesgano, Afquino de Vamo, Dohance de Zuncha, Locansto de Capellano, Afquino de Vamo, Dohance de Cancilla, Locansto de Tricesgano, Afquino de Vamo, Dohance de Cancilla, Locansto de Tricesgano, Afquino de Vamo, Dohance de Cancilla, Locansto de Tricesgano, Afquino de Vamo, Deligratia S. Aquilegenis Scale Partiarcham exparte una, & D. Arthichum de Castello ex altera fuper feuella surfquin que a. D. Dietzimus de Caversicho, & qu. Domini Federicus & Dietzimus fili cias & antecessore com habactan excessiva de la companio de Carella de Scale Aquillegenis (Accidenta de Capeta fibi & gecietic Aquilegenis, & e converto predido disson de pare fibi & gecietic Aquilegenis, & e converto predido disson de pare fibi & gecietic Aquilegenis, & e converto predido

de la

DOCUMENTI. D. Artuico de Castello dicente quod cadem feuda excidiffent fibl de jure ramquam qui hereditario jure debebat succedere in Feudis predictis . Tandem memoratus D. Patriarcha ad preces & inftantiam supradicti D. Girardi de Camino teftis superius nominart & difti D. Artuici de Cattello supplicationem, volens spit D. Ar-tuico sive jus haberet sive non in Feudis prediftis gratiam facete fpecialem ficur idem D. Patriarcha ore proprio fatebarur eumdem D. Attuicam de Castello S. Laurentii & de Invidino & de omnibus aliis & fingulis Feudis antiquis que predicti Domini Dieralmus de Cautiaco & filii ejus & anteceffores eorum refte & legali. ter habuerunt & renuerunt in feudum ab Ecclesia Aquilegensi & aniecessoribus dicti Domini R. Patriarche juxta consuetudinem terre Forijulis nomine dicte Aquilegiensis Ecclesie ad rectum & legale feudum cum quodam caputio manu propria investivit cum jugibus & carjonibus de jure fpectantibus ad fenda predicta, & cum manfis domibus cafalibus fediminibus curiis filvis nemoribus pratis pascuis campis capulis terris cultis & incultis vineis vinetis arboribus molendinis pifcationibus venationibus aquis aquarumque decurfibus alluvionibus decimis advocartis & universis & fingulis de juse pertinentibus ad Feuda cadem , recepto ab codem D. Arruico ramquam a Vaffallo fidelitatis debito juramento fub hac forma. Ego Artuicus de Caffello juro ad fancta Dei Evangelia fidelitatem Domino meo D. Raymando Patriarche Aquilegiensi sicue jurat Vassallus Domino fuo, & quod defendam & manurenebo honorem & ftatum & bona & jura ipun Domini Parriarche & Ecclefie Aquilegienfis toto meo polle contra omnem hominem & personam, & quod numquam faciam contra enmdem D. Patriagcham & Ecclesiam Aquilegiensens & honorem & fistum eorum verbo vel opere confilio auxilio vel favore, Et fi scivero aliquem vel aliquos quod vellent contta honorem & ftatum dictorum D. Pattiarche & Ecclefie Aquilegienfis ego islud turbabo toto meo poffe, quod fi turbate mon potero intimabo illud ipa D. Patriasche per me vel per meum nuncium vel alium quam citius umquam potero ut facti notitia poffit pervenite ad eum. Et fi idem D. Patriarcha vel alius qui fuerit loco fui querer a me de aliqua fenrentia, ego de ipfa fententia judicabo fecundam confcientiam meam . Et ft lata fuerit aliqua fententia coram ipso D. Patriarcha vel coram ullo qui fuerit loco fui, & thi contra quem lara effet nollet eamdem fententiam observare, ego ad observandum eamdem fententiam eidem D. Patriarche & ejus officia ibus infiftam toto meo poste auxilio confelio & favete . Confelium mihi creditum per ipfum D. Patriarcham vel nuncium ipfius non pandam alicui in prejudicium & damnum honoris & ftatus ipfins D. Patriarche & Ecclesie Aquilegensis & omnia alia que pertinent ad fidelitatem toto meo polle fibt fideliter observabo ficut deber facere Vasfallus Domino suo . Sie me Deus adjuver , & hec ad fancta Dei Evangelia . Et ofta funt inter ipfum Dominum Patriarcham & D. Arruscum de Cafiello tali condicione & pacto quod fi antecessores ipsius Domini Parriarche aliqua de Feudis predictis antiquis investiffent alicui vel aliquibus que de jure investire potuiffent , quod neque ipfi D. Patriarche & Ecclefe Aquilegienfi & illis quibus inveftiga fuerant , reque prefato D. Artuico de Cafello in jure iuo poffir vel debcat per bec aliqued prejudicium

generati. In cujus teflimonium rei de etiam majus robur memozatus D. Raymundus Patriarcha Instrumentum, presens secit sui sigilli pendentis munimine roborari. Ego Johannes de Lupico Sacri Imperii publicus notarius his

prefens interfui & rogatus feripfi in formam publicam redu-

### Num. CCLVII. Anno 1281. 3. Agosto.

Testimonii introdotti da Venezia e da Trivigi in una causa agitata per il Beschi di Subarzone, ed altre perbe tenute, nella quale errane interessati il Comuni ed alquante particolari persone. Compitattatta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Quaternus tellium produktorum in quetilonibus que veruntur inet Commune, è homines Tenetini, è dingulares personas dicherum Commune de homines Tarvisi, è dingulares personas dicherum Communium. Qui tenativo checho inner ipfa Communia, de linquieras personas diderum Communium, et coram domino Sinitable de Ainardis, è Franctico de Caferio arbitris pro Communi Tarvisi inter dista Communia, è hominea, è personas singulares distorum Commania, è hominea de personas singulares distorum Communia, è commune de Tarvisi de personas singulares distorum Comminia, è de hominea de Tarvisi de preferentas infrasticipits, que apunt alle sun nomine, è alte procuratorio nominea allarum personarum in questionibus, quas sipfi habent com hominobus, è personas de Venetis, è estam cum Communia Venetiram è abientibus Dominis Marino Contattino, è Joanne communis de hominom de Venetis signifier cicatis, ut patet per publica indiramenta.

### Omiffis.

Teftes preducil per Migliwinum Notasium de Aspone Sindicum, & Procustaverm Communis, & hominum Tavitil rentra Commune, & homines Venetarum, & tin defenioren diél Communis ad probandam qualiter nemora de Sab-Arrono (ant habita, & posfiefa per Commune Tavifii per XX-annos, & a XX-annis continue circler, qui effes justeveut costam Domino Joaner de Odonibas de Cremona arbitro electo per Dominum Doacem, & Commane & homines Venetieum ex un parte & Dominum Potam Dominis Sinibaudo de Airadis & Fiancisco de Créeto Abitris pro Communi Tavifii, & hominum ditt Communis ad definiendum questiones, & lites, que ade funt hine retro, & ad definiendum questiones, & lites, que ade funt hine retro, & ad presen extensur inter predict Communis, & hominum Venet., & Tavifii, & jusverant estam ditt Testes present Mellorino predicto Sindico, & Frocastuote citil Communis, & hominum Procastarore Domini Ducis, Communis, & hominum de Venetiis, sai locatum faint nemus:

Super

Super his Capitulis intendit probare Meliorinus Notarius de Arpo Sindicus, feu Procurator Communis, & hominum Tarvifif contra Petrum de Cofcentia Sindicum, & Procuratorem Communis. & hominum de Venetiis , videlicet , quod nemora , que jacent in contrata de fub-Arzono, quorum hec funt coherentie , & mane, & meridie funt quedam paludes Communis Tarvifii & firmant Capita feu latera ufque ad aquam falfam, a fero eft quedam taglada, a monte possessiones Communis Tarvilii, funt habita, & poffeffa continne per Commune Tarvifii, & nomine dict Communis jam funt XX-anni, & plures, & nunc poffidentur pto Ipfo Communi Incidente, & incidi faciente dicto Communi de lignis dictorum nemorum, accipiente , & accipi faciente dicto Communi de lignis iplis tam de fuis propriis nemoribus. Item Commun de iignis spiss ram de luis proprits nemotibus. Item quod Commune Tarvili în predicits nemotibus per predictum tem-pus pofuit Gaftaldus tanquam in fuis nemotibus, & predicti Ga-tialdi pofuerunt Saltarios in predicti nemotibus per predictum tempus, qui cullodictunt predicta nemora pro Communi, & steterunt in iplis, & tenuerunt & pto Communi Tarvifii. Irem quod confuetudo eft in Civirate Tarvifii, & diftrictu observata per longeva tempora quod Poffeffores & Domini Poffessionum , & Villarum ponunt in ipus Villis, & polleffionibus Gaftaldos, qui ponune Saltarios ad Custodiam , qui denunciant damnum danies , & ad corum denunciationes creditur, & condemnationes fiunt, que deventunt in Dominos damnum passos & saltarios. Item quod Commune Tarvifii in fuis propriis Terris, & nemoribus creare confueverit, & ponere Gattaldos, qui ad Cuftodiam ponunt Salrarios ad quorum denunciationem damnum dantes condemnantut in XL. foldos denariorum pro plauftro lignorum, que deveniunt in Commune Tarvifii Item quod a predicto tempore XX. annorum citta, & per predictum tempus Saltarii supradictorum hemorum denunciaverunt Communi, & Poreftari Tarvifii damoum dantes in predidis nemoribus, tamquam in nemoribus Communis, & denunciata per eos Communi condepnati funt dicto Communi tamquam damnum dantes in rebus , & nemoribus proprits Communis , & compulsi funt folvere condepnationes predictas. Irem quod Potestas, & Commune Tatvisi semper fuctunt patari, & se obtulerunt paratos facere juftitte complementum Domino Albertion Maurisno, & cuicumque alli de Venetis, maxime sopet nemoribus predictis, in quibus pretendebat Dominus Albertinas predictis shi jus competere, & tstud sepe obtulerunt & eriam facese jus, & complementum pro Orsato de Venetis, & Joanbi Sataceno , & cuilibet alii de Venetiis .

### Omeffe il reftante .

Quaternu teftium productorum corum Dominis Joanne de Odonibus de Cremon Judice, Simbuado de Ainerdis & Fiancifico de Caferio arbitris cledit cum Dominis Marino Contarino, de Joanne Corastio de Venetis inter Communis Venetirum, de Tarvifii-Qai teffen juraverum: ad Sancha Dei Evangelia dicete veritatem am pro una patre, quam pro alis fuper Capitulis, de interestionibus, fuper quibus factint interrogari, de eis datis de porte dit pet Domissam Metioticum de Atpo Not-Sindicatio, fru proeuratoio nomine Domini Postelatis, & Communis Tarvifis, 'de ingulariam perfonarem del Communis de Tarvifio, qui agant, fou contra quos agint coram didità Arbitai contra Dominum Fertum de Cofecnius Sindico, fed Processione se úndiciato), fed entre de Communis Sindico, fed Processione se úndiciato), fed ingularium perfonarum de Venetiis, & diffittibut, qui agunt, fed contra quos agistra. Et hos prefense d'il-Domino Meliorino Sindico, feu Processione Domini Pottelatis, Communis, & fingularium perfonarum de Terviño Et siberine d'il-Domino Petro de Coperionarum de Terviño Et siberine d'il-Domino Petro de Coperionarum de Terviño Et siberine d'il-Domino Petro de Coperionarum de Terviño Et siberine de Communis de Vintia. Et abfenibus estam dicit Dominis Matino Constation, & Guitario, a requisitis, se citaris, a requisitis, quod debetent intereffic, su continetar in infumentia feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium, & Sillam montis feripis per Mattheum de Salomone Norarium and de Salomone No

Dominus Guillielmus de Canthono juravit die teteio excunto Augusto dicere verirarem super Capitulis dicti Sindici. Et die prima intrante feptembri teftificatus fuit. Et fuper primo Capitulo dizir, quod nemora de fub-Arzono, que feripia funt in Capirulis predictis, funt habita, & possessa jam funt XX. anni. & plus per Commune Tarvilii continue, & nunc postidentur per ipfum Commune , faciendo dictum Commune accipi, & incidi de ignamine, feu lignia dictorum nemorum . Interrogatus qualitet feit ea , que dixit . Refp. quod funr circa XII vel XIV. anni , quod Joannes Virus de Domino Spagnolo , & Magifter Laisardus de Bridis, qui positi fuerior per suprastantes pro Communi Tarvifii ad faciendum aprari & refici pontem Plavis, fecerunt pro di-Ao Communi incidi, & accipi circa quatuor ligna magna de difto nemore de fub-Arzono , & fecerunt ea ligna caciari ad dictum Pontem Plavis. Interrogatus qualiter feit dictos Joannem, & Magiftrum de Bridis fuille politos pro Communi Tarvifii ad faciendum accipi dicta ligna pro Communi. Resp. quod vidit cos sace-re laborare homines ad dictum Pontem Plavis, qui est Communis Tazvifii , pro dicto Communi , & facere etiam conduci d'ca ligna de dietis nemoribus ad dietum Pontem . Interrogatua fi vidit dieta Signa conduci extra dictum nemus, vel dicta nemora. Resp. quod vidit bene cariari & conduci dicta ligna de ipfis nemoribus de fub-Arzono. Altud nescit, nisi de Gastaldionibus positis pro Communi, quod bene fcit , quod Dominicus Joannis Dori, Joannes Piccolus, & Oluradusde Medullo appellabantur per homines, qui funt vicini dictis pemoribus, Gaftaldiones dietorum nemorum pro Communi Tarvifii .

soboravi didam didorum Teltium, prout superius continetat. Millessim decentessimo oftangesimo primo Indidione 13t. Sapet shis Capitulis intendit probare Meliotinas de Arpo Sindicus, seu Processato Commanis, & hominam Tarvissi contra Commane, & homines Veneriarum, & contra Sindicum corum viellecta se, och disperso, quod Commune, & homines Tarvissimo, och disperso, quod Commune, & homines Tarvismo Commune, de contra Sindicum corum viellecta seu per superiori seu superiori de resultativa superiori seu superiori seu superiori della seu superiori dell

Ego Andreas de Cho de Schinis Sac. Pal. Not. recepi, & fcripfi, ac

Vc-

DOCUMENTI. benetiarum contra Commune , & homines Tarvifii .

tem quod propter & ea de caufa Commune, & homines Tarvifii, feu Mercatores Pellium, & fubtellarium dapnificati funt in mille libras denatiorem, & plus. Irem quod de predictis eft pu-

blica vox , & fama , & rei veritas .

Hendricus Calegarius de Roverio juravit die Lune primo intrante sepiembri dicere veriratem super Capitulis inductis per dictum Sindicum, & die predicta restificarus fuit fuper ipsis Capitulis fibi lecis per ordinem diligenier . Er fuper primo Capitulo dixit quod homines Tarvifii, & Cives Tarvifit, & Mercatores Pellium, Se subrellarium de Tarvisio fuerunt impediri tre Venetias fani , liberi, & fecuri cum fuis mercantiis, & rebus proprer repressalias concessas per Commune Venetiarum contra Commune, & homines Tarvifii. Intertogatus qualiter feit ea , que dixit. Refp. fetre, quia ipfe fuir,& ivir Venetias caufa emendi curamen,& quando fuir ibi non fuir aufus emere de dicto curamine propter sapreffalias predictas, quia timuit, ne propter spfas re preffalias fuillet fibi ablatum curamen, quod emeret. Interrogatus fi emir rune curamen, & fi conduxit iplum extra Venetias, & diftrictum Venet arum . Refp.quod emit param a quodam fuo amico, & non fuit aufus conducere ipfum extra Venetias, fed quidam amicus ejus de Venetiis, a quo emir illud parum curamen, emit fibi Tefti poffea aliud curamen, & conduxit ipfum cutamen fibi Tefti extra Venerias .

In questa congiuntura erano Offiziali sopra i Mercanti di Padewa , e fue Diffrette Marine que Filippe Be igno, Marine Agadi , e Michiele Gradenige Coust ferive il benemerite Raccoglitore Scotti.

Super facto Domint Albereini Maurufint, &c. Videlicet fuper eo, quod Sindicus, & Procurator Communis Tarvilii intendit probare contra cum.

Hendricus Notarius de Thorengo juravit dicta die III. exeunte Augulio dicere veritatem super Capitulis inductis contra Commune, & homines Venetiarum, & Sindteum diftorum Communis, & hominum de Veneriis, & contra dominum Albertinum Maurocenum Fo eftarem Tarvifii , & Meliorinum Notarium Sindicum Communis & hominum de Tarviño, & super Capitulo, quo dicitur) quod Poteftas , & Commune Tarvifit femper fuerunt parati, & fe obtulerunt paratos facere justitie complementum Domi-no Albertino Maurofino, & cuicumque alteri persone de Venetiis, maxime fuper nemoribus predictis . In quibus pretendebat Dominus Albertinus predictus fibi jus competere, &ifind fepius obtuleaunt. Et etiam facere juftitte complementum Petro Orfato, & Joanni Saraceno, & cuilibet ali de Veneriis . Et fuper dictum Capirulum dixir Sacramento fuo quod ipfe teftis fuir pro Communi Tarvifit miffus ambaxator pro Communi Tarvifit Domino Duci . & Communi Venetiarum cum Domino Nicolao Querino, qui tunc erar Potettas Tarvitit . & cum Domino Sinibaudo de Ainardis . & Domino Zuijano Novello, Vengramino de Nepore, & Nicolao de Ventura . Qui Dominus Nicolaus Querinus recitavir in Confilio Venetiarum majori coram Domino Duce Venerjarum , et dicto Confilio ex parte Communis & hominum de Tarvilio, quod ipfe Poreftas, & Commune Tarvifii pararus erat facere fummariam rationem predictis Domico Albertino Maurofino, Petro Orfaro & Toan-

Guicharamus Notarius de Sirada juravit dicta die tertia exeunte augusto dicere veritatem super predicto Capitulo, quod loqui-tur sacto dicti Domini Albertini, & aliorum, & ipso sibi per ordioem dicto dixit , quod Poteflas , & Commune Tarvifit bene fuezunt semper parati & se obtulerant paratos facere justitie com-plementum dicto Domino Albertino Maurosino, & cuicumque alif de Venetiis, maxime fuper nemoribus predictis, in quibus pretendebat dictus Dominus Albertinus fibi jus competere, & iftud fe-pius obtulerunt; & etiam tacere juffitie complementum Petro Or-Sato & Joanni Saraceno, & cuiliber alii de Venetiis. Interrogasus qualiter feit en que dixit. Refp. quod pluries , & pluries fuit in Confeliis . . . . . & Civem Civitaris Tarvifii ftando Notarium Potestatis Tarvifit & ancianorum pro dicto Communi Tarvitii, & Confiltarium diet rum contiliorum in quibus Confiliis multoties pes Ambaxatores, & Litteras Domini Ducis, & Communis Veneriazum requirebantur per dictum Dominum Alberrinum dicta nemoza de fub Arzono Communi Tarvifii, & dictus Petrus Orfatus petebat quodam molendinum, & per diftum Joannem Saracenum quofdam manfos; & tune fempes per diftum Dominum Potestatem Tarvifit, & Commune Tarvifit respondebatur d etis Ambanatoribus, & Litteris predictis , quod ipfi erant parati facere Juftitie complementum eidem Domino Duei, & dictis hominibus de Veneaiis, & diftis Domino Albertino, Joanni Saraceno, & Petro Orfa. to dicentes, quod femper erant parati dicto Communi & ..... cuicumque de Veneriis facere plenam & fummariam rationem de omnibus que volebant petere alieui Civi Tarvifii . & dicto Communi . Interrogatus quem vellet vincere caufam , Refp. qui jus gaberet . Intersogatus & de hoe fperat dapnum , vel utilitatem . sefpondit quod non ......

Dominus Garfendinus de Regio Judex juratus die jovis IV. Intrante feptembri dieret veritatem super capitulo, è die venetis
fequenti tellideatas fuit, è ditir, quod bene feit quod Commune, è Porefus Tarvitii femper tuelant parati, è le obuleraot
paratos facere fulltie complementum Dominu Altertino Maszefino. è culciumque aili de Venetiti, massime faper nemoribus prediffus fibi jus competere. Et initi episo nobratearet, è cuiam facerte juiltiie complementum Petro Ortato, è Magifito Joanni Sasaceno de Venetiti, à excuibbre abi de Venetits . Intercopia
qualiter feit e.a., que distir, refpondit quod feit hoc quod miffus
sui pro Communi Tarvitii Demino Duri, Communi, è Commoni,
sui pro Communi Tarvitii Demino Duri, Commoni, è Commoni,
and commonitation de la commonitati

dandas dicto Domino Albertino contra Commune & homines Tarvifii. Et fuit ,& recitavit coram Domino Duce Venet. , & Confiliariis dicti Communis de Venetits, & iplis denunciavit pro Communi Tarvilii, quod non deberent dare repressalias , nec ad eas repressaltas procedere contra Commune & homines Tarvifii ad petitionem difti Domini Albertini , vel ejus Procuratoris , quia Dominus Poteftas , & Commune Tarvifit prefto , & parati erant ipli Domino Albertino, vel ejus Procuratori facere rationem de ipfis nemoribus, & de aliis, que peterent , vel vellent ab ipfo Communi . vel hominibus difti Communis : & fi diftus Dominus Dux, vel homines, & Commune Veneriarum procederent ad ipfas repressalias dandas Communi, vel hominibus Tarvisii, facerent contra pafta, que funt inter Commune Tarvifil , & Commune Venet.; & contra jus , & bonam consuerudinem , & tunc diftus Dominus , & Confibarii predicti sesponderunt , & dixerunt pro Communi Venetiarum eidem Domino Garlendino recipienti nomine, & vice Communis & hominum de Tarvisio, quod iple deberet redire Tarvifium cum fuis fociis, & Venetias non redire ea occasione, nifi littere, vel nuncius mandarentur ex parte ipfius Domini Ducis Domino poteftati , vel Communt Tarvifit quod spie Garfendinus, vel alius veniat Venetias occasione predicta: de quod interim nullam facerent novitatem de ipsis repressalitis dandis vel concedendis . Interrogatus quantum ett, quod hoc fuit, ref-pondit, quod fuir tempore Potefiarie Domini Philippi de Per-fumbreno olim Potefiaris Tarvifii, qui fair Potefias Tarvifii jam funt circa fex anni : & dixit etiam fcire, quod prefente Domino Advocato, & Joanne Saraceno de Venetiis, Dominus Joannes Cormarius, & Dominus Jacobus Theupolus olim Poreftas Tarvifit refponderunt ipli Joanni , & ejus Procutatori , quod prefto , & parati erant facere ei juftitie complementum , ram contra dictum Dominum Arraicum advocatum, quam contra quamlibet aliam perfonam de Tarvifio , & ejus diftriftu . Er dixit etiam , quod vidit, & audivit pluries ambaxarores de Venetiis in Consilio Tarvisis venire ex parte Domini Ducis, & Communis Venetiarum, & rogare , ac requirere a Communi Tarvilii , quod ipfum Commune , & homines deberent reducere , & ponere Petrum Orfatum de Veneriis in tenuram & polleffionem unius Molendini fiti in flumine Silleris, de quo erat queftio inter dictum Petrum Orfatum ex una parte, & Alpharifium de Morgano, & frattem ejus es altera .

## Num. CCLVIII. Anno 1281. 8. Agofto.

Compremesso per certe differenze tralli Comuni di Vinegia , e di Trin vigi. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

In Del nomine. Anno a Nativitate ejas MCCLXXXI, die Veneris VIII. Antrane Augullo Indidionel IX. Fadue in domo Domiol Raturati Serovega, in qua hofpitatur infraferirera Domio Agrici. O Coloniata, peteritatsa Domino, Joanne de Agrici. Domio de Coloniata, peteritatsa Domino, Joanne de Agrici. De Domio de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma, Manfredo filio dicti Domini Joanniste Ode Altemariis de Parma de Parma

hibus, Antonio Madonni ........ VValrerio , & VVecello preconibus de Tarvisio, & aliis testibus ad hoc rogatis. Dominus Petrus de Colentia Sindicus, & procurator illastris Domini Joannis Dandulo Dei Gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Cratie Ducis, Domini quarre partis, & dimidie totius Imperii Romanie, & Communis , & hominum, Venetiarum ad infrascripta facienda confliturus, ficut conflat inftrumento inde feripto manu mei Ruftichini Notarii infrascripti codem milleumo, cadem Indictione, die ultimo Menfis Julii, vice, & nomine dicti Communis Venetiarum, & fingularium personarum Venetiarum , quas tangerent , seu tangi postem negotia infrascripta concordia confessa ex una parte , &c Dominus Meliorinus de Arpo Sindicus & procurator Nobilis Viri Domini Matthei Quirini Potestatis, & Communis, & hominum Tarvifii ad infrascripta facienda configurus, ficus confiat in inftrumento inde feripto manu Sifti de Bellagranda Notarii codem millelimo, cadem Indictione, die mercorii fexto intrante Augusto. vice, ze nomine dicti Communis Tarvifii, & fingularium perfo-narum Tarvifii, quas tangerent, feu rangi poffent negotia in eadem infrascripta concordia consessa ex altera parte , compromi-ferunt in Nobilem , & prudentem Virum Dominum Joannem de Odonibus de Cremona electum in quintum Arbitrum per Religiofor Viros Priores Conventuum Frairum Predicatorum de Venetiis, & de Tarviño, & in Nobiles, & Sapienies Viros Dominos Marinum Contarinum , & Joannem Cornarium Arbitros elettos per Dominum Ducem, & Commune Venetiarum, & in Nobiles, & Sapientes Viros Dominos Sinobaldum de Ainardis, & Franciscum de Caferio Arbitros electos per Dominos Poreffarem . & Commune Tarvifii, omnes prefentes, & hec omnia fuscipientes de omnibus, & fingulis queftionibus, novitaribus, & negotiis, que in infra-Scripta concordia comprehenduntur, feu comprendi pollunt : dum tamen Communia Venetiarom, & Tarvilii non tencaniur pro fingularibus perfonis Veneriarum, & Difterctus, Tarvifit, & Diftei-Aus, nifi fecondum formas reformationum Confiliorum Veneriarum, & Tarvifii inferius ferintarum, dantes dieti Sindici. & promittentes pro jpus Communibus Venetiarum, & Diftrictus, & Tar-vini, & Diftrictua, & pro lingularibus personis utrorumque Commaniom, & Diffrictuum dictis Arbitris plenam licentium, & li-beram potestarem dicendi, & definiendi summarie, & sine libelli porectione, & fine aliqua juris solepnitate diebus feriatis, & non feriatis, partibus presentibus, & absentibus, ciratis, & non ciratis, una parte presente, et altera absente, fervara semper forma infrascripte concordie, & declarationum, & reformationis. Promiferent quoque folepniter dicht Sindici , & procuratores nomine, quo fupra dichum eft , fibt ad invicem , & altera pars promifit alteri parti ftipulanti , & recipienti pro fuo Communi, & pro fingularibus personis sui Communis, & Diftrictus, secundum formam prediftarum concordie, traftatus, declarationum , & reformationis, fare . deponere fenrentiis , laudis , dictis , & definitionibus , & arbitriis latis, & fententiatis per dictos Arbitros, feu per majorem partem corum , fub pena quingentarum Marcarum Argenti hine inde, & inde, & hine flipulatione promiffa , ut in dicha concordia, & traftatu continetur. Ordinantes difti Sindici , & procuratores nomine quo fupra, quod terminas XXXXV. dierum incipiat .

eipiat die; qua prefens compromiffum fuit ftipulatum . Promifit infuper dictus Sindicus, & procurator Domini Ducis, Communis, & hominum Venetiatum Sindicario, & procutatorio nomine pro eis prefato Sindico, & procutatori Domini Poteffatis, & Communis Tarvifii Sindicario nomine recipienti, & ftipulanti pro eis mandare omnes fententias latas per dictos Arbitros, vel per malorem parrem corum, executioni tam contra fingulares perfonas, quam contra Commune Venetiarum fecundum formam concordie, & traftatus, & declarationum, & retormationis predictarum. Et e converso dictus Sindicus, & procurator Domini Poteftatis, & Communis Tervifii Sindicario nomine pro eis promifii dicto Sindico, & procuratori Domini Ducis, & Communis Venetiarum findicario nomine recipienti, & flipulanti pro eis mandare omnes fententias latas per dictos Arbitros, vel per majorem partem co-rum executioni tam contra fingulares personas, quam contra Commune Tarvifii fecundum formam concordie, & tractatus, & declarationum, & reformationis predictarum. Ad hec dicti Sindici, & procuratores dictorum communium Veneziarum, & Tarvilit Sindicario nomine iplorum communium promlferunt fibi viciffim ac una pare alteri parti promifit firmum , & rarum habere , & obfervare illud quod per dictos Arbitros, vel per majorem partem ipfarum dictarum fententiarum arbitrarum, feu definirum fuit, &c non contravenire, & observare fecundum formam predictarum concordic, tractatus, & declarationum, & reformationis . Infuper di-Aus Sindicus Domini Ducis, & Communis Venetiaram Sindicario nomine pro eis promisit dicto Sindico, et procuratori Domini Poteftaris, & Communts Tarvifii findicario comine recipienti, & fipulanti pro eis, fe facturum, & cutaturum quod persone de Venetiis, & Diftrictus, que ex forma dicte concordie voluerint agere coram dictis Arbitris , & que convente fuerint a Communi Tarvifii, vel a fingularibus personis de Tar., vel ejus Diftrictus ratificabunt, & affirmabunt prefens compromiffum factum fecundum formam reformationis predicte, forma dicte concordie, & declarationum, & reformationis, in omnibus, & per omnia femper observara, ira quod in nullo possit, vel debeat minuf , vel musari . & e converto dictus findicus, & procurator Domini Poteffaris. & Communis Tarvifii promifit findicario, & procurarorio nomine pro eis dicto Sindico, & Procuratori Domini Ducis, & Communis Venetiarum Sindicario nomine recipienti, & ftipulanti pro eis fe facturum , procuraturum , quod persone Tarvisii , & de Diftrichu, que ex forma dicte concordie voluerint agere coram dictis Arbitris , & que convente fuerint a Communi Venetiarum , vel & fingularibus personis de Veneriis , vel ejus Difiticus, ratificabunt, & approbabunt pielens compromiffum factum ferundum formam reformationis predicte forma dicte concordie, & declarationum, & reformationis in omnibus, & per omnia femper obfervata; ita quod in nullo possit, vel debest minui, vel murari. Que om#'a, & fingula fuprascripta , & infrascripta fupradicti findici , & procutatores Dominorum Ducis , Poteftatis , & Communium Venetiarum, & Tarvifii vice, & nomine dictorum Communium , & fingulatium personarum dictorum communium, & Diftrictuum corundem, de quibus supra habesur mentio, promiseruns fibt ad invicem, & altera pars promifit altert parti tecipienti, & ftipulanDOCUMENTI:

ti nomine, quo fupra dictum eft, attendere , & obsetvare facere , & complere , & artendi , & obfervari , & fiert facere , & compleit fub pena quinque centum Marcarum argent hinc inde, &c inde, & hine ftipulatione premeffa in dicta concordiaappolita, que tories committatur, & exigi poffir a parie non observante, feu contraveniente parrem observantem , & adimplere volentem . quoties contrafactum fuerit, feu in aliquo contravenium , & pena folura, vel commiffa, aur non, & quoties predicta omnia, & fingula obtineat firmitatem, fervata femper forma, tenore, & modo fupradicte concordie. & traftatus . & novarum declarationum . & reformationis Confiliorum Venetiarum, & Tarviffi predictarum. tenor cujus traftatus, & concordie, talts eit. In Dei Eterni no. mine Amen, Anno Dominice Incarnationis MCCLXXXI. Ind. IX. die penultimo menfis Martii hee funt compositiones , & pacta inita , & rraftata per Illustrem Dominum Joannem Dandulo Dei graria Veneriarum, Dalmatie, arque Croatie Ducem, Dominum quarte partis, & dimidie torius Imperit Romanie, & Commune Venetiarum ex una parte , & Nobilem Virum Albertinum Maurocenum, & Commune Tarifii ex altera parte coram predictis Do. mino Duce Venetiatum, & Poteffate Tar. exiftentibus, prefentibus Nobilibus Viris Joanne Zuliano, Marco Badurio, Joanne Barbo , & Jacobo Teupolo Confiliariis ipfius Ducis , & Nobilibus Viris Joanne de Morgano , Roberto de Lanzanigo Judicibus , Rizio de Azonibus , Dionifio de Ainardis , Libenoro de Martilio Ambaxatoribus difti Communis Tarvitii: inita, & firmata per Rufti. chinum Benintendi Notarium Ducarus Venetiarum feribam, Sindicum, & procuratorem dicti Domini Ducis, Communis, & hominum Venetiarum ad infrascripra sacienda , ficut pater In-Arumento publico facto per me infrascriptum Tantum Notarium . & Cancellarium , anno , menfe , die , & indictione predictis , Sindicario, & procuratorio nomine pro predictis Domino Duce, Communi, & hominibus Venetiarum ex una parte , & per Corradinum de Bellagranda Notarium, Sindicum, & procuratorem dicti Domini Potestatis, Communis, & hominum Tarvisit ad infraferiota facienda, ficut paret instrumento publico facto per manum Zamboni de Cariola Imperialis Aule Notarii Sindicario , & procuratorio nomine pro predictis Poteffate, Communi, & hominibus Tarvifii ex aftera parte. Placet Domino Duct , & Communi Veneriarum, & de hoc contenti funt cum Poteitate , & Ambaxatoribus Communis Tarvifii, & ipfi cum eo, videlicet quod procedatur secundum formam majoris Confilit apti per Commune Venetiarum anno Domini MCCLXXX. Ind. VIII. die XIX. Menfis Septembris, cujus forma dara fuit Ambaxatotibus Tarvisii figillata sigillo predicti Domini Ducis cum conditionibus infrace: pris , & additis , que forma ralls est : Anno Domini MCCLXXX. die XIX. Mentis Septembris capta fuit pars in Majori Confilio, quod tenearur firmum illud pactum, quod habemus eum Tarvifinis ficur lectum fuit , & per eandem formam , cujus tenor talis eft: hic eft traftatus, de quo modo ultima vi-& Sociis , ad quod Dominus Dux , & fuum Confilium fic refpondent Poreftari, & hominibus Tarvifii. Sunt contenti, & eis placet, & petuot fi aliquod factum effer, vel commiffum per eum,

DOCUMENTI. & Commune Venetiarum contra Commune, & homines Tarvifit, quod fit contra formam pactorum in repreffaltis , & in aliis contra formam poctorum, & contra rationem . Et e converso fi fa-Aum effer, vel commissum per Commune, & homines Tarvisi contra Dominum Ducem , & Commune Venetiarum , quod debeat videri per tapientes Viros de voluntare partium : ita quod id quod commiffum fuiffet conrra formam pactorum in repreffattis, & in aliis contra rationem, & pacts per aliquam dictarum partium, quod debest reduci ad formam pattorum, ficut dictum est in re-prefisilis, in allis reducatur ad rationem, &c pattar t boc addito, quod fi aliqui faterior, qui tracti fint de possessione aliqua tam per Commune quem per aliquam personam ram ante confectionem paeti, quam poftmodum, quod per findicos, qui erunt electi, poffit vidert, & cognosci fi fint reducendi in possessionem, de quibua effent citati; & ante omnia fententiare, quod reducantur in noffeffionibus ipfis, & cos reducere, & fentenriare de farisfactione ein facienda de dapnis, que habuissent occasione spoliationis predi-cte, & si aliquid effet acceprum per aliquam parrium contra formam pactorum, quod reftituatur. Et hoc fieri debent, & cognofci fummarie, & fine porrectione libelli , & fine aliqua juris folepnitate, & infra certum tempus: & Communia ftent ad folvendum illud quod fententiatum erit. Dictum fuit poftmodum quod Communia debeant dare perfonas corum , qui fententiari erunt . & bona. Et licet dicatur superius, quod per Judices ante omnia debeat fententiati de reducendis (poliaris in possessione , est intentio Domini Ducis, & fut Confilii, quod non debeant fententiare divifim, feu publicare fententias, fed omnes fententias debeant expedire, & publicare fimul, videlicet una poft aliam. Item de facto Thome Quirini , cum dictum fuiffet , quod haberet fpa-tium quinque mensium adutendum rarionibus luis , quod ei non prejudicet terminus quinque Menfrum , fed hung cerium fpatfum quinque mensium , in quibus posit sirendere fus jurs coram di-etis Judicibus t Et per dictos Judices posit, & debest definiri . Poftes fuerant concordes, & funt, quod per Judices Potefistis co-gnofestur, & definistur intra dictum terminum quinque menfium, & Potefiss dare tenestur Judices, its quod funt contenti de modo dirioners aute tenecuter judices, its aquot unter contenti de mouto dirione per Ambassioris de échone Abbitrotum, è de loco, in quo morari debeart, ficut directure. Et in alisi funt firmi, fieddidm eff (apra. Et inlayer foir additum, quedi ne, quod feedabat ad Communia fatisficiant Communia, quod fententistum etit. Et hoc dicture per Dominum Dacem, de cita confilium. In-Super eo die ordinatum fuit , & firmatum in Majori Confilio, quod quicumque Venetus voluerit vendere in credentis cuicunque persone volucrit, vendat . Ifta fuit forma Confilii . Conditiones aurem addite funt ifte, quod duo Arbitri eligi, & accipi debeant ab utraque patte , & Priores Predicarorum Venet. , & Tarvifii degere quintum, qui omnes debeant effe fimul in Orgiago die Mercurii post Redurrectionem Domiol proxima, si tunc quintus advenerit, & postquam ibi fuerint, debeats udite super predicto negotio secuadum formam predicti Consisti, & videre, & audite novitstes, & questiones factas, & habitas usqua nunc ad Commune, & a Commune ad divifum, & a divifo ad Commune infra dies XV. Item infra alios dies XV. fequentes una pare, & alia

& alfa debeat dare in fcriptis fuas probationes , fecundum quod partibus iplis placuerit. Irem infra altos XV. dies predicti Arbitri , vifis , & examinatis omnibus fuperius diftis debeant definite , & fententiare fupra hils, que confinentur in predicto Confilio fecundum formam ipfius Confilii . Er fupra novitatibus , & queftionibus habitis, & feltis postmodum a Communi ad Commune, & a Communi ad divifum, & a divifo ad Commune debeant defigize, & fententiare, fecundum quod eis fuper hoc videbitut expedite. Irem definitis, & fententiaris omnibus fupradicis per Arbitros fupradictos, vel per majorem partem dictorum Atbierorum , & omnia, que definita , & fententiata fuerint , firma , &c rata permaneant, & ab utraque parre debeant observari , & manuteneri . & debeant executioni mandari infra menfem unum fee quentem, juxta modum, & formam jam dieti Confilit, & addi-Rionum iftatum: fub pena quingentarum Marcarum argenti, a. qualiber parte folepniter compromifia . Ita tamen quod pignora concella ad utraque parte fint fulpenfa quoufque predictum negotium fuerlt definitum . Item fuerant, & funt concordes , quod quintus Arbiter habere debeat pro suo falario, & expensis a qua-liber parte libras grossoram Venetorum tres. Item quod ipsi Atbitri nullo modo recipere debeant munera, vel dona ab aliqua persona, vel a Communi , questione durante. Item quod & poft queftiones predictas non debeant recipere aliqua munera proprez iplas questiones. Et quod quintus Arbiter habeat tertiam partem ful fallarii ab initio, & duan partes ipsius fallarii, questionibus terminatis. Item quod quintus Arbiter debeat intereffe pronunciationi fententiarum . Que omnia, & fingula fupraferipta dictus Ruflichinus findicus, & procurator findicario, & procuratorie nomi. ne pro supraferipto Domino Duce , Communi , & hominibus Venetiarum promifit dicto Corradino Sindico, & procuratori Sindicario, & procuratorio nomine pro ipio Porettate, Communi, & hominibus Tarvifii recipienti, & flipulanti, & vice verfa idem Corradinus Sindieus, & procurator, Sindicacio, & procuratorio nomine pro eifdem Poreftate, & Commune, & hominibus Tarvifil promitit dicto Ruftichino Sindico, & procuratori Domlni Ducis, & Communis, & hominum Venetiarum Sindicario, & procuratorio nomine Dueis, & Communis , & hominum Veneriarum , recipienti, & flipulanti ad invicem, & viciffim altera pars nomine, quo fupra promifit alteri parti recipienti , & flipulanti at dictum eft attendere, obsecvare, & facere, & complere, & attendi, ob-fervati fieri facere, & compleri, & non contravenire aliquo modo , ingenio , five caufa fub pena quiogentarum Marcarum Argenti hinc iode, & inde hinc ftipulatione premiffs , que pens tosies committatur, & exigi possit a parte, que non observaverit, & contravenerit in quoliber, & pro quoliber essa, & articulo non servato, quoties fuerit in aliquo contraventum, vel eriam attentatum . Et pena foluta, & commiffa, aut non ...... tecepta fuprascripta omnia ex patto perpetuam habeant firmitatem , & pro hiis oranibus, & singulis observandis, & faciendis diet Sindici obligaverunt fibi vicistim, & ad invicem omnia bona dictorum Communium Venetiarum, & Tarvifit . Unde ad futuram memoriam, & cautellam de predictis confecta funt duo inftrumenta confonantia . Ignum feilicer per me Tantum Notarium , & CancellaSo DOCUMENTI.

cellarum infrasíceipum, in quo faubicisti prenominatus Zambona de Cariola Noszitav, quo tradium fuit dicho Sindira bona de Cariola Noszitav, aquo tradium fuit dicho Sindira in quo eço predicha Tanta Notarus, de Cancellarius me fuberigis quod tradium fuit dicho Sindico Domini Dacis Venetiasum - Acha Venetiasum - Cariola Imperialis Aule Nosatisis his omnibus prefens fui, de rogatus me fusiciripsi, complevi, de ignomosa de Cariola Imperialis Aule Nosatisis his omnibus prefens fui, de rogatus me fusiciripsi, complevi, de ignomosave o consultation de Cariola Imperialis Aule Nosatisis his omnibus prefens fui, de rogatus me fusiciripsi, complevi, de ignomosave o consultation de Cariola Imperialis Aule Venetiasum Gonetovari. Ego Tantas Nosatini, de Duccila Aule Venetiasum Cariola MCCLAXXI de XV. Menfis Junit Jaid'érone IX. Illustris Dominus quante par-Venetiasum, Dalmaite, aquete Chonetto Eux, Dominus quante par-

roboravi. Ego Tantus Notarius , & Ducalis Aule Venetiarum Cancellarius suprascriptis interfui, & rogatus scripsi , & publicavi . Tenor declarationum firmatarum Venet, talis eft. In Dei Nomine Amen, anno a Nativitate ejus MCCLXXXI die XV. Menfis Junit Indictione IX. Illuftris Dominua Joannes Dandulo Dei Gratia Veneriarum , Dalmatie , arque Chroatie Dux , Dominus quarte partis, & dimidie totius Imperii Romanie, & eius Confilium . a Majori Confilio Venetiarum auftorstatem habentes in hune modum eodem millefimo, eadem Indictione, die XVI. Maii Capta fuit pars in Majori Confilio, quod Arbitri, qui funt apud Orglanum pro fact ) Tarvifii poffint complere ea , que occurrifient ad voluntarena Domini Ducis , & fui confiltt , voluerunt , & ordinaverunt pro Communi Venetiatum, & pro fingularibus personis ipsius Communis, in quantum eis tangit, & tangere poffet concordia, cujus habetur interius mentio, quod Arbitri Communium Venetiarum. & Tarvifii. & quintus Arbiter, qui funt apud Orglanum poffint, & debeant ju Padua cognoscere, examinare, & defenite, diebus fertatis, & non ferratis, partibus presentibus, & abientibus , citatis, & non ei atis , una parte prefente & altera abfente, & quod terminus quadragmra quinque dierum Arbitrorum incipiat poftquam per Sind:cos Veneriarum, & Tarvifii fuerit compromifium in predictos Arbiteos . Item quod Dominus Dux debeat coftringege teftes, quos Tarvifini voluerint inducere in caufes, quas haberent coram dictis Arbiteis, & Dominus Poteftas Tarvifii debeat eodem modo cottringere relles, quos Veneti voluerint inducere in causic, quas haberent coram dictis Arbitris in termino sicut continetur in nova compositione. Et quod Dominus Dux, & Commune Veneriarum, & Dominus Poteftas, & Commune Tarvifil teneantur, & debeant executioni mandare omnes fententias latas per dictos Arbitros tam contra singulares personas , quam contra predicta Communia , feu aliquos predictorum . Et quod cum prediftis declarationibus, seu conditionibus procedatur per Arbitros, & findicos fecundum concordiam ordinaram inter dicta Communia Scripta per Tantum Notarium, & Cancellarium Venetierum, & Zambonum Notarium de Cariole. Actum Venetiis in Ducall Palatio presentibus dicto Magistro Tanto Cancellario, & Guezo Note dict Domini Ducis. Ego Ruftichinus Benintendi Imp. , & etiam Papali auctoricate Norarius publicus, & Ducatus Venetiatum Scriba ftans interfui, & ea de mandato dicti Domini Ducis, & ejus Confilii feripli, & publicavi. Tenor Declarationum firmatarum

bus Domino Petro de Plumbino, Domino Namiono de Nordiglo, Domino Nicolao de Caferio, Nicolao de Rimundo ...... de Sidava , Andrea de Beretario, & aliis. Congregato Confilio tercento-zum ia loza Communis Tatvisii, sono Campane, sicuti motis est, coram Domino Marco de Firmo Judice, & Affeffore, ac Vicario Nobilis Vici Domini Albertini Mauroceni Poteffatis Tarvifii proponit, & perit dictus Dominus Vicarius fibi confilium exhiberi quid habeat facere supra infrascripto Capitulo firmato per Confilium Curie Confulum, & Ancianorum, & per Confilium quadraginta, quod reducatur ad hoc prefens Confilium tercentorum. In primis fuper facto literarum miffarum a quinto Atbitto, & a noftris Arbitris de Orglano, & a Notario, & Sindico lectarum in hoc prefenti Contilio tercentorum, qui petunt poffe, & debere per XV. dies audire quettiones in Torcello , & per alios XV. dies audire probationes , rationes , & allegationes in Meftre , & per XV. dies sequentes flare , & effe Padue ad fententias audiendas , & dandas pro majori utilitare Communis Tarvitii, & diftorum Arbitrorum . Dominus Jacobus de Fanzello Ancianus pro fe, & focijs fuis Ancianis confuluit fupra dicto facto Arbitri , & aliorum noltrorum Arbitrorum, fi placebit Domino Duci . & Communi Vegetiarum. quod ipfi vadant Paduam , & ibi audiant , & terminent omnes queftiones : cum hac conditione , quod terminus incipiat quando fuerint in Padua, fi placebit Domino Duci : Alioquin ipfi Arbitri remaneant, & non vadant; demum in reformatione Confilis tercentorum polito patrito per dictum Dominum Marcum Vicazium ad buxolos, & ballotas fecundum formam ftatutorum Tarvifii fuper tacto didi quinti Arbiter, & dictorum Arbiteorum , qui ant lo Organo, firmatum fuit per CCXXIV., & per XX. in con-trarium, & per VII. in confcientis quod per dictum Dominum Poteflatem fat ficut Dominus Jacobus de Fanzello Ancianus pro fe, & focils fuis Ancianis confuluit, qui confuluit, at fupra dictum eft. Et si aliquod statutum precisum lectum, vel non le-ctum, & specialiter legendum, vel aliqua resormatio Consiliiter--centorum, vel aliquid aliud tangens Dominum Potestatem, vel ejus Judicem, vel aliquem de fua familia , quod fint absoluti. Ego Zambonus Cariola Imperialis Aule, & nunc dicti Domini Poteftaris , & Communis Tarvifii Notari us interfui , & rogarus Acripfi, & in Actis Communis Tarvifii appoful, ut fupra dictum eft. In Nomine Christi Jefu , Anno ejusdem Nativitatis MCCLXXXI. Indictione IX. die Veneris VI. intrante junio, presentibus Dominis Artico de Advocatis, Domino Nordiglo de Sanctis, Domino Nicolao de Caferio, Domino Petro Faire, Domino Meliore Judice de Arpo, & aliis. Congregaro Confilio tercentorum in Loza Communis Tarvifii fono campane ficut moris eft, coram Domino Albertino Maurefino Poteftate Tarvifii , proponit , & petit dictus Dominus Poteftas fibi Confilium exhiberi quid habent facere fuper infrascripto Capitulo firmato per Confillum Curie Consulum, & Ancianorum, & per Confilium quadraginta, quod reducatur ad hoc presens Consilium tercentorum, videlicet super sacto sex Capitulorum mifforum de Venetiis per Dominum Ducem Venetiaram, & per noftros Arbitros & Sindicum de Urglago, que capie tula previfa , & examinata fuerunt per Curiam Confulum , & Ancianorum , & per fexdecim fapientes Viros electos , & per Domi-Tom. 111.

num Benencontrum Doctorem legum, fi placet confilio quod refpontiones fiant capitulia fecundum Confilium predictorum , & fecundum quod legetur per fingulum per Andream Notarium de Beretario . 10 hoc prefenti Confilio tercentorum fint firmara . &c executioni mandentur per Dominum Poteftatem . Marcus Ancia nus Magistri Liberi pro se, & sociis suia Ancianis consuluir ad predicts, videlicet faper facto fex Capitulorum lectorum in hoc presenti Consilio tercentorum videlicet quod addatus io compto-misso, quod Arbitri possint, & debeant cognoscere in diebus feriatis, & non feriatis, partibus prefentibus, & abfentibus, citaris , & non citaris , une parte prefente , & altera abfente . Irem quod terminus XLV. dierum Arbitrorum incipiat pollquam per Sindicos Venetiarum, & Tarvilii fuit compromifium in Arbitios predictorum Communium, qui debent cognoscere inter dicta Communia . Item quod Dominus Dux debeat confiringere teftes , quos homines Tarvifit voluerint inducere in caufis, quas haberent coram dictis Arbitris : Et e converso Dominus Poteftas Tarvifit debeat compellere teftes, quos Veneti voluerint inducere in caufis fuis coram dictis Arbitris in termino XV. dierum , ficut continetur in nova compositione. Item quod Domines Dux, & Commune Venetiarum, & Dominus Poteftas , & Commune Tarvifii teneantur . & debeant mandare executioni omnes fententias laras per dictos Arbitros tam contra fingulates personas, quam contra Communia predicta, five aliquoa Communium predictorum, & illud quod per diftos Arbittos fententiatum fuerit tam contra difta Communia, quam contra fingulares personas, quod dicta Com-munia firmum, & ratum habebunt, & contra non venient, & omnia alia, que in dictis fex Capitulis continentur fint eaffa . &c vana , & nullius valentie, & vigoris. In omnibus aliis procedatur per Arbitros, Sindicos, & Advocatos, & Tabelliones, fecundum qued alias tractarum, & reformatum eft per utrumque Com. mune. Demum in reformatione diet Confilit tercentotum polito artito pet dictum Dominum Potestatem ad buxolos, & ballotas fecundum formam ftarutorum Communis Tarvifii, firmatum fuit per CXXIV., & per LXXXIV. in contrarium , & per XIII. in confcientia , quod per Dominum Poteftarem fiat , ficot dietus Mareus Magiftri Liberli Anciani pro fe, & fuis fociis confuluit , qui confuluit ficut dictum eft , & fi aliquod ftatutum precifum, vet non precifum , leftum , vel non ketum , & fpecialites legendum . vel aliqua reformatio Confilii tercentorum, vel aliquid altud tangeret Dominum Poreitarem, vel aliquem de fua familia, vel aliquam aliam personam, quod fint abfoluri. Ego Zambonus de Cariola Imperialis Aule , & nunc Domini Poreltaris , & Communis Terrifii Notarius interfut , & rogatus feripfi, & in Actis Communis Tarvifii appofui , ut fupra diftum eft . Tenor reformationis Communis Venetiarum talis eft . In Dei Nomine, anno a Nativiente ejus MCCLXXXI. die ultimo menfis Julii Indictione 1X. Capra fuit pars in Majori Confilio Venetorum, quod Sindici Communium Venetiarum, & Tarvifii compromittunt in Arbitros di-Storum Communium vice, & nomine fnorum Communium, & fingularium perfonarum, que possent cadem in compromissum ex forma traftatuum concordie , & declarationum inter Dominum Ducem, & Commune Veneriarum, & Potestatem, & Commune Tarvifit

vifi communiter firmararum, de omnibus quellionibus, novitalibus , & negotiis, que pollent ventte in compromifium , ex forma tractatus concordie, & declarationum vertentibus, & que verti poffent inter difta Communia, & inter commune, & divifum , & divisum, & commune, & inter tingulares personas distorum Communium, secundum quod possens tangere singulares personas, & dicta Communia, feu aliquod predictorum Communium ex forma difti traftatus, & concordie, & declarationum. Cum hac declaratione, feu additione, quod difta Communia nullo modo teneantut pro fingularibus, & ibi , ubi dicitur in dicto tractatu , quod dicta Commuoia debeset dare lingulares personas , hec, intelligatur, fi fingulares persone reperiri poterunt, vel habeil in diftrictibus dictorum communium, & fi dicte singulares persone non reperirentur in diftrictibus dictorum Communium , vel non haberent ad folvendum , quod dicta Communia nullo modo teneariur , nifi in hac forma , videlicet , quod fingulares persone banniantur ad petitionem perentis in ea quantitate, in qua tenetentur dare, vei sacetet, de quo banno exite noo possint, nisi solvetint bannum, in quo positi fueriot, & corum concordati com illis, pro quibus polisi suerint ...... & si quo tempore pervenerint ad maous Communium predictorum, quod dicta Communia teneanjur dare dictas personas , fecundum formam dicti traftatus concordie , & declarationum. Er ubi petitum eft , quod difta communia faciant fingulares personas ratificare , & approbase compromiffum, hoe intelligatur fi dicte persone poterunt reperiritio Diftrictibus dictorum Communium , & fi non poterunt reperiri , quod procedatur ad forbanitionem , & dationem personarum, fecundum quod eft fuperius declaratum; & aliter dicta Communia nullo modo reneantur pro ipfis fingularibus personis, vel occasione iplatum, Et quod tenor traftatus , & declarationum ponatus de verbo ad verbum in compromifio . Actum Venetiis in Ducali Palatio, prefensibus Ziliolo, Marco Siboto, & Golmena Noiatio Curie ..... Ego Rustichinus Benintendi Imperiali , & etiam Papali auftoritate Notarius publicus, & Ducatus Venetiarum feriba ftans interfui, & de mandato Domini Ducis feripfi, & publicavi. Tenor reformationis Communis Tarvifit talls eft. MCCLXXXI. Ind. IX. die lune IV. exeunte Julio . coram Domino Francisco Judice , & Affestore, ac Vicatio Nobilis Viri Domini Matthei Quisini Potestaris Tarvifii Confilio tercentorum in loza Communis ad fonum campane more foliso congregato proponit dictus Dominus Vicarius, & perit fibi Confilium dari quid facere habeat fuper eo, quod firmatum fuit alias per confiitum tercentotum, quod per Potestatem, & curiam deberent eligi sapientes provifuri super quadam litera missa Fotestati, & Communi Tarvisii ab Arbitris Advocatis, & findico Communis Tatvifii exiftentibus Padue fuper queftionibus vertentibus inter Communia Venetiarum. & Tarvifi terminandis, reducendo que providerint iterato ad prefens confilium tercentorum; cum quibus fapientibus fuit, & collegium judicum ad dictam provitionem cum dictis fapientibus faciendam, que proviño salis eft, videlieet : Quod ft findici atrosumque Communium compromittant in Arbitros nomine , & vice fuorum communium , & fingularum personarum , que polient cadere in compromifto en forma tractatus concordie , & declarationum

rum de omnibus queftionibus, noviratibus, & negotis, que poftent venire in compromifio ex forma traftatus concordie. & declarationum vertentibus, & que veril poffent inter difca communia, & divifum, & Commune, & iniet fingulares personas di-Storum Communium, fecundum quod poffent targere fingulares perforas, & dieta communia, feu aliquod dictorum communium. ex forma difti traffatus concordje, & declarationum . Cum hac declaratione, fen additione , quod dicta communia nullo modo reneantur pro fingularibus personis , & ibi , ubi dichur in dicto traftatu - quod difta communia debeant dare diftas fingulares perfonas . hoc intelligatur fi dicte persone tepetiti porerunt , vel haberi in Diftrictibus dictorum Communium , vel non haberent ad folvendum, quod dicta Communia nullo modo teneantur nifi in hac forma, quod ille fingulares persone banniantur ad petitionem petentis in ea quantitate, in qua tenetentur dare, vel sacere, de quo banno exire non poffint , nifi folverint bannum , in quo pofiti fuerint , & erunt concordati cum illis, pto quibus politi fuerint in dicto banno. Er & goo tempore pervenerint ad manus Communium predictorum , quod dicha Communia teneanter dare dictas personas seeundum formam dicti tractatus concordie, & declarationum . Be ubi peritum eft, quod dicta communia faciant fingulares personas ratificare, & approbase compromifium , hoe imelligatur fi dice persone peteruot reperirt in Difteichibus dictorum Communium : & fi non potetunt repetiri , quod runc communia procedant ad forbanitionem, & dationem personarum , fecandum quod eft superius declaratum, & aliter dicha communia nullo modo teneantur pro ipus fingularibus personis, & oc-casione ipsarum : & quod tenor tractatus, & declarationom ponatur de verbo ad verbum in compromifio. Demum in reforma-tione dicti confilii facts parte per dictum Dominum Vicarium ad buffolos, & balloras, fecundum formam flatuti firmatom fuit per CLXXXVI. XXII. in contrarium , & VIII. in conscientia , quod fiat , ut provifum fuit per dictos fapientes , & continetur fuperius in proposta .

Ego VVccello Novellus dicti Domini Potestatis, & Curie Netinterfui hiis, & scripsi .

Ego Mattheus de Salamone Imp. anctoritate. Not. hiis omnibus interfui, & rogatus feripis. Ego Ruflichinus Benintendi Imp. ac etiam Papali aoctoritate Not. publicus, & Dactatus Venetiarum fetiba hiis omnibus interfui, & trogatus me fabecripis.

Num. CCLIX. Anno 1281. 8. Agofto.

Elezione di arbitri per accumedar le differenzo inferto fra il Comuno di Vinszia, e quelle di Trivigi interno a confini. Ex lib. B. olim existente in Tabulario Communis Tarvisi.

MCCLXXI. die VIII. augusti Commune Tarvisi, & Commune Veneriarum super pluribus differentis & controversiis se compromiserant in dominum Joannem de Odonibus de Cremona electum in quintum-arbitrum per Priotes Conventus fratrum PredicaMcetorum de Venetiis, & de Tarvilio, & in dominum Marinum Contarenum, & Joannem Cornarium arbitros electos per-dominum Ducem, & Commune Venetiarum, & in dominum Sinibaldum de Ainardis, & Franciscum de Calerio Arbitros electos per dominum Potettarem , & Commune Tarvifii , & prefertim fuper eo quod Porestas , & Commune Tarvifri precendebat jus habere in aquis, terris, paludibus, & canellis, & jurifdictione carum, que funt verfus pallaram Communis Tarvifii in Doza, & Sigloncello ulque ad fanttum Cataldum inclufive, & a turre de Coftanzago verfus Tarvilium ufque ad aquam falfam, quibus locis cum occasione guerre Ecelini de Romano per totam Marchiam , & prefertim in diftrictu Tatvifii, quam Civitatem Vecello de Camico , & Albericus de Romano tiranice per viginti annos in circa occuparunt , & que guerta duravir per quadraginta annos in circa Commune Tarvifit uti, & frui con pollet Commune Venetiarum ufurpavit, & pallatam fecit ad sanctum Zulianum ubi confuevesunt ftare custodes pro Tarvifio, & custodes pro Venetits ftabant ad Sanctum fecundum. Nec aliquis audebat pilcari in diftis locisa. aut canellas vel alia auferre fine licentla Communis, aut dominotum de Collalio Comitum, & etiam de Guidotis, & etiam dotnini Episcopi Tarvifit habentium ibt jurifdictionem , pro ut dicunt teltes fuper inde examinati . (1)

### Num, CCLX. Anno 1284. 23. Agoño.

Concessiono fatta da Redesso I. Re de' Romani ad Obizto Marchess d' Est delle Appellazioni della Marca Trivigiana, e di Mossolice - Dalle Antichità Estensi del Musztori P. II. pag. 34.

Rudolfus dei gratia Romanorum Rex femper Augustus omnibus in perperuum . Regalem eminentiam decenter extollimus cum nos ad merita fidelium nostrorum respicimus, & benemetitis condigne refpondemus. Inde est quod nos attendentes preclara devotionis oblequie per majores domus Eftenfis Romano Imperio , noftrisque predecessoribus exhibita, & nunc ad memoriam revocantes devota & continuata fervitia, que fidelis ac devotus nofter Obizo Marchio Eftenfis & Anconitanus Imperio & nobis liberaliter exhibnit, & inceffanter exhibet , quoties res appetit , & requirit, dignum reputamus, eldem in fuis peritionibus benigne & favorabiliter respondere . Notum fit igitur universis Imperil fidelibus presentibus & suturis, quod nos de liberalitate regia presato O-bizoni Marchioni dilecto fideli nostro, suisque posteris Causam Appellationum per totam Marchiam Tarvifinam , five Verone in rectum feudum concedimus & largimur . Ad hec etiam de benignitate Regali Caftrum Montiffilicis cum omnibus pertinentiis fuis, or tota jurifdictione & diftrictu , cum omnibus ils , que ad impe-

<sup>(1)</sup> Quoad chartam hanc vide Corps Universal diplomatique du droit des gens, on Recueil des Traites de Paix, d'Allânce, de Treve &c., du Jean du Mont idel le Suplement par m. Barbeiras, p. Vol. fol. Vide eriam Ecclefias Veneras a Flaminio Cornelio illufratas dec. XI. P. a. p. 28.

Aiffimi . Actum anno dominice Incarnationis MCCLXXXI. Indictione IX.

Regni vero noftri anno octavo -Datum apud Nuremberg per manum magliftri Godefridi Regalis

Curie Prothonotarii Pataviensis Prepositi , nono Kalendas Septembris . Per manum magiftei VVillielmi de Rodo Imperialis aule noresii

de mandato iplius domini Regis Romanorum .

### Num. CCLXI. Anno 1281. 11. Settembre .

Parte presa nel Configlie di Padova di riftorare la firada dal Pente della Brenzella fine a Padeva, e interno a' Vicentini che debbane pagare il pedagio al pante di Baffano paffande cen merei , a che Lonige debba effere dei diffrette di Padeva . Ex archivo Civitatis Baffani .

Anno domini millefimo ducentefimo octurgefimo primo, Indi-Sione nona , die undecimo intrante Septembri , Padue in Communi Palacio ad discum figilli , presentibus Azone de Montagnana, Picinato de Picinatis not. Sigilli , & aliis. Repperi ego nor. infrascriptus in libro resormationum Confilii majoris facto in Regimine domini Henrici Dauro de Veneciis Poteftatis Padue unam reformationem vivam, & non cancellaram hoc modo feriptam Item placuit centum & viginti tribus , & difplicuit quatuordecim , quod via tota debear bene aptari a ponte Brentelle ulque Paduam & pontes similiter , qui fant , & effent in dicta via . Et de facto Baxiani , quod non fit licitum Vicentinis poste aliquid portari per pontem Baxiani exceptia victualibua, que possint conduct ad civitatem Padue non folvendo pedagium . In aliis veto fratuta Com. Ego Peduanus filins Vittl not. Sigilli Vicencie repeil & fcripfi .

### Num. CCLXII. Anno 12\$1, 12, Ottobre.

I Vicentini concedene a' Bessanest di poter condurre il ler vine da Angarano in Bessano senza pasar dazio e Ex Archivo Civitatio Bassano

Anno domini millefimo ducentefimo octusgefimo primo, Indict. nong, die dominico duodecimo intrante Oftob. Vicencie in Communi Palacio, presentibus dominis Jacobo de Montebello Jud. & Nicolao Smereglo pot & aliis. Coram domino Henrico de Brigafolle Judice & Affeffore ac Vicario domini Marxilii de Partinipeo de Padua Por. Vicencie Reformarum fuit per Ancianos Communis Vicencie nemine discrepante quod homines de Baxano. qui habent funm vinum in Angarano tam de fictis, quam de parribus & decimis, poffint iplum vinum conducere Baxanum fine aliquo impedimento feu dacio folvendo, faciendo homines de Baxano, qui habent dictum vinum in Angarano fidem coram domino tPotestate Vicencie, seu suo judice & Assessor, quod habuevinum est de suls redditibus, partibus, & decimis. Et hoc secerant disti Anciani, ideo quia resormatum est Padue, quod homines de Padua, & Paduano districtu habentes fruges, & redditus in fuis terrenis in Vicentino diffrictu , possint i plos redditus libere conducere in Paduanum diftrictum fine aliquo impedimento feu dacio folvendo , & e converfo . Et hoc occasione literarum miffarum Poteftari, & Communi Vicencie a Poteftate & Commune Padue presentatum ifto domino Henrico Judice per domines Bonaprelium Buzacarini, & Simeonem Buxie Ambaxatores Communis & hominum de Baxano.

Ego Pilius magiftei Pilii not. Ancianotum Vicencie interfui , & hoc feripii .

#### Nam. GCLXIII. Anno 2282.

Decrete d'un Sinede Provinciale Aquileisfe, in cui si semuntane gli surpareri de beni, e delle siurossissimi eccessassimi con pia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Hoc eft exemplum cujufdam inftrumenti, cujus tenot talis eft . Aquilege,in Major Ecclefia prefentibus Reverendis, in Chrifto Patribus dominis Enrico Tridentino, Bernardo Vicentino , Adalgerio Felrenfi , & Bellunenfi , Villuino Tergestino , Bono Justinopolitano , Bonifazio Parentino, Marcio Cenetenfi, Egidio Emoacnfi, & VVernardo Petenen. Epifcopis: nee non Venerabilibus Viris Dominis Magiftris Leonardo Vicedecano, & Capitulo Aquilegen, ac etiam procuratoribus Venerabilium Patrum Dominorum Bartholomei Veronen. Joannis Paduani, Joannis Polenfis , Procfavit Tarvifini , ac Folcherii Concordienfis episcoporum , & Corado Pefaten. , Pagano Bellunen, & T...... Coziacen. Monasteriorum Abbaribus, fratribus Prosperino Custode fratrum Minorum forojulii, Jacobo lectore fratrum Predicatorum Conventus Civitaten. , & aliorum fidelium tam elericorum, Religioforum, & Secularium, quam laicorum Aquilegiensis Civitatis, Diecesis, & Provincie multirudine copiofa . Reverendus in Chrifto Pater , & Dominus Raimundus S. Sedis Aquilegenfis Patriarcha in Provinciali, seu generali sua finodo qualdam conflitutiones in scriptis edidit, & publicavit, dicta finodo eas laudante, & approbante, ficincipientes. Raimundus Dei gratia S. Sedis Aquilegen. Patriarcha ad prefentium certitudinem , & memoriam furarorum; inter quas edidit, & publicavit quamdam contitutionem hujus tenoris. Quia noonullos fic ceca feducit cupiditas, quod voluntaris libito, abstinentie ruptis habenis , ad illicita relaxato circa invasionem , & occupationem bonorum , & jurium ecclefiafticorum tanto impudentius deleftantur, quanto qui ca eripiunt rariores inveniunt objectores . Nos hujulmodi pravotum improbis constibus telistete cupientes, neglecta incendia vires fumant, universos tam duces, quam Marchiones , Comites , Barones , Poteltates , Capitaneos , Vavafores , Communitates , Universitates Civitatum , Caftrorum , Villarum , & quorumcunque locorum, ac cives, & quaslibet alias personas cujulcumque preminentie, dignitaris, honoris, & gradus, & cooditionis, status, & fexus, que loca, Caftra, Villas, jura, & jurifdictiones, feuda, decimas, census, pedaja, muras, argenti fodinas , privilegia , inftrumenta publica , & quasliber alias feripiusas publicas, & authenticas, prara, nemora, molendina, pafcua, pifcatias, poffeffiones, montes, Villas, Infulas, paludes . aquas , Salinas, Domos, & alia bona quecunque Ecclesiis, Capitulis, & Personis Ecc esiaticis Aquilegensis Civitatis, Diecesis, vel Provincie spectantia occupant, vel quovis modo derinent occupate: vel ecclesias ipfas , capitula , feu ecclesiatticas personas impedierit queminus eis libere pro fue voluntaris libito uti possent , aut in eis Angarias, vel perangarias exercere prefumunt , aut predictarum Civitatis, dierefis, feu Provincie eccletias aut Capitula feu ecclefiafticas personas impediunt ne lo terris, seu possessionibus suis poffint uti aquis aquarumve ductibus , falinas facere, vel Moleudina

dina confiruere, ant illis ati pro fue libito voluntatis, prefenti confirurione diligentius admonemus, eis mandantes, ut infra duos menfes a prefentis Conftitutionis publicatione peremptorie res ipfas , & carum polleffiones predictis ecclefiis, Capitulis, feu iplarum Rectoribus, aut Prelatis reftituant cum effectu, de perceptis etiam, & que percipi potuerunt, ac de damnis, & injurits illatis farisfaciant competenter, ac ab exactione angariatum, & perangariarum, & impedimento, ac occupationibus hujufmodi deinceps penitus conquielcant , aljorum de voluntate , & affenfu fuffraganeorum noftrorum , tam noftra quam tortus prefentis auftorirate Confili & nune pro ur ex tunc in universos, qui hujulmodi conflitutionis tenotem per fe, vel per aliam, quacunque machinatione, ingenio, arte, vel dolo violare prelumpferint, fi Duces fuerint, vel Marchiones, Comites, vel Barones, Capitanei, Poseftates, Vavafores, Cives, aut quevis alie perfone cujufcumque preminentie, dignisatis, honoris, gradus, conditionis, flatos, vel fexus excommunicationis fententiam promulgamus; Clvitates, Terras , & loca corundem Ducum , Marchionum , Comitum , Baronum, Porestatum , Capitaneorum, Vavaforum, fen aliorum Nobilium interdicto ecclefiaftico fupponentes . Si vero fuerint civitates , five universitates civitatum , Caftrorum , Villarum , & quorumcunque Iccorum Porefferes , Gastaldiones , Maricos , Re-Rores , & Ancianos , Consiliarios , & Officiales ipsorum voluntate, & affenia, & auftoritate prediftis excomunicationis ex nunc vinculo innodamus, & Civitates, Cuftra, Villas, & locaipfa ec-ciclastico fapponi interdicto. Non obtante quod detentotes, feu poccuparores hujufmodi illicite venditunosi, locaionis, conceffio-nis, impignorationis, feu infeudationis fibi factorum per Prelatos , feu quaslibet alias personas contra Sanctiones Canonicas , vel civiles pretendar titulum , feu allegent. Diocelanis auftoritatem , & licentiam concedentes quod excommunicatos occasionibus supradictis poffint abfolvere auctorisate noftra , & interdictum hujufmodi selaxare cum ab ipus delinquentibus fa:isfactum fuerit competenter . Ego &c.

Ego Joannes Notarius predicta instrumenta exemplavi diligenser, prout in authentieis instrumentis inveni , obmiffis tamen diebus, & confulibus.

### Num. CCLXIV. Anno 1281. 26. Decembte .

Caftiglione da S. Martine confessa di tenere in fende certi beni in quella contrada dal Voscovo di Coneda E' nominato Guecollone de Camine . Ex Collectione Comitumde Zulianis Cenet.

Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo primo, Ind. IX. die Veneris VI. exeunte Decembri in pretentia Joannis de Salla ; Vidonis de Artufio , & aliorum . Dominus Caftiglon as de S. Martino confessos fuit, & contentus, atque manifestatus fe habere teudum infrafcriprum cum fidelitate , & fervitie tanquam homo , & per hominem Domus Dei de Ceneta a Venerabili Patre Domi-

Domino Marcio Dei gratia Cenet. Episcopo , & Co. & ab Epifcopatu Cenet. feilicet res infrascriptas, in primis sextam partere Zironi Sancti Matrini, & unum agrale inter Zironum, & Turrim , & fexram partem Turris de Sancto Martino , & tantum plus quod femper debet fi vult facere Canipam in difta Turre & famalla inferius , ut pervenit ei in parte cum divifit cum fratribus fuis, & nepotibus , & tres paffus palatil ubi nune habitat, & tantum de curtivo, & unum agrale quod quondam fuit Atolmi murarii, qui a mane eft terra qu. D. Johannis de Callefella, a meridie terra Odorici, a fero, & monte vie caftri, & terra Geli a fero . Item fextam partem torius caftellarii ab ecclefia fuperius manens, & capiens in cantono muri Ecclefie a parte inferiori. Item fextam partem totius castellarii, & domus fecundum emptionem factam de predicto verbo Domini Profavii olim Episcopt Cenet. ut in carta emptionis scripta per Reginaldum Not. a D. Vecellone qu. de Camino, ut dixit, hec omnia manischavr ut fupra dictum eft, habere in seudum, & hoc salvo quod si plua reperiretur libenter manifestabit tanquam fue vero, & bone Domino . Actum Cenete in Ecclesia majori .

Ego Albertus de Cenera Sacri Palarii Not, interfui, & 10-

gatus feripfi . Ex Archivo Episcopali Civitatis Cenete.

Num. CCLXV. Anno 1283. 30. Gennajo .

Sentenza compromiffaria fra il Comune di Baffane , e gli uomini di Selagna e di Pove. Ex Tabulario Civiraris Baffani.

Lacung funt etiam in originali .

Anno domini millesimo ducenresimo ostuagesimo tercio Indista XI. die penultimo januarii in Baxano in burgo Baxani in domo Communis Baxani ; prefentibus dominis Sulimano judice que magistri Gloi , Nigro not qu. domini Johannis de Tealdo , qui fuit de Tarvifio, & nunc habitat in Baxano, Bartholomeo que domini Bereidi de Charczatis, Martino not. qu. domini Jacobini de Pifcargribus, Marafcoro not. qu. Jacobi , Clarello not. qu. Bonoti, Ugolino not. qu. Viviani de Ugolino, & Petro not. d mini Garzeti & aliis . Ibique dominus Lovatus judex qu. domini ... & Albertus Bibi qu. domini ...... de Padua , ramquam arbitri, & arbitratores, & amichabiles compositores, & deffinitores inter Zambonum qu. Jacobini de Bonzaninis findicum , & Procuratorem Communis & hominum de Baxano findicario nomine dicti Communis & hominum de Baxano, & pro ipio Communi & hominibus Bazani , & etiam Procurarorem Rambaldi qu. Albertini, Carilli Vafelarii qu. Arnaldi, & Baxani filii Moralde de Baxano, & pro eis ex una parte; & inter Adam qu. ................. de Povedo Sindicum , & Procuratorem Communis & hominum de Povedo, findicario nomine difti Communis & hominum de Povedo, & pro iplo Communi, & hominibus de Povedo, & inter So-Janum qu. ...... de Solagna Sindicum , & Procuratorem Communia & hominum de Solagna findicario nomine dicti Communia & hominum de Solagna, & pro ipio Communi, & hominibus Solagne,

& diffum findicum Communis Povedi nomine ac vice infrafcriprarum personarum, filicer Caffe qu. Johannis, Alberti Viviani, Delaydi ejus fratris, Mundi qu. Paganoti , Petri qu. Defiderii, Zambelli qu. Deliderii, Delaydi qu. Pauleri, Pacis eius fratris, Bonifacii notarii , Luciani qu. Mori, Jacobini qu. Simconis . &c. Viviani qu. Ambroxii, & dictum Sindicum Communis Solagne, nomine ac vice infrascriptarum personarum de Solagna, filicer Solani qu. Johanis, Petri qu. Zaneti, Pe...... qu. Petri Marcharelli, Mucii qu. Luciani , Mayneti Goimerii, Avancii ejus fratris , Golmerii qu. Torengii , Bertini qu. Petri Blanchi , Zambelli Golmerii, Paxett Salveltri, & Petri Yfachini, ex altera parte, filicet occatione dapni dari , feu quod dicebatur datum effe per di-As Communia Povedi, & Solagne, seu singulares personas predictas de Povedo , & Solagna occasione cujuldam operis facti per dicta Communia Povedi, & Solagne, & predictas lingulares perfonas, & etiam alias de Povedo, & Solagna, quando fiebat opus in vineis, & claufuris, & arboribus, & aggeribus ipfarum fingullarum personarum de Baxano. Item occasione injurie illare Communi Baxani ex factione dicti . operis . Item occasione ipfius operis reftituendi per il'os de Povedo, & Solagna, quo modo, & forma, & in quantum restitui debeat per dicta Communia Po-vedi, & Solagne-Item occasione expensarum factarum in litibus, & causis quas habuerunt predicta Communia, sen singulares per-sone inter se racione dicti operis, & dapni datotum, & accusacionum inflitutarum per Commune & fingulares personas de Baxano. Et generaliter de omni controvetfia, & discordia , que elfer & effe poffer inter partes predictas occasione dicti operis , & queftionum factarum occasione ipfius operis reftituendi , prout continetur in carra difti arbitrii, five comptomiffi fcripta per dominum Sulimanum folo nomine judicem not que magittri Gloyunde pro bono pacis & concordie predicti arbitri , & arbitratoses, ac amichabiles compositores, & deffinitores simul concordirer, & unanimiter dixerunt, & arbitrati fuerunt , quod Commune & homines Povedi, & Solagne debeant facere, & curaie cum effectu quod illi de Povedo , & Solagna , qui affoluti funt ab acculacionibus contra cos factis per Sindicum Communis Baxani, & per alias fingulares personas infraseriptas, faciant finem & remiffionem Communi Baxani, & ejus Sindico, & fingularibus perfonis, que accufaverunt, & pactum de non petendo de omni co, quod dicere vel perere possent a dicto Communi Baxani vel a fingullaribus personis predictis occasione sentencie absolutorie, seu femeneiarum absolutoriarum, seu occasione expensarum, in quibus condepnari effent predictt Commune Baxani, vel fingullares persone de Baxano predictis de Povedo vel Solagna . Et debeat splum Commune Solagne , & Povedi servare indepnes ipsum Commune Baxani , & predictas fingulares personas de Baxano ab omni co , quod fibi dici , & peri poffet occasione dictarum expenfarum . Item debeant diftiSindici Baxani , Solagne , & Povedi , facere fibi ad invicem finem, & remissionem de omni co, quod sibi invicem dicere postent occasione dictatum expensarum . Et Commune Baxani tenearur facere & curare , quod illi de Baxano qui accufaverint, taciant finem & remiffionem bis , quos accufaverunt de omnibus expensis, quas fecerunt . Item dixerunt , & arbitrati fue-

runt quod homines & Commune Povedi, & Solagne debeant continue per unam diem vel partem diei secundum quod justum sue-zie arbitris laborare ad restituendum in priftino statu opus quod fecerit in loco suprascetioto, scilicet ad reftiruendam rem in co fatu in quo erat in Kalendis Agusti nuper preteritt , & laborate debeat torum Commune Povedi & Solagne vel pars vel quantiras hominum fecundum quod juffum fuerit dictis arbitris. Item dixerunt & arbitrati fgerunt, quod damnum quod paffi funr fupraferipri Rambaldus, Carllus & Baxanus eis reftiguatur per Commune Povedi, & Solagne, filicet fexaginta foldos denariorum Veneciarum pro quoliber corum . Irem dixerunt & arbitrati fuerunt quod jura parcium fint in co flatu , in quo erant in Kalendis Agufti , & nullum jus intelligatur acquiffitum effe vel acceffiffe . vel deperditum, vel diminutum, alicui partium in loco in quo factum fuit laborerium fuprascriptum, occasione hujus fentencie vel arbitrii , vel occasione alicujus operis sacti per Commune , vel homines Povedi vel Solagne , vel occasione operis saciendi per eos de Solagna, & Povedo. Ex vigore ifins fentencie, quibus predictis foldis fexaginia denariorum folutis five receptis per fupraseripros Rambaldum, Carllum, & Baxanum faciant ipsi finem, & remissionem predictis Communibus Povedi, & Solagne, & Sindicis corum finem & remiflionem de omni injuria, & dapno, quod recepissent seu passi sunt occasione operis suprascripii, vel occafione fententiarum absoluroriarum latarum per Potestatem Padue pro Communi, vel aliquibus fingularibus personis de Povedo, vel Solagna, vel aliqua alia occasione. Item de injuriis illatis hinc inde occasione operis facti fit remissio ex utroque recepto in ipfis arbieris, quod irerum poffint arbitrari, oc sententiam fuam interprerari, & corrigere fecundum quod fibi vifum fuerit. Irem quod omnia predicta, & fingula, & universa predictorum attendantur, & adimpleantur, & adimpleri & attendi debeant per suprascriptas partes in omni modo, & forma, ut plenius continetur superius sub pena & debito comprehensis in compromisso superius rociens quociens contra predicta aut aliqua predictorum contravenerit vel fecerit, & pro quoliber capitulo non observato, tociens penam comitti, & exigi poffit per partem attendensem predicta contra partem non attendentem predicta aut aliqua predictarum. Er pena foluis . & non folute nil minus ettendere, obfervare, & adimplere tenestur . Item in dicto millefimo & indictione fuprascripra die primo intrante Febr. in burgo Baxani in domo Communis Baxani, presentibus dominis Barrholomeo qu. domini Beraldi de Charezaiis, Martino not. de Fiscatoribus, Jacobino filio Amici La-zerini. & Viviano Botexella qu. Zaneti de Saxo, & aliis . Ibique predicti Arbitri , & arbitratores , & amichabiles compositores fimul concorditer dixerunt , interpretaverunt , ac declaravetunt , & ordinaverunt, quod predicta Communia Povedi, & Solagne, & homines diftarum villarum filicet ochuaginta persone, teneantur & debeant infra octo dies poliquam fuerit eildem Communibus vel Sindicis corum Communium per Potestarem aut findicum Communis & hominum Baxani denunciatum , ut fint & elle debeant per unum diem tantum ufque ad velperas denunciando dicto Communi Bazani , aut ejus Sindico Bagani diem quo voluerint effe ad leborandum in dieto opese. Et bec omnia predicta & Cogula

predictarum attendantur, & adimpleantur in omnibus & per omnia ur fuperius continerur per predictas partes fub dicta pena & debito fupetius nominato, tociens penam comitti, & exigt poffir cum effectu per partem predictam artendendam contra partem predieam aur aliqua piedictorum non attendentem ; & pena foluja , & non foluca nil minus attendere, & adimplere teneatur . Et predida sentencia, ac declaracio in suo priori robore firmiratem permaneat. De hoc plura funt instrumenta consonancia. Ego Anthonius qu. Gerardi Sacri Pallacii not. iuterfui , & hoc inde fcripfi .

Num. CCLXVI. Anno 1283. 3. Aprile.

Sentenza di Rainuccio Giudice del Podefia di Padova in favoro del Comune di Baffano contre alcuni daziari Padepani. Ex Atchivo Civitatis Baxani.

In nomine domini Dei eterni . Anno ejusdem nativitatis millefimo ducentesimo octuagesimo tercio Indict. undecima die tercio intrante Aprilli Padue in Communi Palacio ad difchum Aquille, presentibus Antonio not. filio domini Rainerii a blado, Hentigeto qu. Ambroxini, qui flat a fancto Leonardo, Gerardo not. qumagistri Henregeri de Scarabellis, Nascimbene not, que domini Jacobi de Pataris, Palqualino qu. domini Guidonis de Turre teflibus, & aliis multia. Nos Rainucius iudex & Affeffor domini Verii de Circulis de Florentia Padue honorabilis poreftatis cognoscentes super quadam , & de quadam denunciacione nobis facta per Johannem Graffum, & Zanetum precones Communis pro fe, & fociis fuis, & dominos Jacobum de Palmerio, & Donatum aurificem Sindicos Communis Padue findicario nomine pro iplo Communi ex parte una. Et fuper quadam, & de quadam proteflatione fafta coram nobis per Mareschotum not. Sindicum Communia & hominum Baxiani findicario nomine pro ipfis hominibus , & Communi ut continetur in carra findicarie feripra per Johannem nor. filium magiftri Jacobini a nobis vifa & lecta ex altera cujus denunciacionis renor talis est . Vobis domino Rainucio Judici. & Afleffori nobilis viri domini Verii de Circulis Padue Poteftasis denunciant Johannes Graffus, & Zanetus precones Communis Padue pro se de sociis suis, quod ipsi acceperant septem plau-fira vini cum plaustris vejetibus de septem pariis bovum, quorum bovum unus eft infirmus, que omnia ceperunt in confinibus Padue , & Tervixii euntia verfus partes Tervixii contra Meftre contra formam flatuti, & bannorum Communis Padue. Que plauftra , vinum , & boves ducebantur extra dittrictum Padue per quofdam homines, quos capere non potuerunt . Qui Johannes Graffus, & Zaneius precones Communis Padue , delato eis facramento per didum Judicem, ac juraverunt omnia predicta vera elle, fecundum qued in dicta denunciatione fu perius fcripta funt . Et tenor vero protestationis predicte facte per dominum Mareschoeum Sindicum Communis Baxiani findicario nomine pro ipio Communi talis eft, Coram vobis domino Rainucio Judici & Affeffort

DOCUMENTS.

domini Verit de Circulis Poteffatis Padue dicit , & proteffatur Marefchotus not. qu. Jacobi Sindicus Communis , & hominum de Baxano findicario nomine, & pro ipfo Communi Baxani ad defentionem jurium & racionum dicti Communis, quod vinum, boves, & plaustra, que dicuntur denunciara fuisse contra ordinamenta, & banna Communis Padue per Zanettum, & Johannem Graffum precones Communis Padue , non debent publicari , nec pro Communi Padue vendi, cum non incidentut incomiffum, nec portarentur contra banna, feu ordinamenta Communis Padue , nec fuerint inventa extra diftrictum Baxioni , & cum interfit Communis , & hominum Baxiani deffendere ne predicta plubicentur, vel dicantur incidiffe incomissum, & cum ad dapnum, & prejudicium redundarer Communis, & hominum Baziani, & ef-fet contra pafta, ordinamenta, & fentenciam, que funt inter Commune Padue, & Commune Baxiant, paratum fe offert dictus Sindicus docere, quod diera non debeant plubicari, nec pro Communi Padue vendi, non adfringens fe ad probandum, nifi quod fufficiat ad Jura Communis Baxani deffendenda . Qui judex fupradictus suprascripie protestationi respondens protestatus suit, quod paratus erat & est secere justitie complementum, & quicquid tenetur de jure, & forma flatuti, dicens quod non credie ipfum effe Sindicum, nifi eidem conflet de findicatu . Quam protestarionem dichi Sindici dictus juden admittit, fi de jure admitti debet . Unde vifa dicta denunciacione , & facta cridetione fecundum formam ftatuti, & vifa dicha proteftatione facta per dictum Marefchorum findicum, & findicario nomine dicti Communis Baxani , & termino locato predictia patribus, & unicuique earum ad probandam, & hoftendendum de jure corum, & recepto etiam facramento a predicto Zaneto , & fociis , in quo loco dictam vinum , plauftra, & boves ceperant, & vifo eriam loco per nos cum ipfo Zaneto, & fociis, qui nobifcum venerunt ad dictum Jocum, & nobis locum designaverunt, & ipfum locum propriis oculis cum ipfis, & etiam cum teftibus, qui recepti fuerunt in ipfo loco, per nos vidimus & confines & terratorium Terre Baxani, & quantum extenditur dictum terratorium perfonaliser perfpeximus, & in ipfo loco teftes recepimus , & auditis allegationibus utriufque partis, & ea que dicere & allegare voluerunt coram nobis; vifis eriam inftrumentis allegatis, & inductis per dictum Matefchotum Sindicum Communis Baxani , videlicet und fentencie fcripto per Johannem de Tardivello not., in quo continetur inter cetera, quod dominus Marchus Quirinus tunc Potefies Padne arbiter, & arbitestor inter Commune Vicencie, & Commune Bamani fentenciavit & pronunciavit, quod Commune & homines Baxant fubjaceant Communi Vicencie in exercitibus, cavalchatis publicis, & daciis, ut in ipfa fentencia plenius continetur, que fententia fubiccipta est per magistrum Dominicum not. gramatice Profesorem . Item alio cujusdam reformationis facte tempore poteffarie nobilis viri domini Boniffacii de Canoffa tunc Padue Poteftatis, in quo continetur inter cetera, quod per Bondiem Sindicum Communis Padue accipiatur tenuta de omnibus juribus, & rationibus , que & quas Commune Vicencie habebat in Baxano , & Territorio ipfius, & quod per Commune Padue promittatur Ambaxatoribus Communis Baxani fervare Commune, & homines

Baxani indepnes ab omni dapno, gravamine, & periculo quod el incurrere possent, & hoe secundum quod in ipsa refformatione plenius continetur : Item quodam alio scripto manu Boni Johanals notarii, în quo continetur inter cetera, quod Potefizs & Sin-dicus Communis Vicencie pro Communi Vicencie concefierune Sindico Communis Baxani, & ipli Communi Baxani Tholoneum, five Tholonea , que accipiuntur & impofita funt in Baxano pro Communi Vincencie qualibet occasione, ut plenius in ipio inftrumento continetur. Item quodam aljo inftrumento feripto manu Gerardini olim Viviani campfloris . in quo continetut inter cetesa , quod refformatum fuit per Confilium Ancianorum Civitatis Padue, quod per Potestatem aggregarentur fapientes , qui interfuerior fentencie lare inter Commune Vicencie, & Commune Bamani, ut in ipfo plenius continetur. Item quodam alio inftrumento feripto manu Zamboni not. qu. Andree, in quo continetar in . ter cetera, quod refformatum fuit tempore Potestarie domin i Marthel de Corrigia Padue Potestaris per Confilium fenaginta, quod ipfe dominus Potettas convocet sapientes, qui interfuerint sentencie late inter Commune Vicencie, & Commune Baxani per dominum Marchum Quirinum tunc Padue Potestatem , & provideant fuper carram dicte fententie, & ipfam fententiam declarent , pro nt in ipfa refformatione plenius continctus . Item quodam a-lio inftramento scripto per dictum Zambonum not. , in quo continetur inter cetera, quod predicti fapientes, qui interfuerint fententie late inter Commune, & homines Vicencie, & Commune Baxani per dictom dominum Marchum Quirinum olim Padue Potestarem comuniter dixerunt coram domino Ifacho jud. & Affeffore domini Matthei de Cottigia tune Padue Poteffatis, quod cum interfuffent dicte fentencie, quod hoc modo late eft fententia, & hoc intellectu iftis actis, & tractatu expresse, quod homines &c Commune Baxani in nullo alio honere teneaptur Communi & hominibus Vicencle, nisi in hiis quatuor, que continentur in sentencia, scilicet in exercitibus, cavalcharis publicis, & daciis, & debent que Commene Vicencie hec sola facere, & hoc quum Civitas Vicencie faceret, & secundum quod Civitas Vicencie faeiet, & ad aliqua honera non tenentur, pro ut plenius de predi-Ais in iplo inftrumento continetur . Item quodam alio inftrumento fcripto per dictum Zambonum not. , & quodam flatuto Communis Padue , in que inter cerera continerur , quod homines Baxani debent traftari licut Cives Communis Padue, & Subjacere Communi Padue fecundum quod fubjacebant Communi Vicencie, ita quod Commune & homines Baxani fubiaceant Communi Padue tantem in exercitibus, cavalchatis publicis, & dactis , & quod Commune & homines Baxani poffent imponere dacia, & Tholonea in terra Baxani, & ipla percipere, exigere, seu habere ad u-tilitatem Communis Baxani solvendo Communi Padue libras quadringentus pro quoliber anno, quas invenimus folutas effe per didum Commune Baxani hucufque, & hoc fecundum formam dithe fertencie late per diftunt dominum Marchuni Quirinum quondam Padue Potecatem, & predicte declarationis Inche per dictos Sapientes de Padua, pro ut de predictis & aliis plenius contineras in 19fo fitutus posito in primo libro fituretorum Communis Padue fub Rubitca de Poteftate Bagant . Vifis etiam dichis dictorum te-

flium .

tion. & connibat & topolis in praiceipine, & datuth, & influential playin, & topolis in praiceipine, & datuth, & influential playin, & topolis conferencial playin, & topolis conferencial playing topolis conferencial playing the conferencial playing topolis conferencial playing

Die predich inen & reithus predichis. Lecta & publicats fait predictis fementia prefentibas Zaneto predicto fun nomine, & procatatorio nomine Bonifacii not. ab Olco, Dandellis, & Dulzamic de Baxano procatatorio nomine pro cis, & Nikobalos Bazengo not. procatatore, & procutatorio nomine didi Johannia Grafi, & prefentibas retiam domino, Jacobo de Palucario is didico Communis Padac findicato nomine pro ipfo Communi ex predicio Marefechoro not. Sindico Communia & prodicio Marefechoro not. Sindico Communia & hominam de Communia de la lecta, julia partibas predicip petunibas & volunibas, & Communia de altera, julia partibas predicip petunibas & volunibas, & good di-Al fontenia (teretura.

Ego Albertus fillus domini Azonis de Salgeriis Sacri Palacii notarius exilien în oficio Commanis Padue ad exigendum bana Communis cum predicto domino Raynucio Judice, & Affelfore predicti domini Porcelaris predictis omalbus prefeas interful, & justa predicti judicis predicti seripă.

# Num. CCLXVII. Anno 1283. as. Maggio.

Parts prefa nel maggior Canfiglio di Verna prefidendo in quello Alberto dalla Seala genneal Capitano del hopolo di daner alla 'Monacho di S. Maria delle Vergini di Campo Marzo an pezzo di surveno per ampliare il lero monifero. Dalle Chiefe Veronch del Bincolini Lib. 1V. ppg. 693.

Die Venerit vigefino primo madii in domo nova Gomfianis Verone prefernibus dominis Alextro de la Scala Genetal Capitaneo populi Vetone, dominis Lazatino de Bononis piolec. Cazaneo populi Vetone, dominis Lazatino de Bononis piolec. Cazalitibus Poreffaris. Jacobo de Criarina, arque Reroldo notario
quond. domini Bonomi refibus & alita. In Confilio Gaftalidionam
Minfilerioram Vetone de fonum Campane more folito congregato
coram nobili vito domino Jannino de Bonaconfis de Mantus hodominum Porefatem justa Forenza Itatus' Commantis Vetonequod quilibet Gaftaleio pofiti dicere, & arengare id quod fibi vicdentu.

dette trile pro Commani Verone, & premitta eriem propolitione dipper requisione fororam minorum de Campo Marcio, que pretune en dari, & concedi certa para dicil Campi, 'viellicer apad martem ocurum veniendo verdas domam, fais qua laudantar equi comode habitare bibdem propret parvisarem loci . Petrit lidem deminas Poreltas Consiliam la prasidetam , qui feriendam fit in predicità pro majori utilitate & honore Commanis Verone. Retornato trandem Confilio M. detro partiro per lifum dominam Parditarem del terradum, & cerolitus ed dedendum, placult sortura de ligito Campo Marcio pro Commani Verone para lila, quam ipfe domine partierant, placendo Confilio majori nel predicità ponarer requisition, & fecundum Verone para illa, quam ipfe domine partierant, placendo Confilio majori, ad quad predicità, ponarer requisition, & fecundum Voluntatem dici majoris

Confilii procedatur in predictis. Item die martis oftevo junii in fala majori picta Palatii Communis Verone presentibus domino Alberro de la Scala Generali Capiraneo Populi Verone, dominis Cazadrago de Manrua, Filippino Zamboti militibus Potestatis, Gerardo notario de Ottonello, Carlaxario notario qua domini Otolini, atque Bonazonta notario filti domini Alexandri restibus & aliis. In Confilio majori ad fosium Campane more folito congregato coram suprascripto domino Potestare. Cum propter honorem ac reverenriam Del, & fue benedicte Matris domine Sancte Marie, & B. Zenonis corporis faneti , & prorectoris Civitaris & diffrictus , & omnium fanctorum, & fanctarum Del in Confilio Gestaldionum extitir reformatum, quod pro Communi Verone detur, & concedatur fororibus minogibus domine Sancte Marie de Campo Marcio certa pars , que modica eft in ipfius Campi, & eft apud murum diftarum fororum versus domum que eft in dicto campo, ubi laudantur equi , vemendo verfus jortam, per quam intrerur dictum campum Marcium, ex eo quod dicte forores muite funt, & non poffunt co. mode habitare in dice loco proprer parvitarem difti loci, & hoe piacendo Confilio majori propoluit, & dialt Dominus Poreftas, & periit Confilium fibi dari , quid faciendum effer in predictis pro majori utilitate & honore Communis Verone , Refermato demum Confilio, & dato partiro per ipsum dominum Potestatem ad se-dendam, & revoluto ad sevandam placuit omnibus nemine discordante quod dictis fororibus derar , & concedatur pro Communi

Item die Veneria XI. junil in Camjo Matrio apud domos didratum fororum prefentibus dominis Zecharia de Fredo, Zilio de Piis, Florio filio domini Benedifili de Moro, Avancio, Rizzado Rubo de Fefens, auque Alberto nostrio de Pelicytino refilios de Rubo de Pefens, auque alberto nostrio de Pelicytino refilios de Feripii de voluntare de conferti infraérisportum Sapientum ed hos bibdem vocatorum, feilitet dominorum Ubertini de Zachariis, Artonii de Cecter, Barnholomel de Pettomaccio, Henrigeri de Baldatri, Amaberii de Marcachettii, Zenonia de Mafege, de Anouii fili qu, domini di Gioddi voluntare predictium Revolutional manife Venore fratgi Gabbieli eccipienti somaine, de vice Com, manife Venore fratgi Gabbieli eccipienti somaine, de vice predig-

Verone illa pars Campi Marcii, que eis delignata fuerit per dominos Potestarem, Capitaneum, & fapientes electos ad hec.

Tem. 111. g darum

flatum fororum minorum de Campo Marcio Illum pattem difa Campi Marcii, quam elidem dare & concedere volunt pro Communi Verone, videlicet VII. perticas ad periesa fex pedum a larece infeito il incepiendo mentazare in angulo maré diébarum fodum equos , & a latere fusperiori vertius flamicellum quastuordecim periesa incipiendo miletrare apud janaam difarum fororum. Ad habendum, tenendum, ati , & polikiendum, dantes dicitis fortibus licentium intrandi creatum & corporatem podelifonen pratibus licentium intrandi creatum & corporatem podelifonen pratuctit tanquam in rem fuares. Anno domini miles discertedimedogetime reteci Indida. M.

Ego Gilberius Tenca notarius interfui & rogatus feripfi .

Num. CCLXVIII. Anno 1283. 27. Luglio .

Sentenza del Pedestà di Padeva, comandando che il Capitanio de Cavalcatori di là della Brenza non deveste molestare i Bastanese Pall'acchivio della Città di Bastano.

In nomine domini dei eceni. Anno qu'alem nativitatis milicino ducentiemo odrugelimo iercio, indicino undecina di quino ecente participato e moderna que que que ambrodini, Andreza de Valle non figilii, è alitis. Die legiono excunte julio cridavir Viena preco fe ex parte domini Contenerolis judicis è Vicarii domini Potefatis perfonaliter precepife domino Ferantumo Capitaneo Cavaleatorum ultra brette, quod on debata modeltar nec impordire Communez, è homines Bazari pro falario, quod ei petebar, è fi vult constadicere, fit die lane coram dicho, judice.

Item die fearo exenne Julio ad difeam figili prefentibus difice etitibus; Silionus Gallicie de Bazzoo Sindeux Communis, & thominum Terre Bazani, ut continetur in carra finicarie fafta per Salimanum non. filum Tolf feiti paratus coram domino Convegnivole judice, & Vicario domini Poreflatis pro quettione, quevidebatus effe contra dominum Perantinum Captinaeum ultra Brepte ex una parte, & thomines Baziani ex altera ufque ad horam gebitams altera parte non comparente.

Ego Nicolaus filius Melli de Noyollo facri Palacii not. Sigilil existens in officio Sigilil in secundis quatuor mensibus Potestarie domini Verli de Circulis de Florencia Padue Potestatis ut repers hoc serios.

Ex alie retule .

#### 25. Ottobre

In nomine domini dei eterni. Anno ejuschem nativitatis millesmo ducentesimo octusescimo eteroi. Indictione endecima die feprimo exeunte Octubri Padue in Communi Palacio, preferribus Nicolae not. Silio Mellii, Andreinor. de Valle, Antonio not. Raisetti a Blado, & aliis. In dei nomine amen. Super eo quod pro

parte Capitanei, & Cavalcatorum de ultra brenta politorum fuper capiendis forbanitis, & fuper vitualibus perebaot , quod homines Cattri Baxani compellerentur ad folutionem , & colecionem faciendam falarii ipforum Capitanei , & Cavalcatorum , & pro parre Sindici de Baxano dicebant quod homines Chaftri Baxiani non tenentur ad falarium predictum folvendum ipfis Capitanen, & Cavalcasoribus, habito confilio fapientum, videlices dominonum Johannis de Chapite Vace, & Nafeimbenis Affolis judicum, & Fini Jaici, quod tale est, visis & audiis racionibus, & alega, cionibus facts pro parte dicti findici, & instruments quamplurisbus predictis fapientibus oftenfis, & oblaiis, & habita fuper his omni diligenti deliberacione, & examinacione dicunt & confulunt omnes in concordia predicti fapientes habita confideracione pactorum de quibes fit mencio in ftatuto Communis Padue, & habita juris deliberacione quod predictus Sindicus Communis Baxani , & ipfum Commune non teneatur folvere, nec colectionem facere falarii capitanei predicti, & cavalcatorum. Nos Verius de Circulis Potettas Padue predictis confideratis, prefentibus domino Salio no Sindico Communis & hominum Baxani findicario nomine prodicto Communi Baxani, & prefentibus Jacobino not. de Parcitate procuratorio nomine Capitanei & Cavalcatorum predictorum, ad discum sigilli pro tribunali fedendo pronunciamus , & fentenciamus, ut in dicto Conscilio continetur, citato esiam legitime Johane Fornaferio Sindico Communis Padue , & domino Ailino eins Advocato .

Ego Henrigetus qu. Ambroxini sacri Palacii not. existens in officio Communis Padue coram domino Potestase ad discum sigilli scripsi.

Num. CCLXIX. Anno ra83. ir. Settembre.

Edisto del Pedefià di Padova, che proibifee il portar armi preibita in Baffano a' Padovani e a' Vicentini . Ex Atchivo Civitatis Bazani :

Nos Verius de Circulis de Florencia Poteflas Padue comircimas priori preconum Andree de Salla preconi Communis Padue quod cridare debeat publice in Terra, & Cafiro Bastani, quod nullas de Padua, & Faduano diritula, & de Vicnocia, & Vicno-ino difiritula, de Vicnocia, & Vicno-ino difiritula, de quillete alius debeat porture arma veriia per Communis Padue, & quillete alius debeat porture arma veriia per Communis Dadue, & ordinamentorum Communis Bastani, in pena & bannis, que in ipfis statuts plenius continetur.
Dat. Padue in nosteo palacio Communis il de undecimio intraste

Seprembris .

Ego Andreas de Valle not. Sigilli feripfi.

#### Nam. CCLXX. Anno 1282. 20. Settembre.

1 Padovani refituiscone al Pedefid di Baffane il diritto di giudicare.

- Ex Tabulario Civitaris Basseni.

In nomine domini dei eterni. Anno ciufdem Nativitatis milimo dacenteimo Ottugefino eterzo, indica, undecima, di unoccimo execute feptembl sel difcum Sigili prefensibus Henrigero qu. Amboznii, Andrea de Ville norsuo Sigili, de aliis. Die fupsificipio ecuisi foliamote preco de Ceuflive se ex commifionadalle fulle montha felli Falsaidi, quad aliqui non deben citarehomines de Basiano, & ejus difiridas ad racionem faciendam alicio prefone cutar. Tertam Basiani.

Item die loco, & tetibus retuilt dietas preco se ex commisfione diel Judicis personalters precepsité comino Romano de Srenia, domino Aldigetio de Cafale, domino Francisco domini Ugonia, domino Spanello fillo domini Chaze judicibus, e precipio se si a descriptiones de la commissión de la commissión de fenore de la commissión de la commissión de la commissión de retifica domino Batholomon de Versitis judicibus, quod non debean cognoscre de siqua ciracione, que fietet contra formam ficarrotam.

Irem die codem, loco, & tellibus resulit dicus preco se es commissione dicti judicis precepisse omnibus notariis extimutoram, & procusatorum, quod pro sliquo plato civili, non debeant forbannire homines de Baxano, vel ejus districtus ultra sormum statei:

Ego Nicolaus filius Melit de Rolelo Interfai, & feripfi.

## Num. CCLXXI. Anno 128f. &. Ottobre .

Procura del Comune di Baffano per agire contro il Capisanio e i Cavalcatori di la della Brenta . Ex Tabulatio Civitatis Baffani .

Anno domini millesimo ducentesimo octosegtimo tercio, Indici, andecimo del VIII. odubis in Bazano Super domum Communis; prefencibus Hendrigues Viviani precone Communis, & Ronacurán, prefencibus Hendrigues Viviani precone Communis Sazani ad Somur estampare & Ronacurán Communis Sazani ad Gonur estampare & Ronacurán Communis Communis Productiva Communis Communis, & C

Ego Henricus Maurus not. interfui & fcripfi .

Num.

## Num. CCLXXII. Anno 1283. in Nevembre,

Capiteli proposti al Podefia di Padeva dal Comune di Baffane per provere la di lus giurifdizione e i di lui privilegi. En Atchivo Civitatis Baffagi.

Intendit & vult probate coram domino Covegnevole judice & Vicario domini Potestaris Padue Martinus norarius qu. Jacobini de Piscatoribus procurator, & procuratorio nomine domini Fulconis qu. domini Senescii de Bernardis potestaris Baxani , & nomine domini Andree de Brariolo ejus judice, & findicus & findicario nomine Communis & hominum de Baxano, & ad corum defeo-Gonem .

In primis quod in Terta Baziani eft quoddam bannum, five ordinamentum, & fuit tanto tempore, cujus non extat memoria, continens quod fi bos vel vaca alicujus persone intret, sive inventa fuerir in die in blaya alicujus in diffrictu Baxani, condepnetur Communi Bagani ille , qujus fuerit bos vel vaca , in foldos quadraginia denariorum pro qualibet beftia, & in duplum in nocte.

Item quod tres boves Johannis a furgo de Povedo inventi fuerunt de mense octubri nuper elapso contra formam banni , & ordinamenti predicti in diftricte , & pettinenciis Baxani in blava.

ave in formento Johannis qu. Melleris ,

Item quod Porestates Bagani in Consilio , & officiales Communis Baxani, & ipfum Commune Baxani ex vigore ordinamenti , & banni predicti, consueverunt incidentes in Ipsam bannum, sive sint de Baxano, sive de Povedo, sive aliunde condepnate, & conant ur astano, net ur roveuo, net anunce cuncepnate, & con-depnaciones exercere, & condepnatos capere, & capi facre in Testa, & diftricu Bazani pro predictis condepnacionibus folven-dis, & exigendis. Et hoc uli funt facere absque contradicione alicujus perione, vel universitatis per triginta annos, & tanto tempore cujus non extar memoria.

Item quod illi de Povedo, quod occasione dicti banni per Pote-flatem, de Commune Baxani hucusque condepnati fuerint, solverunt Communi Baxiani condepnaciones in cos factas fine queffione & querella .

Item quod Commitne & homines Baxiani fe supposuerunt jurifdictioni Communis Fadue certis pactis, & convencionibus, filicet illis pactis & convencionibus, quibus fupoliti erant Communi Vincencie, cum eo tempore effent fubiectl Communt Vincencie, & non jutifdictioni , & Communi Civitatis Padue .

Item quod Commune Padue convenir cum Communi & homi-nibus Baxiani inter cetera ur pater ex forma flatuti Communis Padue , quod Commune & homines Baxani pollint barna imponeze, & ca exigere in Terra Baxani , secundum quod hactenua confueverunt , & illa banna fint , & effe debeant Communis Ba-Item quod Poteftates Baxani cum voluntate & Confilio officia-

lium Communis Baxani confueverunt uti jutifdictione condepnando , & puniendo in Terra Baxani ram in civilibus , quam in criminalibus queftionibus, tanto tempore cajus non extat memoria.

ante quod fe fubponerent jurifdictioni Communis Padue, & poftquam le subposuerunt jurisdictioni Communis Padue.

Irem quod ftarutum politum in volumine ftatutorum Communis Padue fub rubrica de juzisdictione Communis Padue, potettate domino Martino Vallarelio fit dicens : Compellar Poteffas Padue quoleumque Civitati Padue fubdiros ventre Paduam ad raeionem petendam, faciendam, & recipiendam in eriminalibus, & eciam in pecuniariis causis, Salvo quod in Baxano reddatur & fiat racio per poteftatem Baxiani usque ad summam librarum vigintiquinque intet homines Baxani folumodo & cetera, factum fuit, & conditum contra pacta, & convenciones ynita, feu ynitas inter Communia Padue, & Baxiani, & contra voluntatem Communis , & hominum dicte Terre Baxani , & eis reclamantibus, & contradicentibus.

Nune CCLXXIII. Anno 1283, 14. Novembre .

Guerre civili tralli Caftelli, e i Caminefi. Copiatratia dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno domini milles, ducentes, octuages, tettio , die XV. men fe Novembris Civitas Tarvilii mutavır itatum cum, nomine Coma munis effet Porestas Tarvisii Dominus Duca de Gambacetiis vigentibus Tatvifii parte Alba & parte Rubea , Pats Alba , videlicet de Camino, & Eccletie expulit parrem Rubeam, scilicet de Caftellis, que erar pars Imperii five Gibellina, cum altera etiant Guelfa diceretut & fuit de mane' ante terriam : & occilus fuit Dominus Gultelmus de Sclavis dui ferebar blanderiam illorum de Castellis folus . Et tune Dominus Gerardus de Camino in Consilio majoti, ubi erant plus quam duo millium homines factus fuit Capitaneus Generalis Civitatis Tarvifii nemine discrepante, posito parrito ad levandum, & fedendum inter quos suerunt pre-sentes, & qui ei saverunt & concionati sunt Fra. Petrus de Ato. po , Dominus Zulianus de Novello , Dominus Tholbertus Caiza , Dominus Jacobus de Bonomo, Dominus Henfeditius de Guidortes Dominus Alberrus de Barfario, Dominus Arricus Advocatus, Do-minus Tholbertus de Camino, Dominus Bonincontrus de Arpo, Jacobus de Billuno, & alii pluxes. Expulfi autem fuerunt eirca centum cum Domino Gerardo de Castellis & Jacobino ejus fratre, Dominus Bonitacius de Castellis, Joannes de Morgano, illi de Retio, Gajardus de Beraldis, Russignollus de Arpo, Zanninus de Arpo, Bentevegna de Gatdelino, Soperchinus de Ainardis, Nicolaus Spirito malignus, Leonardus, & Damianus de Mutania, Naffinguerra de Sala cum filiis, Joannes Padenella cum aliis pluribus dictam parrem fequentibus. Er tune etiam incontinenter fuerunt electi octo lapientes qui deberent confinare omnes de parre predi-Aa , & confinati fuerunt Dominus Sinibaldus de Ainardis , Bona. curfius de Refio, Vecellus Novellus Notarius, Andreas de Trivignano Not. Henricus de Torengo Not., & quam plures alii ad num. centum, & ultra de quibus postea fasta pace, circa Festum S. Petri plures reftiruti funt , exceptis Dominis de Cattellia , Henderico de Torengo, Avanzio de Marco Rubeo, Nascinguerra

de Sala, Michael de Kefio, Judilius de Bolfono, Marcus Maji-Brit Libecti, Baltiano de Bolfono. Et quia Dominus Gerardus de Camino omnia ad natum fiaum faciebar, & flatim elegit in Porelataren Dominum Articum de Catello & faciebat ficri condemationes modo fao, nec non abfolitiones, & cancellationes per Britania de la compania de la compania de la conbart, & altere d'abat omniaque faciebat preter feientiam, & voluntatem hominum Confilii tercentorum, locet alquando faciebat fonanet Campanam Confilii, fed vocais rudities, & forenibus, & alus qui non crare de Confilio, o muna jubebat ut fili placebar ordinari, & alla per fapriam XX. annorum in citca qualbus fair Capitanesi, & licer potediares eligebanear, qui i privileer, au Capitanesi, & licer potediares eligebanear, qui privilere, au contra i plam.

Cnm Dominus Gerardas de Camino expulliffet de Civitate Tarvilii predictos scilicet Dominum Gerardum de Castellis, ae Bonifacium, & Jacobinum ejus fratres ipli fe fe reduxerunt in Caftra fua, fed dum frent obviam ipli Domino Bonifacino facti funt circa quinquecentum homines qui perveniebant per Villam Poftumie, ad auxilium ferendum; et cum nunciatum effet Dominum Gerardum de Castellis esse in Villa de Scatapargo de Bladino iple Dominus Bonifacius ivit cum tota gente ad dictum Dominum Gerardum, ubi fimul habito colloquio, & confilio inter splos frarres Dominus Gerardus accepta quadam iplatum gentium quantitate ivit Alilum, & Dominus Bonifacinus cum alia quanriture ivit ad Rocham Cornude. Interim ne dum ex Civitate Tar. fed etiam ex Castrofranco, & aliis locis expulsi funt sequentes, & adherentes ipsorum Dominorum de Castellis, & MCCLXXXIV-eum circa ver deliberasset omnino Dominus Gerardus de Camino evertere Caftra, & homines Dominorum de Castellis, facto exercitu collecto de Padua, de Forojulii, de Vincentia , de Ferraria, & cum eo erat Tifo de Campo S. Petri , Episcopus Aldigerius Feltrenfis , Albertus Dives , Dominus Gajardus , & alti plures Nob. Tarv. venit ad oblidenda Caftra predictorum Dominorum videlicet primo Alylum, & Molioparte, ubi tpfi recefferant, & inter obfidendum ivit , & primo coegit Dominum Jacobinum recedore per compositionem de Castro Molipartis pretio habito decem millium libratum; quo facto postea venit Alilum habens fecum ultra duo mille equires , & maximum pedirum numerum , quod fentiens Dominus Bonifacinus egreffus Arce Cornude cum circa yuaruor centum Equitibus, & ad duo millium peditum obviam le fecit ipfi Girardo de Camino in planitie quadam inter Fontem, & Alilum ubi prelium concertum eft, & iple Dominus Bonifacinus equo dejectus occifus eft, qui postez ad Castra sua de Caftellis enm portaverunt, & ibi fepultus eft. Sed occifo iplo Domino Bonifacino, & gente descipata magnus timor incuffus eff Domino Gerardo Fratri qui erat in Arce Afili, & forrirer unicuique reffiterar, adversariis quotidie usque ad muros Castri concurrentibus, & omnia ferro igneque per Territorium comburentibus, quo factum eft ur de pace, & concordia ceprum fir agi pet Dominum Aldigerium Episcopum Feltrensem, inter dictum Capitaneum & Poteffarem, & Commune Tarvifii ex una parte, & ipfum Gerardum de Castellis ex altera, qui Episcopus pluries

2 4

104 tvit in ipfam Arcem ad colloquendum cum ipfo Gerardo de Caftellis . Demumque res per utramque partem in iplum Episcopum remifia eft , qui declatavit , quod iple Getardus de Caftellis pro libris XXXI. millibus Arcem ipfam, & Caftra fua omnia ac terras, & jura venderet, ac traderer ipfi capitanco, & Communi Tarvilii. Qui Gerardus de Caffeilis licet id egre tuliffer, tamen fententie paruit, & reliebis Caffris abilt eum tota fua gente; & dum recederet proteftatus eft , quod ipfe non daret honores fuos, & pollestiones fuas quas habebat in Pedemonte pro centum millious libris denariorum pareotum, & pto fuis terris, & poffessioni-bus omnibus, & Terra Cadubrii dicto Domino Getardo de Camino, & quod omnia faciebat caufa non devaftandi , & reducende in malo flatu Civitarem Tatvifit , & pottus ite vellet vagabundus per totum otbem cum fratribus fuis. Et fie adierunt, & quidam resetunt Venerias, & deinde ad formias ubi Dominus erat cum fratribus fuis . Pars autem gentis cotum Veronam abriffe tradunt. Factum eft poftes ut Caftes, & Fortilicia omniz ipforum dituta, & profitata fuerint videlieet prefertim de Mulipatte, de Caltellis, de Cornada, de Campo, de Castelvico, de Scajasurgo , & etiam Domus cum Turti quam habebat Tarvifri . Et hoc fuit circa menfem junii MCCLXXXIV. Et polles bonsomnis, & predisconfifeata in Communi, que multa fuerunt in Villis prefertim Meliopattis, Cotnude, Nogatedi, Vatagi, Colbettaldi, Vatnicii, Capite plebis Cavafii, Oblerdi, Caftelonge, Cafteleesi, Caftellotum Queti, Campi, Cumirani, Brentellarum, Vulpagil, que omnia descripta fuere & profetipta, de quibus modo fuo ut plurimum disponebat iple Gerardus de Camino .

Num. CCLXXIV. Anno 1283. fenza giorno,

Zfame di teftimeni po' beni de' Caftelli, in cui fi nemina il tempe della lere effuifine . Copia tratta dal Tomo H. della Raccolta Scotti .

Elaminandeli melti Teftimen) in una Lite tra il Comune, gli Avegari, i Cellalti , ed alsri per la ricupera delle Poffeffionil del Comune.

In Giugne depefe Barrelemes quendam Guglielme dalli Caffelli fuper primo Capitulo incipiente , in ptimis videlicet &c. fibi pet ordinem lefto facramento fuo dixit fe tantum feite, videlicet quod difta booa , terte, & possessiones fpettaverunt, & pettinuetunt ad quondam Dominum Gerardum de Castellis quondam Domini Corradi, & Dominum Bonitaeium ejus fratrem, & etiam ad Dominum Jacobum, & Antonium ejus fraties, & per ipfes tenebantur, & poffidebantur tamquam bona ad ipfos (pectaotia, antequam expellerentur, & tempore, quo expulfi fuetunt de Civitate Tervisii, quod fuit in MCCLXXXIII., & ante, ipia affictando & difictando , & alia de iplis faciendo tamquam de fuis Bonis . Interrogatus, quomodo, & qualiter feit , que dixit . Respondit tam. quam homo, qui vidit iplos Dominos tenete, & poffidere dicha

bens, tettes, Manso. & possessiones, affichando, & diffictione, fictus, de reddints perceptioned tomquam de diar bont: Interceptus un bij jacent, in quibus Terratoriu, & que sont corum consecutive, and possessiones entire, responsici quod jacent in Locis, & Terrasorii in Capitulo contentits de cohereniis non recorduru, & nesci, capitulo contentits de cohereniis non recorduru, è nesci, interrogens quibus affictive possessiones per perceptus fuentes, a quibus affictive attention, qui fugura l'interrogensi quibus affictive attention, qui fugura l'interrogensi quibus affictive attention de l'interrogensi qui funcionalità perceptus fuentes, a qui une temposis vivebant, de quotam nominibus son tecrodatur.

Num. CCLXXV. Anno 1284. 20, Giugno.

Compromesso de Caminess, e Castelli nel Vescovo di Felire, e sua seconza. Tratta dal Codice della famiglia Benaglia c. 58.

Anno domini milles, ducentes, octuages, quatto die XX. Innil in confinibus Afili in claulura Francisci Grondelle de Afilo jacente inter portam de Afilo mescati, prefentibus dominis Henrico de Villalta , Federico ejus nepoce , filioque domini Ludovici , demino Afcanio de Guerino , Mocenico Vicedomino ipfius domini Episcopi , Oliverio de Menzano de Feltre , Hensedifio Comire de Coleito, Artico Advocato Tarvibi &c. Compromifium feriptum fuit per Benevenutum notarium de Rambaldonis de Feltre inter dominos Arricum de Caffello Poreftatem, & Girardum de Camino Capitaneum genera'em, & dominum Jacobum de Bonomo Judicem, Sindicum, Procuratorem Poteftatis, & Capitanei, & Confilii , & Communis , & hominum Tarvifii ex uns, & ex aliera dicti domini de Cattellis, & Bontraverfius & frater de Monfumo filit quond. domini Drufi de Monfumo per fe & corum fequaces, & amicos fuos, qui fecum fuerunt, & eifdem affirerunt in Cattro Afrii , vel alija fuie locis in guerra prefenti & altera : eleggone il Vefeeve di Feltre per arbitro arbitratore e amicabile compeftore &cc. e il Comune di Trivigi da per efaggio al detto Vefcovo la Rocca di Cornula, e il Caftel di Menleopardo da cuftodirfi afpefo del Comune , e Gerardo de Caffelli da al desso Vefcono li due fuoi figli Corrado e Antonio, e il Caffello de' Caffelli, e il Vefcone con-Segnerà alla parte che fi acquieserà alla fua fensenza la reba di chi nen cerra laudarla.

Die XXI. junit. Idem dominus Episcopus in districtu Afili in in spublica annes postam Mercasi juxus folitarum ante domum Bravi det Afilo, pretentibus &c. dominus Calisardo Vicedomino domini Episcopi &c. frances Grapicopi &c. frances Grapicopi

E G.

Ą

۲D

E Gerarde de' Caftelli possificat Caftrum , Terramque Alif & Rocham de Braida fine che e feddifatte , e il Comun di Trevife debba contribuirgli L trecento e vente al mefe per la cuftodia delli detti Caffelli per peter tener XX. equitet armatet in ratione L. XII. per cadauno al mese, e L. podeos in ratione lib. IV. da eser pagaso egni 2. mest antocipate . E seddissatto delle L. trenta mille cedi Afele e Braida al Cemun di Trevife , ne peffa Gerarde abitar in Trevife e fue diffrette fenta licenta del Pedefin e Capitanie, e Comun di Treviso, e la sua reba e comitiva sonza dazio e Teleneo a spese del Comune sia condotta per la Cietà e diffreste quocunque voluetit; & flipendiarii, Zatones & pedites di Girardo pofine ficuri andar devunque vegliane . Trevife debba ricevere per cari e fpeciali amici deminet Bentraverfum & fratrem de Menfume, & Jeannem de Mergane, e Gerarde li riceva nella fua protezione come cari e veri amici, rimettendeli nelle tenute o poffeftent che aveane tempere mete discordie, e Gualpertino e Giacome da Crifpignaga cum corum familia, e Michele da Refie o le fuoi nipeti 5 Guarnerius & Scuda , & Albersinus , & Rainerius de Pagnano & alii de Pagnane & Romano, che ignera per era, ma li riserva di osprimere, & Gajacolus, & Zanninus Alpi, & alii Cives Tatvilii , che profiarene ajute e favere in Afele al Caftelli , ed ale sreve nella guerra profente , poffine redite ad cotum lares , & mittantus in polleflionem fuorum bonorums E fia ebbligate il Comun di Trevifo, non volende quefti abitar in Città , e nel diftretto comprar i beni lere , e affernar lere roba in Venezia , e, a Padeva . E quelli da Pagnano e da Romano ficue liberati da pagar il quarte delle iere rendite, come facevane per avanti ex forma ftatuti Tarvilit . Il Comune a fue Spese procurar dobba l'affeluzione dolla scomunica, se in effa feffere mai incerft quefti de Caftelli e fiene rimefi fcambievelmente i danni e li prigioni

Che digia meglie di Gererie de Cafelli abbie il pafessi cilli fue Terri, a pafa abiar in Treosso, soni differere ubi melius cil placuetti. Il Cafelli, ca se rere e pafassissi e abbia passicamente desenie della fusi almissia, e il cafelli di Meliuprate, e de Cafelli, e la Recca di Cremon la scapiti di Meliuprate, e de Cafelli, e la Recca di Cremon la seconomiero massi

muniti de victualibus & aliis necessariis .

Sie perdante ad eral fauter di Greerle, e quelli di Afrit per innif fine e fensi dalle Callerse di Comune, depe il egamente dille L. trenze mille, e questi furri di Afrit debiane e pusa escrete portre lodin de l'Origine, hoc faivo qued macchi e debiane entrer portre lodin de l'Origine, hoc faivo qued macchi debiane entrer portre lodin de l'Origine de l'Agric de

Num. CCLXXVI. Anno 1284. 21. Giugno, 15 e 16. Luglio.

Vendita fatta da' Signeri delli Caftelli al Comune di Trivigi. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolra Scotti.

Milles ducentes, octuages, quarto, die XXI. Junii presentibur & e. fpfe dominus Gerardus de Castellis fecit datam, & venditionem

the omnibos ejus boris, rerris, podeficionibus, Caltis, mantionibus tem fuis, quam qu. Domini Bontleafi firstris fui, chum omniparifdidione, honore, & fignoria in Tarvisio, & Tarvision distrida, excepti manfadis, i five fervis, & Ancellis cum oram peculio, & Valfallis d'elus starribus perrinentibus pro predictis Libris XXX. millibus pomino Artico de Catello Potestari, Gerrato XXX. millibus pomino Artico de Catello Potestari, Gerrato per de la companio de l'arvisio de la companio de l'arvisio en picco de Bonomo Jusici findico, & findicatio nomine Commenio, & homanam de Tarvisio fectuadum formam fentencie pre-

dicte, Die XV. Julii MCCLXXXIV. Dominus Gerardus de Castellis in platea Caltri Afilis, prefennbus Dominis Bontravetsio de Monstamo, Domino Comite Campignolo de Imola, Domino Michel de Resio, Domino Matro Turcia fecit, & constituit sum Procurationem y unclum specialem da recipiendum libras XII. mille in Civitate Venetiarum D. Joannem Corrarium de Venetius affencem, quod instrumenum fecit Jacobinus.

Die XVI, Jail MCCLXXXIV. In Procuratia S. Marci, Dominus Joannes Comarius de Veneriis confellus fait habuille predictas libras XXXI. mil'e a Domino Nicolao de Caferio de Tarv. findico Communis Tarvifii, de ejus nomine dicti Domini Getardi de Cafellis finem fectr.

#### Num. CCLXXVII. Anno 1284. 3. Agofto.

Sentent a del Vefcovo di Ceneda Retter di Trivici per una cafa . Ex quitientico in Archivo Ecclefiz S. Mariz Majorls Civitatis Tatvifti .

Anno domini milles. ducentes. oftuages. quarto. Indict. XII. die Jovis sercio intrante Augusto, presentibus domino Jacobo de Baxano, Nicolao de Scribanis, Francisco de Sale Notario, & aliis . Cum Petrus Procurator de Bonzano procurator domini Petri judicis de Bonzano petiifler coram Venerabili patre domino M. dei gratia Cenetensi Episcopo & Comite, & Restore Civiraria Tarvifii & diftrictus a Manfredino tinctore nomine Margarire ejus uxoris, quod deberet evacuare duos cassos domorum ipsius domini Petri habitatos per ipsos , & iple Manfredinus oftendisset coram iplo domino Rectore duo instrumenta, in quibus continetur. quod Vicarii Venerabilis patris domini P. Episcopi, & tunc Rectoris Tarvilii concellerat dicte Margarire ejus uxori dictas domos e & quod dominus Perrus juden & affeffor dicti domini Epifcopi Cenetenfis, & Rectoris Civitaris Tarvifii laudaverat, & ratifica verat predictam daram eidem Margarire factam per dictos Vicarios , ur in carra feripra per Semprebene de Salomone not. continetur . Unde vifis dictis instrumentis, & rationibus ipfius Margarire per dictum anminum Rectorem diett dictus dominus Rector prefente dicto Perrobono de Bonzano procuratore dicti domini Petri laudavit, & confirmavir dictas datas factas per dictos Vicarios ipa Blargarite , & pronunciavir ipsam Margaritam libere poste permanere in difta postessione dictorum Cattrorum fine alicujus coneradictione . Actum Tarvifii in domo Communis .

108 DOCUMENTI. Ego Bartholomens de Lectis potaries Curie Tarvisi tune inter-

## Num. CCLXXVIII. Anno 1284. 13. Novembre.

fai & feripli .

MComme di Bafane eleggo un procuratore per agire nella caufa cantre è Cavalcatori. Ex Tabulatio Civitatis Baffani.

Anno domini millefimo ducentefimo oftungefimo quarto. Indift. XII. die XIII. intrante Novembri in burgo Baxani ,in dome Communis, pielengibus Banapresio not, qu. Buzacharini , Dominico not. Ade Norarii, Guidoto not. qu. Magiftri Gabriellis, & Johanne Zucha qu. magiftri Jacobini, & aliis . Ibique io generali Confilio Communis Baxani ad fonum campane voce preconia more tolito, & loco debito congregato domious Pax judex de Tadis Pos teftas Baxani, dominus Niger notarius, Ugolinus notarius qu. Vi-viani, Dominicus Marsibilie, Jahannes Mattini de Laureneio, Henricus qu. Guecelli, & magister Benedictus Carigolus Confu-les, & Officiales Communis Baxani, & omnes de dicto Confilio unanimiter, & concordner fecerunt, conffituerunt, arque ordinaverunt dominum Mertinum not. de Pifcatoribus prefentem faum certum nuncium, Andicum, & procutatorem in caula, & queftioge, quam Commune & homines Baxani habent, vel habere intendunt cum Cavalcaroribus de ultra brenta existentibus pro Communi Padue ad capiendum forbannitos, coram domino Potellate Padue & ejus judice & affeffore, feu officialibus Communis Padue, & ad faciendum fecuritatem ad canipam Communis Padue, & generaliter in omnibus aliis fuis caufes &c.

Ego Benedictus Tobaldi Imperialis aule oozarius interfui, & hoc iode feripa .

## Num. CCLXXIX. Anno 1284. 27. Novembre.

Preelame d'un bande, e d'un fisce de beni di Gerarde Caftelli, e Sessa Guidett sua meglie per delitte di tradimente. Tratra dalla bergamina numeto 6. d'un fascio della Cancellaria del Comune di Trivigi.

Anno domini MCCLIXXIV. Ind. XII. die lune IV. excunt Norembri in prefentia Aseriii de Agnello, Jannis Lovati, Andree Zeroti Note, Guecelli Pieconis, Josenis Peliparii de ponte Schiliani, & aliorum. Bonaventura de Sacarto Preco Ispet lapiet Carubii alta voce clamavit dicens rale fore mandatum domin Diatamia Coppar Diasulni de Vilaua Profestasi Tarviffi, quod com dominus Gerardus de Castellis, & Domina Soffia ejus nor cum malitis, & plusibus allis factoris in traditure de proditione dicti domini Potentis. & Nobblis viri domini Gerardi de Castellis domini Potentis. & Nobblis viri domini Gerardi de Castellis i la guede Civitati Striptica Capitari Generalis, & Civitati Gerardi de Castellis i la guede Civitati Striptica Capitari Generalis, & Civitati Striptica Capitari Generalis, & Civitati Striptica Capitari Generalis, & Civitati Striptica Castellis de Cas

runs Potestatis, & Capitanei, & partis Sancte Matris Ecclesie; & co quia idem dominus Gerardus de Castellis secessit a mandatis di-Ai domini Poteftatis, & Communis Tarvifii, & a confinibus es confignatis per Commune Tarvifii, quod fi infra tertium diem non venerint, & fe non prefentaverint coram dicto domino Potestate ad fuam defentionem faciendam, quod ipfi cum fillis, & filiabus fuis, & familia corum tota fint, & effe debeant in banno Con . munis Tarvifii t taliter quod fi ipfi, vel aliqui corum pervenerint in forcia Communis Tarvifii, & ad manus domini Poreftaria, & domini Capitanei, quod tamquam proditores punianter, fecundum formam juris , & flaruri Communis Tarvifil, & quod bona eorum omnia publicentur, & publicata fint in Commune Tarvifii, & in Communi Tarvifii pervenire debeant . Item eo die ta presentia domini Petri Calze Canonici Tatvisini, Romani de domino Gaudio, Zannini Judicis de Arpo , Pizolboni de Verona , Pellegrini Sarioris, & aliorum, diffus Preco in platea de Dome illud idem in omnibus, & per emnia clamavit, ut superius diftum eft . Item eo die in Platea S. Leonardi in presentia Benedi-fti de Piro, Thomasii de Ricardo, Dedoli de Molianis, Oftaefi Clariftelle Not. & allorum dictus Preco illud idem in omnibus, & per omnia clamavit, ut fuperius dictum eft. Ego Montorius de Villanova Sacri Palatii Note. & tune dicti

domini Poreftaris Not. interfui , & feripfi .

Num. CCLXYX. Anno 1284. 1. Decembre .

Sentenza de quattre pari della Curia gentrale di Ceneda contre alcuni Vaffalli del Vefesvo fecondo l'ifianza prefentata dal Vefesvo fieffo. Dalla Differtazione fopta i Vefesvi di Ceneda ma. preffo l'autore.

Anno domini millefimo ducentefimo octasgefimo quatto . Indict. XII. die Veneris primo intrante Decembri, presentibus magnifico Comite, domino Alberto Canonico Cenerenti, Ainardo Clepico, Petro de Sancto Marrino , Ainardo de Sancto Elifeo , Morando Pelipario, Alberto, Vidone, & Federico Notariis de Ceneta , Ultico qu. domini Ruberti de Carpelica , Rodulfo qu. domini Guecelli, Nicolao qu. domini Alemani, Alberto & Adalgesio fratribus filis qu. domini Alberti de Turre Cenete, reftibus ad hoc vocatis, rogatis & alfis. Nos Smortidus, & Gabriel de Bagnollo, magnificus Otto de Collo , & Alemanus de Ceneta Valfalli, Pares & Judices generales Curie Vaffallorum Venerabilia Parria domini Marcif dei gratia Cenetensis episcopi & Comitis, nomine ipfins episcopatus in prefata generali Curia, tam a predito domino episcopo, & Comite , quam a predictia Vaffallis , & Curia ipfius domini Epticopi, & Epilcopatus in concordia electi, & deputati ad cognolcendum, feu terminandum, deffiniendum, & finem debitum decidendum , de universis & fingulis quefifoni. bas , que ellent & verti pollent, & oriri inter prefatum dominum Episcopum, & Comitem ex una parte, suo nomine, & Epis-COP8.

- Const

copatus ejus Cenetenfis , & Vaffallos feu aliquos de Vaffallis ipfius & Episcopatus predicti, & heredes vel fucceffores Vaffallozum Episcopatus predicti ex altera . Cognoscentes de questione vertente inter predictum Venerabilem Patrem dominum Marcium E. piscopum & Comitem Cenetensem ex una parre, & dominos Oadoricum & Bialum fratres filios qu. Henrici olim domini Odonci de Sancto Martino ex alia fe defendentes . In qua quidem queftione porrectus fuit libellus, feu petitio per hunc modum . Nos Marcius Dei gratia Cenetenfis Episcopus & Comes coram vobis dominis Smottido & Gabriele de Bagnollo , Magnifico Ottone de Collo, & Alemano de Ceneta Paribus & Jud.cibus electis in generali Curia Vaffallorum Episcopatus Cencie ad cognoscendum. terminandum , & deffiniendum omnes , & fingulas caufes, lires , & questiones feudorum inter nos nostro nomine, & nomine nostri Episcopatus Cenere ex una parte ; & Vasiallos Episcopatus Cene. tenfis, & heredes Vallallorum noftrorum ex alia , conquetimut de Odorico, & Bialo fratribus filiis qu. Hentici olim domini O. dorici de Sancto Martino liominis Domus Dei de Ceneta, qui injufte poffident, feu detinent infrascriptum feudum, videlicet fextam partem Palatii, Gironi, & Caftellarir Sancti Martini, quod feudum, & quam partem feudi dicimus ad nos, & Episcoparum noftrum de jure fpectare debere , & ipfos Odoricum , & Bialum cecidiffe a difto fendo, & extra fendum elle. Igitur petimus per vos pronuntiari debere iplos fratres cecidifie a dicto feudo, & diftum feudnm ad nos, & Episcopatum noftrum de jure fpeftare debere . Caufe nostre petirionis funt hec, quia dicimus ipsos nobis fidelitatem prestare juramento denegasse, & jurare noluisse a nobis sepe requisitos, ac etiam de jure suo per nos investitos. Item occupaverunt predicti fratres bona Episcopatus noftri, & adhuc detinent contra juftitiam occupata, municodo fortalittas spectantes ad nos, et ipfas contra honogem noftrum cuftodire faciendo ; & custodiendo in prejudicium juris nostri, & Episcopatus Cenezensis non modicam lesionem . Item faciunt dicti fratres contra pacta & conditiones dicti feudi . Et si ipsi parant se contradicere huic petitioni nostre, petimus expensas ab eis factas , et quas facturi fumus in hac caufa-, protestantea probare folummodo ea. que fufficiant ad victoriam cause nostre . Salvo omni jure noftro, & Episcopatus notiri addendi, minuendi, & mutandi usque ad finem litis . Lite igirur fuper libelle , feu petitione dicta a Paribus hine inde legitima contellata, nec non & facramento ........ a Patibus prefitto memoratis, ac vifis inftrumentis, & teftibua. ac eriam juribus, & allegationibus dicti domini Epifcopi , ac Comitis, & pluribus etiam terminis locatis dictis dominis Odorico & Bialo ad olfendendum jura foa, & ad allegandum & comparendum coram nobis, & domino Bonincontro de Arpis Doctore Legum sapiente ad hoc absunto, Christi nomine invocato, ex cujus vultu jufia procedunt judicia. Confilium dicti domini Bonincontri de Arpo Doctoris legum tale elt . Vifis rationibus & juribus oftenfis , quod pronuntietur dictos Odoricum & Bialum fratres effe condemnandos, & condemnentur dicto domino Episcopo secundum formam peritionis fuprascripte, & in expensis legitimis, facta taxatione, & delato facramento fecundum formam juris . Aperto &c lecto predicto Confilio presentibus Paribus prelibatis pro tribunali

feden-

III. fedentibus, & de corum ...... & confensu ...... per nos peremptorio termino locato diftis partious ad audiendum ...... Nos predicti Pares & judices invocata Spiritus Sancti gratia .... pronunriamus, fententiamus, ut in dicto Confilio continetur, & ita dictos dominos Odoricum & Bialum noftra fententia condepnamus, & a dictis feudis fuperius notatis penitus cecidiffe; & fic fententiamus ... definimus ....... declaramus per noftram fententiam fore priva-tos, & dicta feuda spectate ad dictum dominum Episcopum, & ad Episcopatum Cenetensem , & de predictis facere juxta volunta. tem fuam. Actum Cenere fub dome Communis.

Ego Jacobus de Cereta Sacri Palatii not. de mandato dicto-

rum Parium, & judicum (cripfi, & publicavi.

Ego Philippus de Cenera Cefariali auctorirate notarius de mandato fupradictorum, Parium & judicum in coocordia cum fupradicto Jacobo notario me fublicipfi.

# Num. CCLXXXI. Anno 1284. 30. Decembre.

Lettera del Pedestà di Padeva a quello di Vicenza ragguagliandolo di una parte presa nel Consiglio de Padevani, che i Vicentini pesfane comperar poffefteni in Padovana , e cest i Padovani in Vicentina. Ex Tabulario Civitatis Baffani .

In Christi nomine amen. Anno ejusdem nativitatis millesimo ducentelimo nonagelimo fexto, Ind. nona, die fabbati octavo intrante Decembri , Vicencie in Communi Palacio , presentibus domino Guillielmo not qu. Gazninallis de Vicencia , & Petro not. domini Viguncii de Perra, & Bonamico Bogato notatio omnibus de Vicencia . Ibique reperi ego notarius infrascriptus in libro flatutorum Communis Vicencie infraferiptam Scripturam vivam & non cancellatam in hune modum feriptam, tenor cujus talis. Hoc eft exemplum feriptum ex litteris miffis per dominum Guillelmum Malaspinam de Obizis de Lucha Padue Potestatem domino Tibaldo domini Rolandi de Henglesco Potestati Vicencie. Nobili militi domino Tibaldo de Henglesco Potestati Vincencie Guillelmus Malaspina de Obizis de Luca Padue Potestas salutem , & optione selicitatis eventum . Statutum infrafcriptum in noftrorum ftatutorum volumine fic haberur . Potestate domino Fantono de Rubeis m cc. octusgefimo quarto Cives Padue nacione impune pollint, & potueriot emere poffessiones in civitate Vicencie, & diffrietu . & eis vendi , & fruges fuarum poffessionum Paduam libere conducere possint quandocumque voluerint. Et e converso Cives Vincencie nacione subjecti jurisdictioni Potestatis & Communis Vicencie poffint, & potuerint impune emère postestiones in Civitate Padue & diftrictu , & eis vendi , & fruges fuarum 'poffeffionum Vicenciam libere conducere possint quandocumque voluerint statuto-ali-quo non obstante. Et istud statutum debeat sitmati in Civitate Vincencie per Potestatem , & Commune Vincencie infra octo dies jofiquam per Potestatem Padue fuerint requixiti , quod Potestat Padue facere teneatur , Et aliquis Vicentinus emens possessiones in

## DOCUMENTI:

Paduano diftrictu non poffit eas vendere nifi Paduaris fubjectis jurifdictioni Poteftatis & Communis Padue, vet Vicentinis qui fint nacione Vicentini , & fubjecti jurifdictioni Poteftatis & Communis Vicencie, & e converso. Quaproprer veftram requirimus probitatem, ut tenemur, quatenus infra ofto dies a die prefentacionis prefeneium predicta in veftris fiatutis poni & feribi faciatis per ordinem . Non tamen tradetis oblivioni nos veftris litreris reddere certiores de predictis. Dat. Padue penuitimo Decembris XIII. Indictionis. Ego Litaldinus Delsvaneil de Arnaldo ad officium figilli Communis Vicencie autenticum predictarum litterarum figil-latarum eum figillo cereo Communis Padue vidi, & perlegi, & secundum quod in els repert ita in suprascripto Statutorum volumine Civiratis Vicenele feripfi, & enemplavi bona fide fine fraude in millesimo ducentesimo oftuagesimo serro, Indictione quar-todecima die lune vigesimo primo januarii, Vicencie in Communi Palacio, presentibus Bartholameo de Turre, Vicencio Pirigolla, Bono qu. Magistri O honis medici, Henrico de Lugo, & Mon-tanario Martini noteriis, & aliis multis. Et hoc de mandato nubilis militis domini Tebaldi domini Rolandi de Henglesco Poteftaeis Vicencie, at in foftrumento feripto per Sucium Primideril not. continetur .

Ego Simeon quondam domini Thomaxii de Drixino notarius predictis omnibus interfui, & feripfi.

#### Num. CCLXXXII. Anno 1284.

Che niune faccia edifizio di forse alcuna nel Fessato di fresco facto in Scondessa fra i Fadovani e i Verencsi, neppure nel Fessato d' Este. Ex libro Statutorum Civicatis Padoz lib. IV.

Ponelitet domino Fantono de Rubeis. Aliquis non debest facter botlendina, feu edificium aliqued in foliaso nuper fação in Scondolis inter Nos, & Veronenfes, fed femper debest tiple foliarus expeditus permanere, nec posfit aitiquis fugar terraleum jaß foliati, nec prope calignes ipfus sofiiti per vigintiquinque pedes fait, nec prope calignes ipfus sofiiti per vigintiquinque pedes foliato Tarris de Efle. Et contrafaciens ponistur fecundum formam flatusi loquentis series alique, apil soliates exercis de canadam formam flatusi loquentis series alique, pul soliados exercis de canadam formam flatusi loquentis series aliquentis facter in dicii locis fub pena libratum quinquaginas pro quolibet Officiali de Potentae, & libratum cettarum pro quolibet Communis communis tamen diciarum tetrarum non tencantur sel aliquam penam, in quam inciderter Foteltas, ve officialis per diferatum vitarum, in quam inciderter Foteltas, ve officialis per diferatum vitarum, in quam inciderter Foteltas, ve officialis per diferatum vitarum.

Num. . . . . . Anno 1280. 30. Gennaro .

Testamente di dica Figlia di Guecelle da Camine. Ex Tabulario Divi Antonii Patavii eruir Abbas Joseph Doctor Januarius Patavinus (r).

In Christi nomine amen . Anno ejusdem nativitatis millesimo ducentesimo oftuagesimo Indiftione oftava, die penulsimo mensis Januarii , Padue in Monasterio Santti Benedicti veteris fuper Domo folerasa predicti, que eft junta domum habisationis inftascripte Dom. teftatricis , prefentibus &c. Nobilis mulier Domina Aycha filia qu. Dom. Guezuli de Camino, que moratut in Padua juxta predictum monalterium Sancti Benedicti vegeris de Yadue &c. condidit restamentum fic dicens . In primis ego Aycha corporis mei eligo lepulturam apud Ecclefiam S. Antonti de Padua in Archa qu. marris mee --- & fuper meam fepulturam relinquo libras censum denariorum, parvorum de meis bonis pie miss, & aliss obsequiis celebrandis ---- Item ---- Item volo quod meus Fideicommiffarius debear vendere domum meam donicalem politam in Efte , & de precio qu. percipier de vendirione dicte domus , teneatur primo , & principaliter date VVizardo filio Domioi Grecis de Grecis, & fue conlanguinee Gulierane libras quinquaginta r de roto aurem reliduo difti precii , quod remanebit , volo quod idem meus Fideicommiffarius debeat plenarie fasifacere omnia, & fingula dicta legara --- Item relinquo nepri mee Ayche uxori Gaboardi de Montefilice viginsi soldos denariorum Vengroff. & in hoc jubeo eam effe contentam . Item --- Item volo quod omnes fruges , reddisus , & ufusfructus omnium mearum posschionum, quas habeo in Efte ; & in ejus confiniis & pertinenciis, debeant fingulis annis recolligi, & percipi per meum committarium infrateripeum., & illas fruges percipiendas per ipfum debear vendere, dum in fe habuerts, & receperit libras octingentar, & quinquaginta denariorum Ven. parv., de quibus denattis volo quod idem Fideicommiffatius teneatur plenarie fetisfacere omnibus perfonis jufte perentibus, quibus tenererut feriffacere occasione Domini Guizardi qu. Marin mei, & pro an'ma ipfius Domini Guizardi --- Irem ordino & volo facta & habita plenissima fatisfactione & folutione predicti legati, tunc fruges & reddirus predictarum poffeffionum debeant perpetualiser , & fingulis annis percipi per meum Fideicomiffarium, & de eildem frugibus, & redditibus percipiendis per ipfum, volo quod perpetua-liter quolibet anno pro anima mea, & pro anima quond. Marità mei Domini Guizardi reneatur date & folvere Conventui Fratrum Minorum de Lendenaria , & Conventui Fratrum Minorum de Efte , & Conveutui Frasrum Predicatorum de Padua libras decem denar Venet, parv. pro unoquoque & fingulo predictorum conventuum --- liem -- liem relinquo Gerardo de Camino Neporl meo omnia illa booa, que mihi legavit, & reliquid Dominus Tem. III. Gue-

<sup>(1)</sup> Quello dicumento fi pone qui benebê fuori di luop. e fenya numero , a ciò perebè uenne fotamente adelfa dopo flampari è documenti anteredenti.

## DOCUMENTS.

Guezull qu. pater mens --- Item --. Item zelo dei , & sd merite augmentanda anime mee dico & volo quod Niger filius Andree de Curtarudulo, & Maria ejus confanguinea fervi mei quod fint liberi, & abfoluti ab omnibus vinculis fervitutis cum omnibus fuis peculiis. Et generaliter omnes alios meos fervus , abicumque effent , & reperirentur --- volo liberos & absolutos effe &c. Ego Conradus Notarius &c.

#### Num. CCLXXXIII. Anno ress. ac. Marzo.

I Trivigiani ordinano cho i Coneglianesi abitanti in Lavaz gola pa-ghino le colte, e facciano lo faz ioni in Conegliano. Dall' archivio della Città di Coneglisno copia tretta dal Sig. Domenico dal Giudice .

Anno domini milles- ducentes. ochusgesimo quinto, Indictione XIII. die martis XII. exeunte marcio , in prefencia dominorum Tholbert Canonici Tarvifini, Ecelini Bandere, Nordigli de Scomico & aliorum . Congregata Curia virorum, fapientum, eleftozum ad cunfulendum domino G. de Camino honorabili Capitaneo Civitatis Tarvifii , & diftrictus in camino domus habitate per ipfum dominum Capitaneum ad s. c. m. s. curam ipfo domino Capitaneo facto pattito per dominum Guidonem de Figaroto judicem & affefforem, ac vicatium domint Diaes mi de Vilauta Poteftatis Tarvifi de voluntate difti domini Capitanei ad jevandum , & fedendum prout moris eft , firmstum fult per omnes excepto uno in contratium, quod omnes milites, & confortes Coneclani habitantes in Lavazola , & in aliis villis , & locis diftri-Rus Tarvifii teneantur, & deboant folvere coleftas, & facere fa-Stiones prefentes, & futuras in Coneglane , & pro Communi Coneglani tantum, & aliis villis, & locis non, quamvis ibi hable fibl impositis, & de cetero imponendis, per slis Communia ubi babitant & morantur fint liberi, & penitus absoluti. Actum in mamino domus, ubi predictus dominus Capetaneus moratur. Ego Grandonius de Joanne alacri faeri palarii, & tunc Curle

om. interfui . & juffa predicti domini Capetanei ferlpfi .

# Num. CCLXIXIV. Anno sats. se. Luglio.

Lettere del Podefid di Padova , che comandano al Capitanio de Cavalcatori di la della Brenta di non deper moleftare i Baffanes che conducevano vine fueri del lere diffrette. Ex Tabulstio Civitatis Baffani.

In nomine domiet dei eterni . Anno einidem Mativiraris mille. fimo ducentefimo ochusgenmo quinto. Indictione terciadecima die decimo intrante julio Padue in Camera Communis, prefentibus Bonoto notario filio Johannis Pencaligade, Clarello nota-tio filio Martinelli, & aliis- Reperi ego notarius infessetiptus in bro litterarum exemplatarum per notadum figillt in ultimi 9080

115

quation mensibus secuode Foreslarie domini Fotonnis de Rubeis de Floressi unum feripratum virsum de non cancellatum in intermedam feripratum virsum de non cancellatum in intermedam feripratum. Nos Fartonno Campantos, & fais cavalcatori-forestiva e de la companto del companto de la companto de la companto del companto de la companto de la companto de la companto del companto del companto del companto del companto de la companto del companto del

Data Padue die fexto exeune junio .

Ego Bartholomeus filius Martinelli facri Palacii not. predictam feripuram prout in dicto libro reperi bona fide feripii & exemplavi.

## Ex alle resule .

22. Luglio. altera ejaldem tenoris.

Anno domini mill. ducentelimo oftu zgelimo quinto , Indictione terriadecima , die XII. intrante Julio in Baxanoluper domum Communts Baxani , prefentibus domino Francisco judice qu. domint Omneboni de Padua , domino Petro qu. Pascalis , Sulimano notqu. Simeonis, Donato qu. Aldrevandi, Baxano qu. Viviani, Marcheto precone, Ottolino qu. Salvatici, & aliis . Ibique Simeon qu. Ferigeti Sindicus Communis & hominum Terre Baxani pro iplo Communi & hominibus Tetre Baxani prefentavit unam literam figilatam figillo Communis Padue, ex parte domini Poteftatis Padue domino Paravino Campanato Capitanco Cavalcatorum . eujus tenor talis eft . Guillielmus Malafpina de Obizis Poreftas Padue provido viro Patavino Campanato Cavalcatorum Capitanco ultra breniam falurem , & bonum . Mandamus tibi auftorlette qua fungimur ex forma flatutorum nostrorum , quatenus Commune Bazani, vel aliquam fingularem personam de Terra predicta non impedias per te, vel suos cavalcatores, aut impedire permittas , quum vinum cotum quocumque velint conducant , cum boc fibi liceat ex forma ftarurorum noftrorum quibus vinculo facramenti fumus aftrifti : & hoc attendas fub pena, quam tibi de jure possemus anferre .

Dat. Padue XI. menfis julii XIII. Indictione . Ego Martinus de l'ificatoribus facri Palacci nor. inverfut & fezipfi, & pluta feci infirumenta confonancia . Num. CCLXXXV. Anno 1285. 14. Settembre.

Emprenife di Bradirie meglio del que Guecellou da Cenina ce me cuartire di Biagulio a di Triberto fico figli per emprene il Cafellore di Cerbanfe, e la Gafalia di Cafellouwe. Ex collectione DD. Coo. di Zulianti Mobb. Cencrentium. In Christi nomine Amen. Anno ejustem Nativitatis MCCLXXXV.

and, XIII. die Veneris XIV. intrante septembri presentibus De Presbitero Dominico de la motta, Bolello de Opirergio . Gerardo de Ceneta, Jo- filio qu. Boni de Faedo , Jacobo Nor. de Ceneta reftibus rogatis, & aliis . Nobilis Domina Beatrix uxos qu. De Domini Guccellonis de Camino curatorio nomine Biagnini ejus filis qu. difti D. Verellonis , & D. Tolberrus filius difte D. Beatricis, & qu. dicti D. Guecellonis ex una parte, ac Titianus Not. de Corbanelio suo nomine ex altera parte cum expressa obligatione fuorum bonorum fub pena quingentarum Lib. denar. pro nualiber parie , compromiferunt in D. Jacobum de Sarcello , &c Liberalem Nat. de Suftano tamquam in arbitros , arbitraiores, &c amicabiles' compefitores de venditione, five tenuntiatione, que dominus Titianus debet facere dicte D. Beatrici curatorio nomine dicti Biaquini , & dicto D. Tolberto de podere quod dictus Tia rjanus habet in Corbanelio , & Galtaldia de Caftronovo videlicet de Caftellario Corbanetil cum Curre, & de Canipa & clausuris, pofiis, pofiiglis, molendinis, nemoribus, Aldionis, Yaffallis, & aliis quibuscunque terris, & poffeffionibus, & jurifdictionibus univerfis, quos dictus Titianus haber in dictis locis Corbanelii, & Ga-Staldie Caftrinovi , & corum confinibus , & de ..... .. dicte venditionis, feu renuntiationis . Quodque difti arbitri tamquam arbitti , atbitratores, & amicabiles compositores possint , & debeant inter paries predictas dicere, deffinire, fententiare, arbitrari, declarare , delucidare diebus feriatis , & non feriatis , citatia partibus, & non eltatis, femel, & pluzles fedendo, & ftando in pedl-bus, & fi alique partium predictarum non attender, & non obfervabit . quod dictum , & fenientiatum fuerir per arbittos antedictos promiferunt fibi ad invicem cum exprefione, & obligatione fuosum bonorum dare , & folvere quingentas libras denariorum parvorum parti observanti romine pene, que pena toties possir convinci, & extrahi cum effreta, quoties per aliquam predictatum partium contrafactum fuerit , vel ita femper non fuerit obfervatum, qua foluta, vel non nihilominus attendere, & obfervase teneantur, & contractiones ifte in faa permaneant firmitate . Aftum in Sala diftorum Dominorum frattum.

Ego Benvenutus de Castegnedo Sacri Palatii Not. interfui, & scrips.

Num. CCLYXXVI. Anna 1285, 15. Settembte .

Sensenza interne alla vendita fuddessa. Ex Collectione

In Chrifti nomine . Anno ejuidem nativitatia MCCLXXXV. Ind. XIII. die Sabati XV. intrante Seprembei prefentibus D. Gnecello de Beraldis, Belello de Opirergio, Andres Not. de Foliopio, Bonifacio piftore, Alberrico barberio de S. Martino, Jacobo Nor. de Cenera & alus. In chrifti nomine. Nos Jacobus de Sarcello , & Liberalis Nor. de Suftano arbitrl , arbitratores , & amicabiles compositores electi a Nob. D. Domina Bestrice Uxore qu. Nob. viri Domini Guecellonis de Camino curatorio nomine Biaquini ejus filit, & filii qu. D. Vecellonis predicti , & D. Tolberti filit qu difti D. Vecellonis ex una parte: & a Titiano Not. de Corbanelio ex altera parte fuper venditione, fen renuntiatione poderis quod dictus Titianus dieit fe habere in territorio Corbanefii, & Gattaldia Caftrinovi videlicer Caffellarium cum archia Corbanefii , Vaffali , Canlpe , Claufure , potte , pottiglie , nemora , dominium, & quarumcunque aliarum terrarum, & poffeffionum, quas dicit fe habere in dietis locis ut fupra venditione, & refutatione, feu reffignatione dicti poderis quam fuper precio rpfius ,' ut conitat in inftrumento comptomili feripto per me Notarium infrascriptum, & plene continetur, pro bono pacis, & concotdia inter partes predictas : Dicimus, diffinimus, arbitramus, fententismus in hunc modum videlicet quod dieta Domina Beateix curatosio nomine prediftorum Dominorum Sliorum fuorum , & dicti-filii fui teneantur, & debeant dare, & folvere ipt Titiano ufque ad feftum Circumcifionis Domini nuper venturum, vel ante dictum feftum , fi voluerine, & eis placuerie , cenrum libras denariorum parvorum . Item quod faciant fieri ipa Titiaco per Spinellum Nos tarium de Vazzola, vel aliquem alium, de quo ideni Titianus fir contentus, & bene securus, unam promissam de aliis centum libris denariorum ufque ad feftum Sancti Marci de Matcio nuper venturi , & in continenti habitis, & receptis per dichum 'Titlanum dictis pecunils centum libr. denariorum , & promiffa predicts allarum centum librarum denariotum ut dictum eft fuperlus, ipfe Tisianus tenestur & debeat facere daram, venditionem & traditionem, vel refusationem, feu renuntiationem ipfi Domine Beatrici curatorio nomine dictorum filiorum fuorum, & dictia filis fuis D. Tolberto , & Biaquino arbitrio psudensorum ; infuper voluerunt datam & venditionem feu refutationem feu renuntiationem supradictam quod per suos sapientes consultum fuerir de dicto castellario cum archia, canipa, vassalis, decimis, clausuris, pofiis, pofiiglis, nemoribus, & quibuscunque aliis terris, & poficessinibus quas habet, vel habere videtur, vel habere posterism extritorio, & Gastaldia predictis, & qood dictus habers, & habere debest omnes redditus frugum & fructus dietarum terrarum, & poffeffionum ufque'ad fettum. S. Martini nuper venturum & quod dictus Titianus tenentur & debest facere quod Domina Helena eius uxor, & dictus D. Jacobus de Sarcello renuntient , reauntiabunt, & refutabunt omne jus quod habent, wel habere viden-

dentur in his possessionibus tam circa dotes, quam quacunque a lia occasione, fi quid habent in dictis terris , vel possessionibus feu aliqua ipfarum : refervantes predicti arbitri in fe quod fi aliqua obscuritas, vel ambiguitas modo aliquo in predictis vel aliquo predictorum appareret, vel oriri poffet quod poffint declarare, & delucidare omnes queftiones occurrentes, & finem appostum, quem arbitei mandaverunt partibus antedictis, & dictam fententiam fermam retinere habeant, & teneantur fub pena & in pena in compromifio apposita : que fententia lata fuit presentibus dicta D. Beatrice , & D. Titiano, que Domina Beatrix curatorio nomine dictorum Dominorum fliorum fuorum, & dictus Titianus fuo nomine laudaverunt, approbaverunt, raifficaverunt , & emologavezunr dietam fententiam, & eam firmam & ratam habuerunt, & habere voluciunt . Et ibi in continenti dictus D Jacobus de Sarcello remifionem fecit , reffutat , & remittit dicho Tiriano omne fuum jus quod habet vel habere videtur fupra jam dietas terras , & poffeffiones, & sliqua ipfarum dicens quod non inquietabit, nec moleftabit aliquo opere dictum Tirianum, nec aliquem alium, cui dederit vel vendiderit predicta aliqua ratione, vel occasione vel ésufs .

Ego Benvenutus de Caftegnedo facri Palatii Not. interful , & feripli. Ex Archivo Epifcopali Civitatis Cenetæ.

Num. CCLXXXVII. Aono 1285. 25. Novembre .

Prosessa del Podesta di Bossano contro una parte prosa nel Consiglio di Bossano. Ex Tabulatio Civitatis Bazani.

In nomine domini dei eterni. Anno ejufdem nasiviraris millefimo ducentefimo oftuagefimo quinto, Ind cerciadecima, die vigefimo quinto Novembris, in Baxano fuper domum Communis Bazani, presentibus Guidoto notario qu. Luciani, Belencino not. domini Gingini, Hengemauro notario Donati, & Marcheto Viviani, & Jacobino precombus Communis Baxani, & aliis . Ibique in majort Confilio Communis Bazani ad fonum Campane voce preconia more folito congregaso , dominus Johannes filius domini Peerl Mucii de Padua Poteftas Baxani tenens, & confiderans ne quedam retormacio facta die predicto in dicto Confilio Communis Baxani occasione illorum qui fe tuentur a folucione colecte impolite pro Communi, fecundum quod confulit dominus Johannes not. qu. Gerardi fir contra formam ftatutorum Communis Padue, proteflatur, dieit, & utitur ipfe dominus Johannes Poteflas Ba-aani pro se, & officialibus dieti Communis, quod si dieta Reformacio eft , vel effe videretur contra formam flatutorum , & honorem Communis Padue, qued ipfam Reformacionem non haber pro reformacione, nec confentie illi reformacioni, & quod ipfa. reformacio illi domino Poteftati, nec fuis hofficjalibus ullum interas prejudiciom feu penam. Tenor cujus Reformacionts talis eft . Inter ceteras reformaciones factas in poreftaria dicti domini Johannis . Irem quod quicanque fe voluetit defendere a colecta fibi impofita, vel movere aliquam queftionem Communi, placuit omui-

D. . . . . Cong

smalbus accepin XIII. fecuedam confiliam domini Johanni Gesardi, cujus confilium fuper o sule fuit. Confilia dominus Jichannes qui Gerardi inter cettra. Item fuper facto quetilonia colefte, vei quod alli fapientes confiliarenta, et tantam plus, quod quicumque fe voluerit defendere a folucione fue colcefe fibi imposfier pro Commonis Bazeni, et non posfit eigil ad aliquod fofficia, et hosoalbus Commonis Bazeni, et non posfit eigil ad aliquod fosficiam, semade illa decifici on or vistas: a sull'accena libras denational semade illa decifici on or vistas: a

Ego Martinus de Pifcatoribus Sacri Palacii not. interfui, & hoc ad requificionem dicti domini Porestatis Baxaoi scripsi.

Num. CCLXXXVIII. Anno 1184. 15. Decembre.

Il Pedefià di Padova cemanda al Capizanie de' Cavalcateri di nen impedire le vettecaglie, che vengena trafportate in Baffane. Ex Archivo Civitatis Baffani.

Anno domini millefime ducentesmo nonagesime feprime Indiccimassis in emrit vigesmo Augusti, in domo Communis Bazani, presentibus magrito Castellano Doctore Gramarie. Francisco not, que domini Gamphionis, a domino danastore resoluciono nota successo del controlo de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio del co

Dat. Padue anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo quinto, Indictione tertiadecima, die decimo octavo mensis Decembris.

Num. CCLXXXIX. Anno 1285.

Esami di Festimeni per il Cemune di Trivigi nella cansa cenpre il Vesceve di Feltre. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Super XXVI. quod incipii, item produre intendit, Respondit rete estig que in articulo continentus , XXVII. sonis citra, quibus
ipse fait in supradicho monasterio Piri. Intertrogatus quomodo inceperunt exercere 18. quod non recordatur. Int. quomodo set.
R. quod vidir cos exercere advogariam, & comitratum, sed semh h

and the second

120

per erat queftio intet eos, & Dominum Patriatcham . Intetrogatus ti continue vidit ipfos Dominos predictam jurifdictionem exercere. R., quod vidit continue cos exercentes, prerer quam quod sple vidit dominum Patriarcham Raymundum , five Gaftaldiones Suos exercere VIII. menfibus. Int. in quo vidit cos exercere. R. quod ipfi accipiebant Advogariam, & dicebant fe effe heredes il-Jorum de Romano. Int. in quo contitit illa jurifdictio . R. quod ipfi faciebant, & faciunt adhuc ficut in aliis locis diftrictus Tar. Int. an per fe , vel per altos exercuerunt , R. per fe ipfos . Inta quis erat Capiraneus eo tempore Civit. Tar., & quis Poreftas . R. quod Dominus Gerardus de Camino, fed ante capitaneatum ejus terra Tar. erat in Communi; de Poteffatibus non recordatur . Int. quanto rempore perseveraverit in regimine . R. quod Dominus Gerardus fterle circa XIII. , vel XIV. annos . Int. in quibus locis, & villis vidit ipfum jurifd. exercere ; R. quod in omnibus locis predictis Domini Patriarche Aquil., & Monatt. Piri , excepto S. Paulo , & S. Georgio .

Super XXVI. (am sign) int. si pro se quis co tempore erat cap. Critt. Tar. & qu's Poeslas; R. quod non recordatur, quod aliquis allus sugrit Cap. Tar., nisi Dominus Gerardus de Camino qui nanc est. De Poechatishus non recordatur. Int. quanto tempore perseveraverant in regimine; R. quod Porestate consucreant stars in regimine Crist. Tar. per anoma nate Capitulum Do-

mini Geratdi predicti (omiffi) .

Super XXVII. Isem quod imponant. R. veta effe, que in capitulo continenter. Inf. fig per fe impofarent, vel per siños. R. per fe. Int. quo tempore didi Domini inceperunt imponere angrias, & peragarias, & peragari

Super XIV. Item quod inter Procussorem R. quod diffus tes fis fuit tempore Domini Bonifacil Pape, qui holic eft in Reverendiss cutit, & impersavir lineras pio Communi judicibus qui fun modo fub illa eventione, que gruis facta fuesta per liptum procupadification in the procupation of the department of the procupation of the department of the procupation of the department of the procupation o

121

judices, qu' modo fant, & locum, ut prius Procuratores ipfi concorditet elegerunt, ficut ipfe credit. Et omnia ifta ipfe testit audivit a procuratoribus Domini Patriarche, & Commanis, & fait ad omnia ifta prefens dithis testis.

ad omnia ista presens dictus testis. Int. super XXVI. capitulo, quod incipit, item probati intendit; R. quod postquam mortui suerunt illi de Romano, predisti Domini , & Commune Tarrisii postederant continue illa

loca &c.

int fuper XVIII. (emis) Int. de quantitate collect, quam vidit impont. R. quod nefeit. Int. de loce ubs vidit. A feivre, R. quod vidit ab i fife reflis moranz. Se in alits omnibar predicts; R. quod left in footines annasim imposterum predicts; R. quod lefte, fed non its magne, ficut imponuntur hodie, Se bent imponuntur keep to pronuntur a tempore predict Dommit Gerard omni anno.

Super XXII. Icm intendit probate. R. ; quod ipfe teftis recordatut, quad Commune Tat: tenebat Gaffaldiones in dickis nemoribus, & Gaftaldus ponebat isltetos ad custodlendam dick nemora, & si inveniebant barchas; capiebant ess, & combutebant,
& auferebant ab eis banntum, Alfiad necit: Int. quo tempore hoe

vidit, R. quod funt circa XXXV. annos, vel XL.

Die XIII. intrante Marchas de Albagnonis retiis (miffs). Integnis ot tempote erat Portellas, de quis Cap. Crist. Tats, quando inceptenne predifds, R. ab co, quo diftas teflis tecordasur, som fitt Gap. alqueis alsas, niti Dominaus Gerardes de Canino, fed Poterbas tenc erat, ut credit, quidam Dominas de Venetiis art ettempes eft. B. 4, quod credit, quod fam pia fiquem XXVIII. anni. Jin. quanto tempore perfeveravit diftas Porellas. R. quod nunquan alquis de Venetiis fattir, nifi per annum.

Super XXVII. Item qued imponunt &c. (omiffi) Int. de quantitate collecte quam vidit imponi . R. quod pro veritare non poteft dicere, fed bene feit, quod ipfi imponunt XXXXV. fol. den. par. pro quolibet igne. Int. de loco ubi vidit. & scivit. R. quod vidit imponi in Villa Monaft, de Piro, in Medadis, in Cruce, & In [Carpenedo , & in Medolo . Int. fi continue annuatim impo-Auerunt ; R. quod ante tempus Domini Gerardt annuarim imponebantur plovegas, fed polt adventum Domini Gerardi collecte impofite funt annuarim, que olim non imponebantur ita fepe . Int. qualiter fcit . R. quod dictas teftis pluries fuit cum eis ad faciendum divisionem diffarum collectarum , & plovegorum . Int. de nomine Poteftatis , & Cap. Civit. Tat. , qui tunc erant , com difte Impolitiones ceperunt impont per dictum Commune. R. quod nunquam fuit aliquis Cap. in Tar., nifi Dominus Gerardus de Camino , ficur iple teftis tecordatur . Recordatur quod tempore Do-mini Jo: Theupolo Comitis Poteffaris Tar., & cujuldam Bonifacii de Pola , & Domini Matthei de Corigiis, qui flerit in regimime duobus annis in Tar., & omnium aliorum, qui fuerant pro tempore, predicta impositio semper facta fuit in dictis Villis. Int. de qua moneta, & in qua moneta vidir folvere. R. quod de dengroffis , de parvis , & de aliis monetis , que curtont per dicta

Die predicta &c. (emifis) Int. que tempore Commune incepit e-

zereze prediftà, & di continue vidit diftum Commune prediftam partiditionem exercere, & in quibus confiftat illa inridiction; R. quod nefect, quor den labest in mariupio, ace feit quor flasria framenti habest in arcia fua, fed fett quod Commune prediftum a motre, & post morpem illerum de Romano predifta

Des Bermark, or gouleure intendit. R. vezs effe. que in atticulo Super. X. Ibem probree intendit. R. vezs effe. que in atticulo super. Super.

#### Num. CCXC. Anno 2186. 22, Gennajo .

Compremess tra il Dego di Venezia , e il Petrierca d'Aquileja in arbiri elesti per accemedare le disserna fra lero corsenti por la giurifiziave temperale delle Cistà di Cape d'Ispeia, Parena, Ameria, Pirano, Rubino, Umago , e de Castelli di S. Loren-Ra, e Mentana ER Codice ma. Benardi Trivista.

Millefimo ducentelimo oftuagefimo fexto, iodiftione XIV. die martis XXII. januarii, prefentibus fratre Candido Custode , & aliis feprem fratribus minoribus, domioi Jacobus Faletto, Rernardus de Tarvisio Decaous Civitatensis , magister Leonardus de Favignano Canonicus Aquilejenfis, & Peratius Gradonicus arbitri de questionibus inter dominum Johane.n Dandulum Ducem & Commune Venetiarum ex una , & Reverendum patrem dominum Pae triarcham Aquilejensem, & Ecclesiam Aquilejensem ex aliera, super jurisdictione semporali Civitatis Justinopolis, Parentit, & Hemonie, & Terrarum Pirani, Rubini, & Humaghi, & Caftrorum S. Laurentii, & Montooe, receperunt libellum, & pethio-nem ejusdem Reverendi domini Patriarche porrestam els per magiftsum Valterium Scolafticum Civitatenfem procuratorem & fin dicum ecclefie Aquilejenfis hujus tenoris videlicet : Coram yobis arbitris &cc. peto ego Valterius &cc. ut compellere dignemini , &c velitis dominum Ducem, & Commune Veneciarum, ut jurifdictionem temporalem locorum fuprascriptorum', de quorum posfessione, vel quati dictus dominus Dux & Commune Veneciarum contra justitiam spoliavere dictam Ecclesiam Aquileje, & dimirterent in pace & in quiete , ac reftituant cum fructibus medie tempore perceptos, quos percipi poterunt , & cum reftitutione damnorum, expensarum, & interelle, quas & quod declarabo fuis loco & rempore, prout exigit ordo juris, falvo jure addend! &c. Quem libellum dieti arbitri dare debeant domino Ruftichino Benintendi findico domini Ducis & Communis Venetiarum , ita tamen ut non teneatur refpondere, nifi poliquam dominus predictus procuratorium domini Patriarche & Ecclesie Aquileje cum affen-fu Capituli cum expressis nominibus Canonicorum in eundem magiftum Velterium factum duxerit approbandum, at ne diutius in-choatum negotium maneat indifeculum, quandocumque dictus Procurator domini Patriatche procuratorium fecum habuerit cum

Denor Lings

DOCUMENTI. figillo pendenti Patriarche , & affenfu Capituli ut fupra , dichua procurator domini Ducis teneatur respondere & & fi dictus Procurator Patriarche non tulerit , nec exhibuerit dictum procuratorium, ut fupra in termino, oblatio dicti libelli non prejudicet

domino Duci, & pro nihilo habeatur.

Eo die fuerunt in concordia arbitei dicti, ut Marcus Sebetus notarius domini Ducis, & Julianus notarius domini Patriarche, vel alif notarii fubilituti a partibus feribant omnia acta, & proceffus concorditer, & quod feriptute facte pet alterum tantum circa acta, & processus fint nulle, falvo quod per alterum cosum fine altero , & per alium quemvis notarium fieti poffint parti perenii feripture de proteftationibua, & aliis extra acta, & processus caufarum, ita camen quod de ipsis fiat copia per ipfum norarium parti adverse , & etjam arbitris ad voluntarem i-

MCCLXXXVI. penultimo januarii , Indict. XIV. Caprulis in habitatione domini Jacobi Faletti, que est Leonardi Campuli de Caprulia, prefentibus testibus &cc. Magister Valterius Sindicua Patriarche produxit procuratorium manu Jacobini filii domini Facil Belengerii Reverendi domini Patriarche, & affensu venerabilium virorum dominorum Dietrici Decani, & Capituli ecclesie Aquileje figillo dicti Capituli communitum manu Marci Sebeti, & Ruftichinus produxit fimiliter fuum findicarum, procuratorium Patriarche, eft diei IX. januarii MCCLXXXVI. datum Aquileje in palatio Patriarchali , prefentibus Petro Pellezzario Camerlengo domini Patriarche, & Vaprino de Vaprio hostiario dicti Patriarche omnibus Civibus Mediolani . Affenfus autem Capiculi eft diei decime januarii datua in Aquileja. Nos Dietricus Decanus &cc. ac Sindicatus Ruftichini eft diei martis oftave januarii anni MCCLXXXVI. prefentibus magistris Tanto Cancellario, & aliis. Dominus Dux cum confensu sui minoris Consilii, & generalis Confilii &c. MCCLXXXVI. penultimo januarii magifter Valterius Sindicus &c. presemavit ultrascriptum libellum Arbitris, qui eum recipientes, approbantes dederunt Ruftichino Sindico domini Ducia, falvis juribus & exceptionibus utriufque partis , prefigentea ei terminum vigefimam diem Februarii proxime futuri ad refpondendum , ira tamen quod fi contigerit, aut fi dictum Patriarcham aur unum ex arbitria ea die non affore, terminus fit XXII. dies Februarii dicti , quem libellum Sindicua Ducis recepit, falvis jutibus & exceptionibus diei domini Ducis,

Die vigefimo quinto februarii in Palatio Epifcopali, prefentibus dominia Jacobo mangia iu zoccho Archidiacono Castellano , & Raphaelle Gezn , & Juliano Prebendario , & imperiali auftoritate notario , Venerabiles domini Thomas Viadro , & Peratius Gradonicus de Venetiis, & alii duo pro Patriarcha arbitri &c. concor-diter flatuerunt, ut alea &c. feribentut in concordia fifdemmet conditionibus, quibus dictum fuir dle vigefima terria ianuarii reero per judicium noftrum ut fupra per Benedictum de Joanne lo-

co in Sebeto .

Die dicta Valterius Sindicus Patriarche produxit coram atbirefs prefente Marco Sibeto Sindico domini Ducia procuratorium funm,

ut fupra, & compromissum taftum per dominum Patriarcham in diftos Arbittos, nec non affensum Capituli. Et Marcus Sibeto Sindicus domini Ducis produxit Sindicarium die XVIII. februarit manu Zilioli de Varino notarii, & Ducis Veneti feribe . Irem inftrumentum publicum subrogationis in dominum Thomam Viadrium , & compromiffi facti in eum , & alios fupradictos arbirros manu difti Zilioli, qui arbirri mandaverunt diftorum inftrumentorum fieri copiam mutuo & dari partibus , & flatuere terminum partibus ad objiciendum fi obicete intendunt ad diem termini

Cripruris productis utrimque.

Instrumentum autem subrogationis compromissi in Dom. Thomum Viadrum eft tenoris infrascripti: MCCLXXXVI. die Lune XVIII. Februarii, presentibus Marco Tanto & aliis . Cum illuftris Dux ec . nobiles viros Jacobum de Faletro , & Adrianum de Mollino , & Dom. Lippus Capponus de Florentia procurator Dom. Raimundi Parriarche cum affenfu Ecclefie Aquilejenfis Venerabi. lem Dom. Oliverium Episcopum Tergestinum, & magistrum Leonardum de Pavignano Canonicum Aquilejenfem elegistent; & in eos quaruor compromififient tanquam arbitros &c. atque etiam cirea jurisdictionem remporalem Civiraris Justinopolis , Parentii , & Memonie, & Terrarum Pirani, Rubini, & Humaghi, & Caftrorum S. Laurentii, & Montone, ita iquod possinr expedire cum ampla auctoritate amicabiliter, & alirer, ut eis melius videbitur ufque unum annum proxime venturum, quorum decisioni partes non poffint contravenire fub pena mille marcharum auri , & vo-Juiffent eriam partes , quod reciperentur virt seligiofi , qui inducerent partes ad concordiam , quanto melius poffint ; & fi contingerer aliquem predictorum deficere morre, vel alia evidenti necelfaria caufa , pars cujus ille deficiens fuifler , renereiur fubrogare alium loco illius infra quindecim dies , ficut commode cirius polfer . Verumtamen alii interim poffint procedere fine illo, ut patet in instrumento publico manu Marci Sibeto norarii fubscriptione manu Benedicti Civitatensis Imperialis notatii Anno MCCLXXXV. Indict. XIII. octava Martii die Jovis Venetiarum in Ducali palatio celebrati. Et poftmedum dictus Dom. Dux loco Dom. Andree de Molino, qui propter evidentem caufam huic negotio attendere non valebat, nobilem virum Dom. Peratiam Gradonicum fubrogaverit; & tune compromissum fecerunt in dictor Dom. Jacobum Faletro, & Peratium Gradonicum, & in Reverendum D. Nardum Decanum Civitarensem subrogatum per ipsum Dom. Patriarcham Joeo Dom Oliverii Episcopi Tergeftini defuncti , & magiftrum Leonardum de Favignano pro parte Dom. Patriarche , ur patet publico inftrumento manu Marci Notatii suprascripti millesimo & indictione presatts, die Mercurii rettia intrantis Octobris in Urbe Veneciarum in Ducali Palario celebrato ....... fupradictus Dom. Dux , & Commune Venetiarum loco Dom. Jacobi Faletri proprer evidentem infirmitatem non valentis hute negotio intendere nobilem virum Dominum Thomam Viadro Subrogaverunt, & ex tuuc in eum , & Peratium Gradonicum , & alios duos supradictos compromittunt , quod ufque ad octo dies Marrii futuri proxime poffint expedite &c. promittentes &c. non contravenite &c. & volunt quod

quod accipiantur viti religioli, quod inducant patter ad concordiam &c. cum conditione, quod deficiente uno arbitro morte, vel alia evidenti necessaria causa, pars sua subroget alium infra

quindecim dies possendo cereti interim procedere ôcc-

Zilielu die XIII. Februarii information compromifi fell po Dome Parischem feripfit in quature fine-feliption estires, in pu narrative somme ad verbum, at in compromifi Dome Datis & pildatom in Caffe Ulais in Parischells Palatie, prefession Dom-Paganine de la Nava, & Raim undine de Trinitis, & Ceche de Ol-Azie, & Fartrum Mongraite Prapuls, & Farte Jacois de Chigia ordini Fratrum minerum, manu Jacobini Filli Dome Facili Belengheviti marchi (Civi Mediclasi, (Civ in Codice))

MCCLXXVI. die mercutii penultimo Februarii in generali Falario Caprularum prefentibus-Aneonio de Garadello de Venetiis & aliis, hodiernum rerminum ad diem eraftinam ante horam prandii in eo statu, in quo etàt hodie de voluntate partium ipsarum prorograverunt falvis puribus raris, desconomious, & exceptonomious.

parrium predictarum.

Die Jovis ultimo Februarii in platea Communis Caprolarum, presentibus Dom. Jacobo Archidiacono Castellano, & Raphaelle Gerzio Plebano Sancti Raphaelis arbitri prorogaverunt ad post

prandium.

Die predicta in Patriarchali Falatio presentibus, ut sapts, communica rabitetis dies ogo Marcus Sibero processirot Dom. Ducis, & Communis Venetiarum, & excipiendo propono consenum Decani in judicio naper productum non valere cam e i ottegra per mottem ipsius Decani expiraveris, salvo..... in omoibus anis meis exceptionibus ponendis.

Die & beo dichts corann vobis Arbitris ego Valerias Sindicas Dom Patriarche &c. diec & propono pro statione compromiffi in vos facti per prefasom Dom. Dacen, & Commune Veceriarum on odbesta cognofecter, acer potellis, cam non apparest dicham non debesta cognofecter, acer potellis, cam non apparest dicham mandaton, de hoc dico & propono, fairis juribus at faptatification de la communitation de la communi

Etidem die & loco Marcus Sibeius Sindicas &c. dietam exceptionem Sindici Dom. Patriarche non elle admittendam, cum Sindicatus factus in ipium non fit approbatus, fed potius per motrem Decani Aquilejenss re integra expiravit, piour in fua

exceptione supra dictum eft.

Die martis quinta Martii, prefentibus Fratre Jacobo Betlente firster Dando de Manesa Cuildoc Venetizarus. Festerto Joanne de Cataplacto. & Fratre Omnobo LeCtore Utriscelli de Official de Control de Cataplacto. & Fratre Joanne de Britals, Fratre Marino Dondi de Veneciis. & Fratre Jacobo de Petrica de Ordine Predicatorum, Dominij Arbitridi de Control d

Lines

DOCUMENTI. claufer extremum , propter quam morrem affenfus prefitus per

eum expiravit (r). Actum Capsults in Episcopali Palatio .

126

## Num. CCXCI. Anno 1286. 14. Luglio.

Compromefo del Comune di Trivigi, e del Vescovo di Foltre, e di Bellune per le differenze tra lere vertenti per Oderze, e Maffelense . Copia tratta dal Tomo II- della Raccolta Scotti.

Anno Domini millefimo ducentelimo 'octuagefimo fexto , Indi-Rione XIV. die mercurii oftavo exeunte Julio in prefentia Dominorum Pirolini de Coftantino de Tarviño L. D., Hectoris L. D. ejufdem Civiratis, Antonli de Mugno Jud. Pad. Vicarii in Belluno, Magiftri Pauli Physici Domini Episcopi, Saracini de Macuberrino , Jonarafii de Rudo , Bartholomei de Caftello . Odorici eins Neporis, Magiftel Egidii Physici, Barare de Castigiono , Antonit Rochi ejufdem loci , Joannis Bruzi Norar. , omnium Civitaria Belluni . & aliorum In Civitate Belluni, in pojolo Palatti Epifeoparus Venerabilibus Parer Dominus Aldegertus Dei gratia Bel-Innenfis , & Feltrenfis Episcopus , & Comes est una parte pro fe , & ranguam Epifeopus , & nomine , & vice Epifcoparus fui predicti , & Ecclefie Bellun.", ac etiam Feleren. , & ficur adminiftraror , rector , prelacus , & gubernator Episcopatuam , & Ecclefie predictarum , & nomine, & vice untuleujulque predictorum Episcoparuum, & Ecclene pro fe in torum, & integraliter, & infolidum & in parte, five parriculariter , & divifim : & Jacobua de Thodomario Notarius de Tarviño syndicus, & fyndicurio nomi-ne nobilis viri Dom. Tifonis de Campo S. Perri Foreflaria Tarranquam Poreftas ipfius Civit., & nomine Comm. Tari, & nomine, & vice hominum Confilii Civit. ejufdem ex altera parie, ut continetur in carra feripia per Otronem Not. de Nigrifia vicifam , & ad invicem , feu unanimiter , & in concordia compromiferunt fe fe in Dom. Mainardinum de Belluno Canonicum Cenetenfem, & Electum Toreellanum, & Julianum Novellum Filium qu. Dom. Alexandri Novelli de Tar. ; & in !Nob. Virum Dom. Gerardum de Camino generalem Cap. Civirat. Tat., & diftrictus protertio , licer abfentes , tamquam in arbitros , arbitratores , amicoa , fen amicabiles compositores de questione , & questionibus , litibus, controversis, & querelis, que vertunter , vel verti viden-tur, & postunt, & sperant inter predictum Dom. Episcopum pro fe, & tanquam Episcopus, & Episcoputa suo predicto , & Ecelefia Bellun., & eriam Felren. en uns parre, & predictum Dominam Poteftatem, tamquam Poreftas, & homines dieti Communis, & ipfum Commune ex altera, occasione Castrotum, five super Castris Opitergii, & Musiolenti, Villis, Castris, & Jurisdictionibus, & juribus, & pereinentits fuis temporalibus tantum . Talirer quod dicti Arbitri, arbitratores, amiet, feu amleabiles compofitores poffint , & debeant cognoscere , procedere , examinare , de-Anire , ae etiam terminare per rationem , vel per amorem , &

<sup>(2)</sup> lo ho prodotro quello documento come fa copiaro dall'amannense de Codice , che fi conferva prefio : l Sig. Ab. Duigi Maria Canonici. Ognum we çe quanto fia inectare ce d infedele. Noi lo afpetteremo genuluo dalla fomm dillgenza ed efarrezza di S. E. il Sig. Francesco Donà.

concordiam queftiones predictas diebus feriatis , & non feriaris , partibus prefentibus & abfentibus , citatis , & non citatis , una par-te prefente, & altera abfente, fedendo, & in pedibus flando , in feriptis, & fine feriptis , fervato juris ordine , & non fervato , omni loco , & eriam examinatis rarionibus, & inftrumentis, privilegiis, & alifa juribus omnibus inductis , & productis , factis , actis , agitaris , &c ventilatis alias coram Dom. Fratre Nordiglo de Bonaparte , Tholberto Calza Can. Tar., Bonencontro de Arpo D. L., & Bigardo de Munico Judice, & ertam coram predicto Nob. Viro Dom. Gesardo de Camino electis, & conftituis alias arbirris , arbitratoribus, & amicabilibus compositoribus interf predictum Dom. Episcopum pro fe , & Episcopatu , & Ecclefits fule predictis ex unn parrel, & predictum Commune Tar., & Syndicum dicti Communis Tar. ex altara parte, super questionibus predictorum Castrorum , curiarum, Villarum , jurifdictionum, & pertinentiarum earundem. Approbantes prefatus Dom. Episcopus pto fe, & Episcopatu fuo , Ecclefia predicta Bellun , & eriam Feltren. , & predictua Syndieus Syndicarlo nomine dicti Communis omnia acta fuperius nominara , ut fint ex illis actis , & ea acts in eodem flatu , & juse coram iftis arbitris, ficus erant coram aliis, quorum compromiffum expiravit , feilicer Dom. Tholbetto Calza, Fratre Nordiglo, Bardo Judici, Bonencentro de Atpo L. D. Et infuper five hoc amplius, parres quidem predicte unanimiter, & in concordia momine, & vice, & modo. & forms predictis compromifarant fefe in predictos Dom., Mainardinum & Julianum Novellum, & Nob. Virum Dom. Gerardum de Camino predictum pro tertie Super questionibus predictis cognoscendis , examinandis , difiniendis, ac etiam rerminandis per predictos Arbitros, Arbitratores, amicos, & amicabiles compolitores hoc modo, vidalicer, quod dicti Dom. Mainardus , & Julianus Novellus Arbitri, & grbitratores , & amicabiles compositores per se ambo simul fine dicto Dom. Ge-rardo possint unanimirer , & in communi concordia per rationem , vel per amorem, & concordiam cognoftere, examinare, & firmare, & definire, ac terminare queftiones , controverfias , querimo-nias , & querelas predictes ufque ad Festum B. Michaells de Menfo Seprembri nuper venrurt. Et fr dicht duo. videlicet D. Mainardus, & Julianus Novellus predictas queftiones concordirer, & in naum non definferint, nec terminaverint , ufque ad rerminum fupradictum, quod tunc predictis D. Gerardus de Camino folus fine diftis ducbus Dom. Mainardino , & Juliano Novello diftas que-Stiones, controverfias, querimonias, & querelas poffit , & debeat examinare, cognoscere, fententiare, definire, ac etiam terminare pet rationem , vel amotem , & concordiam , fecundum eidem Dom. Gerardo vilum fuerit , ufque ad Peftum B. Marrini de men-fe Novembris nuper venturi . Promittentes diete partes folement Ripulatione fibi ad invicem , feilicet predictus Dom. Epifcopus pro fe, & Episcop. fuo predicto', & eium Bellun. , ac eriam Felt. modo, & forme predictis dicto Jacobo de Thodomario Syndico, de Syndicario nomine difti Communis, recipienti , & ftipufanti, & nobis Marco Gajoro, & Victore de Dom. Julio de Feltre Notin feripris flipulantibus, & recipientibus pro Communi Tar. & no. mine, & vice dicti Communts cum obbligatione omnium bonorum dicti Episcoparus, & Ecelefie Belluni . ac etiam Feltri . Er dictus

DOCUMENTI. Jacobus de Thodomatio Syndicus Communis Tat. Syndicatio nomine dicti Communis, & hominum Tar. prefato Dom. Episcopo secipienti, & ftipulanti pro fe, & tamquam Episcope , & Episcop. suo & Ecclesa Belluni , ac etiam Feltri modo , & forma predictis , & nobis Not. suprascriptis flipulantibus , & recipientibus predicto Dom. Episcopo , & Episcopatui , & Ecclesiis predi-Ais lub pena , & in pena duar. mill. marc. Argenti debenda, & folvenda per partem non attendentem, nec observantem, que dicta , definita . arbitrata, laudata , & terminata fuerint per prefaros atbitros, arbitratores fuper prediftis queftionibus fecundum modum , & formam fuperius diftam habere firma, & rata, laudare, tatificare, approbare, & emologare, verbis, & opere, & facto omnia, & fingula, que per predictos duos, videlicet Dom Mainardum , & Julianum Novelium arbitros , arbitratotes , amicos, & amicabiles compositores in unum, & in concordia ufque ad terminum predictum Sancti Michaelis, vel per prefatum Nobilum Virum Dom-Gerardum de Camino ufque ad predictum terminum , scilicer S. Martini, dicta, exeminata, cognita, definita, ac etiem terminata fuerint fuper queftionibus predictis, five occasione queftionum prediftarum , fecundum modum , & formam que fuperius difta funt fiert, & nulla occasione, vel causa contravenire, nec de jure . neque de fafto . Et quod non perent iplam fententiam , terminationem ac etiam definitionem predictorum Dominorum Mainardi & Juliani, que lata, dicta, & facta fuetint fuper questionibus predictis , vel fententiam , terminationem , ac definitionem , five ronunciationem , que lara, dicta, & facta fuerint per prefatum Nob. Virum Dom. Gerardum de Camino, secundum modum, de dormam superius dictas teduci ad arbitrium boni viri, aliqua occasione , vel causa . Immo quod ipsam sententiam , definitionem , & retminationem approbabunt , & emologabunt ufque ad unum menfem fub pena, & in penam predictam duar. millium marc. Argenti per partes predictas ubi ad invicem, & Nobis Not. Ripulantibus pto eifdem partibus folemni flipulatione premiffa . Pro-miferunt eilam dicte pattes flipulatione folemni fibi ad invicemate nobis Not. ftipulantibus pro difftis partibus, quod sententiam laudum, arbitrium, & definitionem predifforum Dominorum Mainardini, & Juliani Novelli, vel presati Nobili Viri Domini Gerardi de Camino, feu precepta ipforum , que dicta , & facta fuerint fecundum modum , & formam fuperius dictam non dicent nullam, iniquam, feu injufte, vel inique latam, & factam . Renuncianres etiam libelli obligationi, litis conteffationi, & aliis folemnitaribus judiciorum . Et quod nec in dicto compromisso, & ronunciatione, fententia, laudo, & definitione predictorum dicta, & facta fecundum modum, & formam superius diftas , nec defectum aliquem allegabunt, vel dicent dolum, vel fraudem committent, nec dicent comptomiffum ipfum non valere , neg tenere aliquo tempore . Renunciantes omnibus jutibus, que contra hec dici, vel allegari, vel competere poffent: nec perent beneficium restisutionis in integrum. Et quod terminis, qui ordinati, & conflituti, fuerint per prefatos arbitros , arbitratores , & amicabiles compositores , videlicet Dom. Mainardinum , & Julianum , vel Nob. Virum Dom. Getardum de Camino comparebunt, componentes fe dicte pattes fub gena , & in pena predicta duarum millium Mate. At-

genti,

genti, que fibi ad invicem stipulatione solemni, & nobis Not. stipulantibus pro predictis partibus specialiter promiferunt, ram pro executione l'ententie, definitionis, precepti, ac etiam terminatio-nis dicende, ferende, & faciende in questionibus predictis per prefatos arbitros , arbitratores , amicos , & amicabiles compositores . fecundum modum, & formam fuperius dictam jurifdictione cujusliber Judicis Ecclefiastici, vel Civllis, quam etiam pro executione pene, & penatum premissarum super predictis , & omnia predicta per partes predictes . Ita quod pena, & pene predicte promiffe fibi ad invicem per pattes predictas, & nobis Nor. ftipulan-tibus pro eifdem fepe, & fepius, femel, & pluries committi, peni, & exigi poffint cum effectn toties quoties contra factum fuerie per alteram partium, & eis commissis, vel non, vel solutis, vel non, vel exactis, vel non, omnia, & fingula predicta, & alia univerfa , que per prefatos arbitros , arbitratores , amieos , & amicabiles compositores dicta, definita, terminata, fententiara, ara bitrata , & precepta fuerint fuper questionibus predictis inter partes predictas fecundum modum, & formam , que fuperius dicta funr, perpetuam, plenam, & inviolabilem habeant, & obrineant firmitatem , & executioni mandentur . Allerentes , & affirmantes ditte parres prefens compromissam, feu amicabilem compositionem, & laudum, definitionem, arbitrium, sententiam, & terminationem , & precepta , que fient per prefatos Dom. Mainardinum, & Julianum , vel per Nob. Virum Dom. Gerardum de Camino fecundum formam superius dictam, & terminos supradictos fieri, & factum fore redundant', fpectare, & pertinere ad utilitatem . honorem, & commodum predicti Dom. Episcopi, & Episcoparus, & Ecclefie predicte & Communis Tar. Irem dederunt nobis Not. die de partes licentiam plenam, & liberam parabolam, & potesta-tem, quod possimus scribere, distare, & facere predictum compromifium cum alia, & omni folemnitate, que majorem habeat fir-mitatem simul, & concorditer; ita quod si unus sine alio aliquid adderer, vel detraherer huie compromiffo , iplo jure son valeat . nec teneat, & pro infecto penitas teneatur .

Ego Marcus Gajorus Sac. Pal. Not. interfui , & rogarus fcripfi.

Tom. 111.

Num.

## Num. CCXCII. Anno 1286. 17. Settembre .

Il Podeftà di Padova viveca un comandamento fatto al Comune Baffano interno ad alcuni lavori da farfi in quefte luego. Ex Atchivo Civitatis Baffani.

In Chriffi nomine. Anno Nativitatis millefimo dacentefimo detagetimo fetro, Indictone quarraderim, die decino legrotamo fetro, Indictone quarraderim, die decino legrotamo intrante Septembris, Padue ad difems Sigilli, prefentibus Padua no Viti not. & Henrigeto not, qu. Ambrozini. Mobilis miles Dom. Barone de Manzatoribus de Sandto Miniate Poreltas Padue volera secqui reformationem Majoris Confilii Communis Padue fuper in factam, precepit Benedicto qu. Thebaldi Sindico, & Sindicatu nomine Communis & Monimum Basani quod faciant & complean diftum Commune & homites fire diftus Sindicus sindicus o some predetto omnis. & Engulas laboreris, & omnes at Engulas men predetto omnis. & Engulas laboreris, & omnes at Engulas diftum dominum Porellastim, & Sapiente, qui forcunt cum es diftum dominum Porellastim, & Sapiente, qui forcunt cum es diftum dominum prositiant contum den. Venet. exequenda contra diftum commune, & homines Basani.

Item die decimo nono intrante Septembris Padue in Domo Domini Potefatti in Camera Dom. Renorii de Felina Judicis de Viearii didi Dom. Potefatti , prefentibat ipfo D. Renorio , & D. Johanne de Curofisi faprasificat Dom. Potefats Padue visis juribas, & pactis Communi: Bazani , que habent cum Communi Padue faprasificam preceptum fectum laprasifico Sindico Communi Padue faprasificam preceptum fectum laprasifico Sindico Communi min Bazani de dictis laboreriis provisis ficri, & facicadis per Commune Bazani revocavit in atoum,

Ego Leonardus Perrus Maronis nor. Sigilli Communis Padue pre-

Num. CCXCIII. Anno 1286. 27. Ottobre.

Accusa fatta da' Cavalcatori Padovani contro i Bassanes, e sensen-La del Podestà di Padova in favoro di questi, Ex Tabulario Civitatis Bassani.

In nomine Domini del tettol. Anno elofdem nativitatis millesimo ducentelino odungesimo fectro, Indicinor quarradetina, iljovis dectino feptimo mensis Octobris, Padue in Palacio Communis ad difcum Aquile, prefentibus Albertino notario qu. Dom, Megnici, Alberto not. qu. Retnatdi, Beldemanno not. filio Dom. Hentiggei, Fancico not. olim Bonfacini de Crefpo & Dom. Johanne milite qu. Dom. Bonzenelli d'Attosis testibus, & aliii.

Nos Obizo Tudex & Affeffor nobilis viri Dom. Baroni de Sancto Miniate Poteftatis Padue cognoscentes fuper quadam & de quadam denunciacione facta per Gerardum dictum Zuconum filium Dom-Perri Brumbaxi Capitaneum Cavalçatorum de ultra Brenta . Et fupet quadam, & de quadam protestatione facta coram nobis producta per Gabriellem norarrum qu. Durelli Sindicum Communis & hominum Baxani findicario nomine pro ipfo Communi, & hominibus, at continetur in catta findicarie facta per Rambaldum not. qu. Donati de Nogaria a nobis vifa & lefta , eujus denunciationis tenor talis eft : Coram Dom. Obizone Judice & Affeffote Dom. Poteftatis ad exigenda banna & condemnationes Gerardus qui dicitur Zuconus, qui eft Capitaneus Cavalcatorum de ultra Brenta, & in ultra Brettra pto Communi Padue taufa capiendi forbanitos , & cuftodiendi ne vietualia, & alia verita extra diftri-Cum portentur, denunciat quod de anno prefenti , & menfe prefenti Octobris die jovis nuper preterita predictum ejus officium exercendo fe invenifie infraferiptas beilias, & res que extrahebantur, & conqueebangur extra Paduanum diftrictum per plutes homines , quorum nomina ignorat , in confinibus Baxani & Tarvifil contra banna & ordinamenta Communis Padue, petens dictus Gesardus partem infrascriptarum fibi debitam applicari , & hoc ex forma fratutorum : & ordinamentorum Communis Padue : dicena & protestans dictus Getardus Zuconus , quod si alique de infraferipris rebus, & beftiis effent derente , que lieite portari poruiffent extra Paduanum diftrictum fine littera feu bulla Dom. Potefatis , quod eas uon denunciar , neque prefentat , neque impedire intendir. Br caufs quare nomins homidum conducentium ignotat, hec eft quod eus capere non potuis & infrascriptes res Padue conducere, quod conducentes plutes erant, nec eos conduces te poruiffer cum rebus infrafcriptis, & de hoc etiam acceffir ad Judicem Poteftatis Baxani ut ad predictes res , & predicta Padue conducendas, feu conducenda prefiaret auxilium, & favorem, & facere noluit. Res autem funt ifte. In primis quatuor mullas, & fuor mulles pillature afinine . & unam toncinam grifeam . Item anum faccum lini conzeti. Unum fachum cum uno guarrezonello & cepe, & duobus partibus, & duss cozas . Item facum cum tribus pariis] fubrellarium. Unam zenglam & ofto pades . 1:ém en dentra unum fackum cum quadraginta quinque pariis fubrella-tum . 1tem unum fachum lint tonzari ; quatoordecim brachas sentelari vergati minuti & tubei . Unum capuclum . Unam toa-glam novam . Sex ferra a mullis Duos fachos de coriis unum ; tres udtos fuper diftis beftifs plenos vino, & uno qui fe fregit . Item duos udtos plenos vino. Item duos udros plenos vino . Unde vifa dicha denunciacione, & facta cridatione fecundum formam ftatutorum , & vifa dicta protestatione facta per Dom. Gabriellem Sindicum Communis, & hominum Baxsni findicatio nomine pro iplo Communi, & termino locato predictis partibus ad proban-dum & hostendendum de jure suo, & unicuisque corum, & trifa confignatione loci, ubi dicte tes accepte fuerunt per dictum Capiraneum & Cavalcatores . In qua confignatione continetur quod accepit in Villa Baxani . Et audiris allegationibus , & rationibus atriufque partis, & ea que voluerunt dicere & allegare cotam nobis . Viñe criam inftrumentis allegatis & inductis coram nobis per

didum Gabriellem Syndicum Communis Baxani Sindicario nomie ne pro ipfo Communi Baxani. Videlicet uno fententie feripto per Josannem de Taidivello not, in quo continetur inter cetera, quod Dom. Marcus Quirinus tonc Poteftas Padne arbiter . & arbitrator inter Commune Vincentie, & Commune Baxani fentenciavit . & p-onunciavit quod Commune & homines Baxani Subjaceant Communi Vincencie in exercitibus, cavalcatis publicis, & dacils, ut in lpfa fentencia plenius continetur , que fententia fubfcripta eft per magiftrum Dominieum Gramatiee Professorem Item alio instrumento cujuldam Reformacionis facte tempore Dom. Bonifacil de Canoxa tune Poteliatis Padue , in qua continetut inter cete-14, quod per Bondrem Syndicum Communis Padue accipiatut tenuta de omnibus juribus & racionibus que & quas Commune Vicencie habebat in Baxano, & terratorio ipfins . Et quod per Commune ptomittatur ambagatoribus Communis Baxani fervard Commune & homines Baxanl indepne ad omni dapno, gravamice, & periculo quod incurrere poffet, & fecundum quod in ipfa reformacione plenius continerur. Item quodam alio feripro manu Bonijohannis notarii in quo continetur inter cerera , quod poteftas, & Sindicus Communis Vicencie concesseit Sindico Communis Baxani , & ipfi Communi Baxani tholoneum five tholonea que accipiuntur, & impolita funt in Baxano proCommuni Vicencie qualibet occasione , ut in iplo instrumento plenius continetur . Item quodam alio infttumento fcripto manu Geratdini olim Viviant campforis, in quo conrinetur inter cerera , quod reformatum fuit per Confillum Ancianorum Communis Padue, quod per porefta-rem aggregarentut sapientes, qui interfuerint sentencie late inter Commune Vicencle, & Commune Baxani, ut in ipfa plenius continetur. Item quodam alio inftrumento feripto manu Zamboni notatii qu. Andree, în quo continetur inter rerera quod reformatum fuit tempore Dom. Matthei de Corrigia porettatis Padue per Confilium fexaginta, quod ipfe poteftas convocet fapientes , qui interfuerunt tententie late inter Commune Vicencie , & Commune Baxani per Dom. Marchum Quirinum tunc poteftarem Palue, & provideant fuper cerram difte fententie , & ipfam fentenciam declarent , prout in ipfa Reformacione plenius continernt. Irem quodam alio initrumento feripto per Dom. Zambonum notarium , in quo continerur inter tetera quod predicht Sapientes, qui interfeerunt fentencie late inter Commune & homines Vicencie, & Commune Basani per dictum Dom. Marchum Dairinum olim Poreftatem Padue comuniter dixerunt coram D. Yfacho Jud. & Affeffore Dom. Marthei de Corrigia tunc Poreftaris Padue, quod cum Interfuissent dicte sententie, quod hoe mo-do lata est Sententia, & hoe intellectu iffis actis & traftatu expresse quod homines, & Commune Baxani in nullo alio honere teneantur Communi & hominibus Vicencie nisi in his quatuor que continentur in sentencia filicet in exercitibus , cavalcaris publicis , & daciis , & debent com Commune Vicencie hec fola fecere, & hoc quando Civitas Vincencie facier, & ad alioua honera non tenentur sprout plenius de predictis in ipfo instrumento continetur. Irem quodam also inftrumento feripto per Dom. Zambo. num not., & quodam flaruto Communis, in quo intetcetera enne einetar, qued homines Baxani deberent traftati ficut cives Commanis Padue, & fubjacere Communi Padue fecundum quod fubjacebant Communi Vicencie, ita quod Commune & homines Baxani subjaceant Communt Padue tantum in exercitibus, caval-caris publicis, & daciss. Set quod Commune & homines Baxani posiint imponere dacia, & tholonea in terra Baxani , & precipere, exigere, feu habere ad utilitatem Communis Baxani, folvendo Communi Padue libras quadrigentas pro quoliber anno, quae invenimus folviffe per dictum Commune Baxani huc ufque , & hoc fecundum formam difte fententie late pet dictum D. Matcum Quirinum quondam Poteffatem Padue, & predicte declarationis fa-&c per dictos Sapientes de Padua prout de predictis, &c aliis plenius continetur in iplo Statuto Communis Padue sub rubrica de Poteftate Baxani . Vifis etiam dictis dictorum teftium, & omnibus & fingulis fupraferipiis, & ftatutis , & inftrumentis , & linteria Vicarii Poteffatis de lino & calzariis , & fuper hiis plena habita deliberatione cum ceteris aliis indicibus Dom. Potestatis , & do ipfius mandato predictum vinum, bestias supradictas cum aliis rebus non incidiffe in commiffum fen delictum . Er hiis aliis vifis, & confideratis per ea que vidimus & cognovimus presente Dom-Gabrielle Sindico Communis Baxani, & Bellavere predicto , ad quem spectant dicte res, & Dom. Brumbaxo procuratore ipsius Gerardi Capttanei ejus Filii, Chrifti nomine invocato fedente pro tribu. nall habito confilio dictorum Judicum Potestatis sentenciamus in fcriptis , & pronunciamus didum vinum, beilias , & res alias non debere plublicari , neque vendi pro Communi Padue , nec in Commune Padue reduci. Sed predictas bestias, res, & vinum abfolyimus, & liberamus ab omnibus, & fingulis in denunciacione contentis, & pronunciando commisimus Martino precori, quod precipiat Canipario Communis Padue, quatenus iplas bettias & res

po Bellavere der, & rettinust.

Ego Andreas Filus Dom. Genarii de Valle Sacri Palaeti notexercens officium Communis Padue ad exigenda banna coram pretibato Judice predicta feripfi, Jegi, & publicavi de mandato dicti
Iudicis, fecundum quod laperius eft exprefum bons fide.

## Num. CCXCIV. Anno 1286. 22. Ottobre.

Precura per far un compremesse in Gerardo da Camino per la differenza tra Triviti, ed il Vescovo di Belluno, e Feitre per Odor-20, e Musselmer. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno Domini millet. ducentes, odtuagefimo feato, Indiét. XIV. die mattis decimo erante of bobbu i, in prefentia Domini Jacobi de Belluno, Domini Robetti de Lanşanigo Domini Melioris de Atpoini de Golas, Liberalis de Suflano, Grandonii de Joas. Alacri Not., & aliotum, in pleno Confilio trecenosam Communis, & hominum Tat.: ad forum eranpasa more folito in palatio dicti Commanis cotam Nob. Vito Domino Talione de Campo S. Ferti, homorabili Proteflare Tat. congregato. Idem Dominus Foredlas, tanquam Foredlas Tat. omner, & viec delli Commanis, & Condili, & Cuvite, equiform

per pfam confilium, & homines dift confilit, & de difto Con-filit in quo fearunt des partes dicti Confilit, & plus, facta propolits pet dictum Dominum Potentarem fuper infraferipris, the & facto crisum partito per candem Dominum Poteltarem ananimi-ner, nemine diferepante, prefentes omnes in difto Confilio, &e expressim conficience, & concense de voluneate, & confenda, deereto, & auftoritate Domini Poteftatis predicti fecerunt , conftituerunt , creaverunt , arque ordinaverunt Jacobum de Thodomario Not. de Tar. ibi prefentem, volentem, & confentientem, & fufeipientem fuum, & dicti Communis, Confilii, & hominum dieti Confilii, & Civit. predicte fpecialem fyndicum, actorem, & procuratorem ad compromittendum fe per rationem, vel amorem, & concordiam syndicario, actorio, & procuratorio nomine omnium predictorum . & omnium hominum , & totius Communis Tat. , feu compromiffum faciendum de novo in Nob. Virum Dominum Gerardum de Camino tamquam in arbitrum, & arbitratorem , amicum, & amicabilem compositorem cum Venerabili Patre Domino Adelgerio Dei gratia Felt., & Bellunen. Episco. po , & Comite, & Episcopatu , capitulis , & Ecclesiis Bell. , & Feltri , sive (yndico predictorum de questionibus , que verruntur , & verti poffunt, & fperantur inter dictum Dominum Epifcopum. Cspitula, & Ecclefias predictas, & fyndicum predictarum ex una parte, & dictum Commune Tar., & fyndicum dicti Communis ex altera, fuper Caftijs Opitergii, & Muffolenti, Villis, curiis, juribus , jurifdictionibus , & pertinentiis fuis : & ad promittendum in iplo compromifio pena duo millium marc. argenti femel, vel pluries committends prefato Domino Episcopo five syndico ipsius Domini Episcopi, Capitulorum, & Ecclesiarum predictarum . Er ad ftipulandum fimilem a prefetis Domino Episcopo, five fyndico iplius Domini Episcopi, & Capitulotum , & Ecel. pie atrendendis, & observandis omnibus, & fingulis , que dicta , & definita fuerint per prefatum D. Gerardum de Camino, & ad agendum, & defendendum in questionibus predictis coram dicto D. Gerardo ranquam arbitro, arbitrarore, & amicabili compositore ad audiendum terminationem, & definitionem fuper prediftis queftio. nibus inter partes predictas per rationem, vel amorem, & concordiam, & omiffis omni juris folemnitate , & quoliber ftrepiru judiciorum, diebus feriais, & non feriatts, partibus ciratis, & non citatis , prefentibus, & abfentibus, & omni loco , per acta , gefta, & procestus facta, & factas per prefatum Dominum Epifcopum , & fyndicos fuos , & predictos Commune , & fyndicos fuos , coram Arbitris alias constitutis , & electis super dictis queftionibus per fyndicum dift Communis, & prefetum D. Epifco. pum vel etiam fine lpfius aftis, geftis, & proceffibus fecundum auod eidem D. Gerardo vifum fuerit . Erboc ufque ad proxime feftum Nativit. D. N. J. C. Et ad prorogandum in prefatum Dominum Gerardum ufque ad terminum predictum, terminum compromiffi alias facti fuper dictis queltionibus inter predictum Episcopum nomine Episcopatus predicti, & Ecclesiarum fuarum predictarum ex una parte, & Commune Tat. , five fyndicum dicti Communis ex alteta: & ad approbandum omnia, & fingula, que afta, fafta, gefta, & ventilara funt alias fuper ipfis queftionibus per diftum D. pilcopum, & fyndicos fuos, & per dictum Commune, & fyn.

dicos fues corem arbitris . & arbitratoribus , amicis , & amicabie libus compositoribus alias constitutis , & electis per partes predichas . Approbantes per fe, & nomine totius Communis predicta omnia acta, gelta coram aliis erbitris, arbitratoribus, & amicabifibus compolitoribus, videlicet Dominis Tholberto Calcia Canonico, Fratte Nordigio de Bonapatte, Bonencontro D. L., & Rizardo de Munico, & coram Domino Gerardo de Camino . De que compromifio & carra facta , feu fcripta per Nicolaum Not. de Ventura, & Benevezutum Not. de Rambaldis, & coram Dominis Maynardo electo Torcellano, & Zuliano Novello, & coram Domino Gerardo de Camino, de quo compromisso est carra scripta per Marcum Cajorum Not. , & Victorem Not. de Feltre , ut fint partes ex illis actis in codem ftaru. & jure coram dicto Domino. Gerardo de Camino arbitto, arbitratore, & amicabili compositore conftinuendo, ficur erant coram predictis arbitris, & proinde valeant, & firmitatem habeant acta, & gefta omnta, ac fi fuillent facta , producta , & acta coram dicto D. Gerardo de Camino arbitro, arbitratore, & amicabili compositore conftituendo denuo: videlicet quod perinde valeant ceram iplo D. Gerardo arbitratore, & amicabili compositore constituendo, & inde obtineant firmitatem, quemadmodum facta forent coram ipso. Et ad obligandum omnia bona predicti Communis pro ariendendis, & observandis predictis omnibus, & altis univerfis, que per ipfum Jacobum Not. fyndicum fient , & que dicentur , definientur , & terminabuntur per dichum D.Gerardum; ita quod predicta pena poffir comitri, & exigi cum effectu tories, quories contrafactum fuerie per aliquam. partium . Et quod pena comiffa , vel , exacta , vel non , ipinm compromifium faciendum , & prorogatio compromiff predicti, & que dicentur, definientur, & terminabuntur per ipfum D. Ge-rardum super predictis, plenum robur obtinear firmitaris, & executioni mandetur . Dantes, & concedentes ipfi Jacobo Not. fyn-dico, & actore plenam , & generalem , & Ibberam potestatem , licentiam , & administrationem , in omnibus , & fingulis predictis, & aliis universis perrinentibus, & facientibus ad predicta, & su-per questionibus predictis. Promittentes insuper stipulatione solemnt mihl Nor. in feripre folemniter flipulanti . & recipienti pro prefato D. Epilcopo, Epilcopatu , Copitulis , & Ecclefiis prediclis , & fyndico predictorum , habere firms , & rate renere omnia , & engula predicta , & alia universa , que per dictum Jacobum syndicum facta fuerint , & que dicta , facta , & terminata , & definita fuerint faper predictis quefilonibus per dictum Dominum Gerat-dum de Camino fub y potheea, & obligatione omnium bonorum aftit Communis, & folyere judicatum, & attendere omnia, que continentur in claufole de judicato folvendo . Afferentes predicti omnes , etiam predictum compromiffum faciendum in iplum D. Gerardum de Camino, & termini prorogationem fieri , & pertinere ad utilitatem , & comodum dieti Communis , & hominum dicti Communis, & confilii . Renunciantes beneficiis reftitutionis in integrum, & juri, five peritioni reductionis ad arbitrium boas viri .

Ego Jacobinus Jacobini de S. Martino Sac. Pal., & aifti Domini Poreftatis, & Cammunis Tar. Nor. interfui, & feripu.

# Num. CCXCV. Anno 1286. 4. Novembre .

Lettera del Podefià di Padeva, che comanda a' cavalcatori di non maiefiare i Baffanefi. Ex Tabulatio Civitatis Baffani.

Anno domini millefimo ducentesimo octusgesimo fexto. Indict. XIIII. die quarto Novembris in Baxano, in domo Communis. presentibus Bonapresio notario qu. Buzacharini , Jacobino quondam Johannis Marifielle, Bartholameo domini Alberti, Pace quondam domini Gufredi Officiales disti Communis, Dino notario filio Ade, Geremia quondam Durelli , & Viviano preconibus dicti Communis, & aliis. Ibique Johannes Mellius Preco Communis Padue presentavit unam firreram figillaram cum figillo Communis Padue Gerardo filio Brombaxi Capiranco Cavalcatorum ultra Brentam . & precepit etiam predicto Gerardo, quod atrendere debeat id quod continebatur in dicta littera fub banno & pena comprehenfa in di-Sta littera, tenor litrere cujus talis eft. Barone de Manjatoribus de Sancto Miniate Padue Porellas difereto viro Gerardo Capita. neo ultra Brentam falutem. Ex parie Communis & homigum Baxani relacionem percepimus , quod eifdem vinum extra corum diftrictum ducere contradicis. Quare diferetioni que mandamus, quod coidem ob id non debetis ullaienus moleftare; de noftra eriam voluntate procedit quod accedentes ad terram eandem de Tarvifenis, & Vicentinis partibus cundo, transcundo cum vittualibus, rebusque aliis non debeant molestari sub pena tibi tuisque consociis ad voluntatem noftri arbitrii aufferenda . Dat. Padue die tercio intrante Novembri .

Ego Simeon not. domini Nigri interfui & fcripfi .

# Num. CCXCVI. Anno 1286. 7. Novembre.

Presentazione di carte fatta da Trivigi per la causa contro il Vescove di Belluno, e Feltre per Oderzo, e Musselente. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno Domini millen, decentessimo odungessimo servo, Indisa. VIV. Od orit septimo intrante norembri, in presenta DD. ItaTIV. Nordregli de Bonaparte, Lovati de Coneglano, Rubel de caBello de Belluno ..... de Coneglano, Boncennit de Arpo L. D. Jacobi de Belluno jadéris, & aliorum. Tar. in contatta J. Augufini, in palairo mine, shi shabirat D. Garanti de Arpo L. D. Jageneralis Crive Tar. de dirichesta pomine po ipso Communi
gradeas Communis quod intendario nomine po ipso Communi
gradeas Communis quod intendario nomine po ipso Communi
a va micablis compositos de questionibas casistenas Arbitrato, & producti coram disto D. Gerardo qui dicitar Arbitra, Arbitrator,
a micablis compositos de questionibas casistenam Opiergii, &
Maxolenti inter D. Aldegetium Belli, & Zeli. pielo gella, &
feripso in daobas quaternis si cara catero, de Ventras occasione
distar um qetionam, a glia afla, gella, o mnia privilega sedistar um qetionam, a glia afla, gella, o mnia privilega se-

feripta, & alia jura omnia, que funt in quodam faculo : & de productione quorum, vel quarum est carra scripta in dictis qua-ternis Nicolai predicti de Ventura: & unam carram prorogationis unius compromissi fcripti per dictum Nicoleum de Ventura diei S. Marie Cerealis de Februario, ufque ad Annuntiationem & Marie de Martio feripam per Andream Not. de Thodefchino : & confirmationem unius fententie late pro Communi Tat. contra Dominos Tholbertum de Camino, & Biaquinum ejus frairem figiliatum 14. fielli. gillaram IX . figillis Doctorum juris civilis, & Canonici in Civitate Padue, & unam cartam fyndicarie Jacobi Not. de Thodomario predicti feriptam per Ottonem Not de Nigrifia & quan-dam postam Dominorum de Camino fastam cum Commune Tas. que est in medio quaterno qui est in libro magno postarum Communis Tar- quarenus, & in quantum faciunt pro Communi Tar-, & in favorem dicti Communis , & talijer produxit , & uritur dietus Syndicus, & alter non, nec vult uti illis actis, geftis, & rationibus omnibus predictis in its, que Commune Tar. in alique prejudicarent . Ei predicta protettatur, falvis omnibus aliis fuis juribus, & dicti Communis Tar. competentibus, & competituris . Er ibidem predicta acta omnia, & gella, & alia supradicta coram dicto Domino Gerardo produxir, & ei tradidir, & assignavit, qui eas rationes, & alia supradicta recepit dicens, & confitens, quod hec apud se producuntur a syndico dicti Communis superius nominato, & produxit inftrumentum prefens per me Not feriprum, & go nfus fuir , & uit vulr .

ufus fuit, & utt vult. Ego Marcus Cajotus Sac. Pal. Not. interfui, & regatus feripfi...

Num. CCXCVII. Anno 1287. A' primi di Novembre.

Ifrumente di Pace fra Mainardo. Conte di Gerizia, e la Città de Tronse cella Città di Breftin, cella condizione prè che Mainarda poffa prefiare ajuto, fe eccerce, ad Alberto da la Scala, e a Pinamente da Monteon. Ex Atchivo secretiori Arcis boni Confili Civitati Tridenti.

Anno Domini millesimo trecentesimo seprimo, indictione quinta, die Martis vigefimo quarto iotrante Januario Tridenti in Epifcopali Palatio, presenzibus Dominis Magistro Rubeo Phisico, Odorico Concio Judice, Bonomo Judice, Odorico filio Ser. Domini Adalpreti Judicis, Villielmo de Bellenzanis , & Ifolano Judicibus , & aliis testibus requisitis . Ibique Venerab. Parer , & Dominus Dominus Bartholomeus Dei , & Apostolica gratia Episcopus Tridentinus dedir michi Teriaco Notario infrascripto verbum, ficentiam , & auftoritatem ex autentico exemplandi hoc infraferiptum infirumentum, cujus tenor ralis eft, qui fequitur infra . In Christi nomine, anno Domini milleumo ducentesimo octuagesimo Septimo, Indictione decima quinta in christi nomine amen. Hec eft forma pacis tractate, & ordinate, & que fieri debet inter magnificum virum Dominum Maynardum Dei gratia Carynthie Ducem , & Tyrolis, ac Carynthie Comitem , & Ecclesiarum Tridentine, Aquilegienfis, & Prefinenfis Advocatum, ejufque fubditos, & Commune , ac homines civitatis Tridenti , & Episcopatus , & difftij.

Land by French

diftrictus fpffus , fubditos dicti Domini Ducis ex una parte, & de. minos Lorum de aleis Poiettarem, Vidonem de Vidocibus Capitaneum principalem, ac Commune & homines civitatis, ac deftri-Etus Brixie, ac Subditos iplius communis Brixie ex altera parte, & Syndicos, ac Procuratores dicti Domini Ducis , ac prriufque diftarum partium. In primis quod pax perpetuo duratura fiat per diftum Dominum Ducem, five per Dominum Federicum de Treuftein five de fideli petra, nunc conprocuratorem dichi Domini Ducis pro fe ac nomine, ac vice dicti Domini Ducis, & omniam Subditorum ipfius Domini Ducis, & etiam Dominum Aychibonum Ser Jacobl Aychibonis de Tridento Syndicum, & Procuratorem, ac Syndicario nomine Communis ac hominum Civitatis Tridenti pro fe, ac nomine, ac vice Communis, ac hominum de elvirare Tridenzi, & omnium, & fingulorum diftrictus, feu episcopatus Tridensi fubditorum dicto Domino Duci cum Communi , ac hominibus civiratis, er dittrictus Brixie , feu eriam cum domino Framundo de la Rippa Judice , Syndico Communis Brigie, recipiente, ac faciente nomine, ac vice dictorum dominorum potestatis, capitanei principalis, ac communis, & hominum civitaiis, ac diftrictus Brixie, qui periplum dominum Framundum modo, ac nomine suprascripto cum predicto Domino Duce, five cum Domino Federico ejus nunc con Procuratore, ac cum predito Syndico Communis, ac hominum de Tridento agentibus, &c pecipientibus modo & nomine fupraferipro fimiliter fiar pax perperuo duratura, quod per predictos nuncios, procuratores, & fynditos fuper animas iptius Domini Ducis, & Communium, ac hominum civirarum dictarum, & deftrictualium dicti domini Dueis. & prediftorum Communium juretur inviolabiliter , & cunctis remporibus oblervari, falvo, a e exceptaro ex parte dicti Ducis, quod ipfe dominus Dux nihilominus possit obedire precepis domini Imperatoris, & quod idem Dominus Dux possit, prout falò videbitur, auxilium prestare Domino Alberto de la Scalla & Communi Verone, ac Domino Pinamonto de Maotua, & Communi de Mantua, ac territorlis Civitatum predictarum Verone, ac Manine , folummodo fi contigerit, quod Commune ac homines de Brixia ottiliter intrarent territoria dictarum civitatum, vel alterius easum, Et falvo quod fi domini de Caftro Barcho dampnificaret . aliquam personam civitatum Brixientis diftrictus in Valle Lagarin d dictus dominus dux non tenestur ad emendationem alicujus difti dampni. Irem quod quelibet perfone de diftriftu domini Daeis , vel Communis , ac diftrictus Tridenti , poffit venire , ftare , & habitare, ati, ac redire per civitatem Brixie, & per terras diftriftus civitaris Brixie obedientes communi Brixie, falva, ac fecura in personis, & rebus. Et eodem modo quelibet pars eivitais , se diffrietus Brixie poffit , & valcat ire , ftare, uri ae redire per cie pitarem, ac diffrictum, & jurifdiftiones dicti Domini Ducis, & givitatem , & diftricus Tridenti , falva , & fecura in perfonis , & rebus . Et fi aliquod dampnum darerur alicui perfone civitatis , ac diftriftus Brixie in tota forcia, & virtute dicti domini ducis, vel Communis Tridenti, quod diftum dampnum emenderur, & reftituatur et, auf daretur predictum dampnum per dictum dominum ducem, feu per commune Tridenti infra duos menfes incipiendos , ex quo potum faftum fuerit difto domino duci , vel officiali-

bus fula , feu communi , vel rectori , vel officialibus communis Tridenzi , de quibus dampnis fummaria fiar gario , & cognizio . Et illud idem fuerit, fi daretur aliquod dampnum alicui perfone de diftrictu dicti domini Ducis, vel communia Tridenti in civitate Brixie, vel in terris diftriftus obedientibus communi Brixie, videlieet quod emendernt, & reftituarur illi perfone diftrictus di-Ai domini ducis , & communis Tridenti , cui daretur modo , & nomine suprascripto. Item quod dictus dominus dux, ac com-mune Tridenis non permittant venire, usi, nee stare, neque stan-site aliquas personas, tam de corum jutisdictione, quam de alicna per diftrictum, & forciam dicti domini ducis, vel per diftrifum, & forciam, & Episcopasum Communis Tridenti, ad dandum, feu volendum dare dampnum in diftrictu Brixie, nec eis prestate auxilium nec favorem falve quod Domini de Clefiis, & de Derfo poffins cum fais amieia de Valle de Non tum fervire amicis corum de Val Telina. Irem codem modo, quod commune Brixie non permittat aliquos per diftrictum, fen fortiam , tam de fus jurifdictione , quam aliunde venire, ud, nec ftare , neque tranfire, ad dandum, fen dage volendum dampnum in difttiete dift! domini Dueis, & Communis Tridenti, neque eis preftare auallium , vel favorem. Irem quod dictus Dominus Dux , ac Commune Tridenti non permittant ftare, morari, veluti neque tranfire in terris, feu per terras diftrictus dicti domini ducis, feu Ci. piraris, & Epifcopatus Tridensi , obedientibus ae fubdiris ipfi do. mino duci, vel communi Tridenti aliquese malefardos, feu bannitos communis Brixie , & fi qui effent, vel etiam venirent in ipua terris, vel aliqua iplatum pars expellatur, ac expelli debeant per diftum dominum ducem, vel per fans officiales, ac per commune Teldenti, feu officiales ipfius communis Tridenti, in quod ad ipfas rerras non reversantur ulterius; & fi aliqua contrata serra seu locus districtus , seu jurisdictionia dicti domini du-cis, vel communis Tridensi , vel ipsa Civisaa Tridensi permiserie allquem , vel aliquos de predictis malexardis , feu bannitis communis Brixie ftaje, mojart, confervari, vel ut in terris, fen loeis fuis , vel in ipla civirate Taidenti , ex quo fibi , vel officialibus fuis fuir denunciatum per unum mentem , puntatur ipia communitas, & univerlitas, terra, feu locus, & eriam ipfa eivina Trident! per dictum dominum ducem, fen per capita , vel rectores splius loci , vel civiraris, in quinquaginta libiarum par. Veronenfium pro quoliber , & qualiber vice . Item codem modo . quod domini Porettares, espita, principales, feu Rectores, qui nune funt , & pro tempore erunt in civitate Brixie , non permittant fiare, morari, vel uni neque transite in serris, feu per serras diffire-ftua civitanis Brigie obedientes, ac subdiras ipsi communi Brigie aliques male fardos, feu banniros dicti domini ducis, & communis Tridenit, fi qui effent , vel etiam vantrens in ipfis serris, vel aliqua ipfarum expellantur, & expelli debeant per reftores communis Brixie, ac ipfum commune Brixie, vel fuos officiales, ita quod ad iplas terras non reversansur ulterius . Et fi aliqua congrata, terra, feu locus communis Brixie obedientes communi Brizie , vel ipfi civitati Brixie permiferint aliquem , vel aliquis de predictis malexardis , & bannitis domini dueis , & communis Tridenti fiare , morari , confervari vel qui to terris feu locis fuis , vel

DOCUMENTI. in ipla civitate Brixie, ex quo fibi vel officialibus fuis fuit denunciatum pet unum mentem ultra, puniatur ipfa univerfitas, communitas, terra, feu locus, & communia ipia civitatis Briwie per rectores civitatis Brixie , in quinquaginta lib. parvarum Veronenfium pro quolibet , & qualibet vice. Item quod ipfe dominus dux, five nuntii, & procuratores ipfius integre, libere ac plene refittuant communi Brixie, vel Nuniis Communis Brixie ad hoc deputatis, vel deputandis per Commune Brixie, totam letram, & forticilias de Thermoligno, & totam terram, ac forticilias de Limono, & quod commune Brixie tenessur, & debeat forticilias ibidem factas etiam facere devaftari , & demoliti nunci:s difti domini ducis facient devastari , & demoliri forricilias de Tignalo, quas fortilicias nuncii dicti domini ducis fimili modo reneantur, ac debeant facere devastari, ac demoliti, que omnia compleantur, ac fiant, quam velocius effe potett , faitem infra . viginti dies proximos, & quod dicta fornilicia, feu cattra, vel a-lia fornilicia fieri non debeant, nec elevari per aliquam partium predictarum in predictis locis de Thermoligno , Limono , ac Tigualo, vel aliquam ipfarum Tetrarum perpetuo. Item quod omnes , & finguli de Thermoligno, & Limono , vel aliunde, qui culpabiles fuiffent, vel dicerentur faifle , vel tenuifle manum ad faciendum dari caftra, vel terrasde Thermoligno , & Limono dito domino duct, vel genti fue, non debeant per commune Brizie de cetero aggravari in aliqua occasione predicta, & fi aliqua banna eis data effent per commune Brixie, vel alique condemnationes facte de ipfis predicte de causa forent per commune Brixie, omnia illa banna, ac omnes ille condemnationes fint caffa, & casse ipso jure, & de ipsis debeant cancellari fine altqua prestatione recunie per cos solvende communi Brixie . Item quod omnes, & lingule repressaglie, feu regressus, concesse, seu conceffi , date , fen dati alicui univerfitati , vel fingulari persone pee dictum dominum ducem, feu per commune Tridenti , & commune, ac homines civitaris vel dittrictus Brixie, vel aliquam communiratem iphus diftrictus, fulpendantur, & fulpenfi, ac fulpenfa intelligantur, & fint ipso jure ab hodie in antes donce dictus do aminus dux predictus habuerit dominium civitatis Tridenti, ita quod aliqua persona interim diftis reptesaliis uti non valeat ullo modo, & quod interim per dictum dominum Ducem, feu per officiales ejus, vel per commune Tridenti , vel Rectores ipfins fiet plena ratio cum universitatibus, & fingularibus personis de Brinia vel diffrictu volentibus aliquid dicere, vel perere universitati, vel fingularibus personis subditis dicto domino Duci, sive Communi Tridenti, vel alicui universitati, vel singulari persone di-Aricus, vel Episcopaius Tridenti, & e converto quod omnes & fingule repressaglie , five regressus conceste, feu date, concessi, feu dati per alios rectores, seu per commune Brixie alicul universita-ti, vel singulari persone, & commune, ac homines de Tridento, five per aliquam universitatem, vel singularem personam, que sint de jutisdictione ipsius domini ducis, vel que sint de civitate , districtu , vel episcopatu Tridentino , suspendantus , & fuspense , ac suspensi intelligantus ex nunc ipso jure hine ad dichum terminum, ita quod aliqua persona interim de dichis reprefaglits uri non valeat ullo modo. Et quod interim prorectores , &

Officiales communis Brixie, quod per iplum commune Brixie fiat tario plena dicto domino Duci & fubdiris eius, feu erram communi Tridentino, & universitatibus, ac fingularibus personis diftr'ftus, vel episcoparus Tridentini, volentibus aliquid dicere, vel petere communi Brixie, vel alicui universitati, seu fingulari per-fone de Brixia vel districtu. Que omnia ac fingula dicte partes, five procuratores, ac nunc dicti domini ducis ac fyndici communis Tridenti pro fe ac difto domino duce, ac fubdiris ipfius, & communi & hominibus de Tridento, & districtus, seu episcopa-tus Tridenti, & dominus Fetamandus de la Ripa Judex, Syndi-cus communis Brixie pro se, ac communi, & hominibus civitatis . & diftrictus Brixie jurare debeant & inviolabilirer observare perpetuo fub pena, & in pena daorum milhum marcarum argenti, que toties exigatur , ac exigi poffir, quoties fuerit contrafactum , que exacta, & non exacta, nihilominus predicta, & fingula fint , & remaneant firma, & rata perpetuo. Que quidem pax & pacta, & conventiones, & capitula, & omnia, ac fingula fupradicta fuerunt facta, emologata, & ronfirmata, & inviolabiliter jutata corporaliter ad fancta dei evangelia , tractis feripturis perpetuo observare & omnia , & fingula prour fuperins per ordinem declaratur pet dominum Federicum de Trevenstein , five de fideli petra , nuncium & procuratorem fuprascripti domini Maynard ducis Carynthie, Tyrolis, ac Goritie Comitis ac Tri-dentine, Aquilegiensis, & Prixinensis Ecclesiatum Advocati, ad omnia suprascripta, & infrascripta agenda, & complenda specialiter conflitutum , ut conflar publico inftrumento fcripto per Adelperium de Acclusa de Civitate Tridenti Notarium , die Venetis XIII. excunte Octobri millefimo ducentelimo octusgefimo feprimo , Indictione XV , & Dom- Eichbonnm quondam Ser Jacobi de Evenbonis de Tridento Syndicum, ac Syndicario nomine Capitanei, ac Vicarit, & Communis ac Confilii de Tridento ad omnia fup raferipta & infraferipta agenda , & complenda fpecialtiet conftitutum , ut conftar publico inftramento fcripto per Pe-trum de Bellenzanis Norarium die Mercurii terrio excunte Oftobri, millesimo, ac indictione predictis pro le fe, ac corum nomine, ac nomine, & vice dicti domini dueis, & corum subditorum, ac diftrictes, & Communis Tridenti, & Universitatum, ac fingularum perfonatum dicte Civiratis, Diftrictus, & Epifeoparus ejuf. dem ex una parte, ac Dominum Framundum de la Ripa Judicem Syndicum ac Syndicatio nomine rectorum, confifii, ac Communis Civitatis Brixie ad omnia fuptaferipta, & infraferipta agenda, & complenda specialiter constitutum, ut constat publico instrumento Setipro per Manfredinum de Rufticis Notarium Civitatis Brixie die Sabbati feprim Septembris millefimo , & indictione predictis , pro fe, & ejus nomine, & nomine, ac vice Communis Brixie, ac Universitatum , & fingularum personarum Civitaris predicte , & diftricto , ejufdem igli Communi obedientis, ex aliera parte . Die Martis quinta Novembris, millesimo, ac Indictione predictis in Palatto majori Communis Brixie in generali Confilio ejuidem Communis cum campane fonitu , & voce precoma mote folito congregato, in presentia dominorum Lotti de aleis de Florentia poreftaris , & Vidonis de Vidonis de Mutina Capitanel principalis Brixie , & Domini toannie de Caverano Judicis Civitatis Tridenti, & Adalperu

perit de Aclufa , ac Petri de Bellenzant Notatifs Tridentinis , & dominorum Berardi de Lambardia, Lanfranchi de porticu, Brixiani de Monmartino, padicis de Cazzago , Jacobi de Bafelga , ac Florii Parentati, ac Bonaventure de Lagammana, Maynfredini de Rusticis Brixiani, Catanii, Jacobini, Cygni, & Venturint de Madentino nune Domini potestatis Brixie , omnium civium Brixie , & plurium aliorum teftium rogatorum, promittentes quoque predicte partes viciffim inter fe fe feilicer una pott akeram pro fe fe , & corum nomine co modo , ac nomine fuprafcripto , predicte omnia, & fingula superius declarata, ac dicta fine aliqua exceptione juris vel facti pro fe fe dicto modo ac nomine obligantes perperuo rata ac firma habere ca omnia, & fingula invio-Brictuales, ut predicitur, sub pena, ac in pena omnis dampni, ac dispendii, inde cuiliber dictarum partium fineutrentis flipulatios ne premissa, & ad cautelam predicte partes vicissim, & Inter se se, se pro se se. & dicto modo & nomine obligantes se se principaliter, & omnia corum bona, ac dicti Domini Ducis, & fube ditorum ejus, & diftorum Communium Tridenti , & Brixie , ac omnium univerfiratum, & fingularum personarum predictarum cie vitajum, & diftrictus, & episcopajus earundem, ac cuilibet eas rum tu folidum prefens , ac futuro tempore omni modo , & jute, quo melius potuerunt pro dictis omnibus, & fingalis per-petuo ac inviolabiliter observandis. Renuntiantes novatum con-ditutionum beneficio, oc epistole Divi Hadriani, & privilegio sogi , ac omni alio juri, & exceptioni fibi , vel alicui corum , tvel de jure, vel de facto juvanti, tacito, vel exprefio, cogitato, & non cogitato .

Egg Bonaventura de Ognatis Notarius Sacri Palatii, ac infraferipto Bonapace preserptum instrumentum secundum tenorem breviatur per eum inde facte publicavi, & seripti.

Ego Pafinus de Macedoniis Notarius suprascriptam chartam tradidi, ac imbreviavi, & publicandam suprascripto Bonaventure commis, & me quoque subscripta

Num. CCXCVIII. Anno 1288. 11. Marzo .

Ambasciata de Padovani a Trivisi, perchi venific poste in postesse di su tenute Tommase Capontes, con minaccia di rapprosaglie. Copia tratta dal Tomo II. della Kaccolta Scotti.

MCCLXXXVIII. Die XI. Mastii . Ambaſciatores Communie Fadue in ſcripti en patter Dofchāris, & Communis Fadue perietenia Dom. Gerarde de Cimino Caplianco , & Communi Tatue rifi ¡quod vellent amore Forcifatis, Anlinoroum, & tosius Communi Tatue rifi ¡quod vellent amore Forcifatis, Anlinoroum, & tosius Com-Alcardial Caput Nigram milliem in tenatam, & corporalem pol-Ricedifica qua Jom. Jacobi de Guidotis senebat, & polificabat remonante por month sein cin Civitate, & Difitidua Tavilii, cam ip fel Dom. Thomsfus fili litera, & Los faces e colle file fitepin judicii, & an algua facipicio oricate; jidecer Forcifatti, & Communi qued of polifical Tavilica collegation oricate; jidecer Forcifatti, & Communi qued

t

qued fi que fortilicia funt in hereditare, falvo jure ipfius D. Thos mafit, & quorumcumque , recipiantur in cuftodia per Capitaneum, & Commune Tar. reftituenda illis , qui poriora jura ha-

Nomina ipforum oratorum funt het , Dom. Joannes Caput Vace , D. Aulinus Judex de Terradura , D. Maccaruffo , & Dom.

Franciscus Magnaspislus.

Die XII. dicti responsum frit nomine Dom. Gerardi Capitanei . & Communis Tar. quod parati etant facere eidem D. Thomasio fummariam rationem , & accipere fortilicias juxtam petitionem

ipforum oratorum .

Die XI. Junii cum res in longum traheretus, parte Communis Padue dictum fuit Oratoribus Communis Tar. quod placetet ponere, & manutenere ipfum Dom. Thomasium in possessione dictotum bonorum, aliter captum fuit, quod concedantur spit Dom. Thomasio repressaleas contra Commune, & homines Tat, quibus tamen uti non possir usque ad duos mense a die concessionis, in-tra quod e empus, si non poretir esse in concordia cum possidentibus ipfa bona, ipfis traofactis , possit uti dictis repressalis ad fummam librarum XX mil lium, a tanti sua intereste juraverit . Die ....... Julii captum fuit in Confilio Padue, quod placet, quod Dom. Tho mafius debear fe comptomittere in communes Amicos

Die XX. Junii Dom. Poteffas cum Confilio, comine Communis Tarvifii , ac comine Guidon filii Dom. Rambaldi de Colauto Coe mitis de Tarviño, pro quo premiferunt de rato , nec nen & Gesardus de Camino Capitaneus Generalls Civitatis Tarvifii , tame quam legirimus administrator filorum fuorum Rizardi , & Guecelonis confliquerunt fuos Procurarores Dom. Jacobum de Bonoma Jud. & Boniollum de Bonio ad compromittendum fuper predictis

cum Dom. Thomasio Caput Nigrum.

Die XXI. Junii Comes Rambaldus approbavit nomine filii ful Guidoti ipfos Procuratores, & elegit in fuum Arbitrum dicto nomine Dom. Julianum de Novello . Er die Paravit dicti Procurato. tes dicus nominibus elegerunt arbitros pro Communi Tarvifii D. Bonincontrum Doctorem Legum , & pro Dom. Guidoto Filio Coe mitis Rambaldi eumdem D. Julianum de Novello . Die fecundo Septembris D. Bartholomeus de Zopedo Not. data a fuit Curator D. Guidoto ad compromittendum. VI Settembris D. Thomasius post multas tergiverfationes elegit in trachetorem concordii Dom. Auliverium de Terradura Jud.

1219. die 7. Februarii partes supradicte compromiserunt se se dictis nominibus in D. Bartholomeum de Benevenuto Doctorem Legum , & Bonincontrum de Arpone Daftotem Legum , & Dom. Thadeum Pocatetra Decrevorum Dofforem, quod Arbitel debeant convenire Venetiis die tertia Martii proximi venturi ad decidendum predicta, & quod compromifium duret per duos menfes, infra quos terminer in Civitate Venetiarum, &c quod de expenfis con fe intromittant , fed remaneaut in arbittio Dom. Poteftatis

Tarvifii , & Padue .

tato. 1. Aprilie Venetiis in loco S. Gregorii Dominus Thadeus de Cefena Doftor Decretorum , Dom. Barrholomeus de Beneveauto , & Bonincontrus de Arpo de Tar. Doftores legum fententiaverunt hereditatem dift qu. Dom. Enfedifii pertinere ad dictum DOCUMENTI:

Dom. Thomasum, & quod Commune Tet. eum in possessionen ponat, & conferet contra quosempera, chaim Dom. Rambislam nomine Guidori ejus fiji nullam jus habete in dich ahrectiates, ejuque perperuum filenzium imponentes. Ad Commune Tarvisii vero fenreniavit bona omnia que pertinebant &c. et è i la Souriena, es lo facil Amparta più abssessione.

Die 5. Maii Commune Tarvifii induxie in poffessionem predi-

forum Procuratorem Dom. Thomagi .

Die 2s. Junii Dom. Thomssus predistes pretto quinquemilliem ke quingent. lib. vendidit possessiment prize omnis sibi adjudicata, Communi Tarvissi aş. dicil Dom. Barbolomeus de Asevodo Procutaros Communis Tarvissi, & Benevantus de Categordo Not Syndicus intraverunt possessiment predistorum nomine Communis Tarvissi.

# Num. CCXCIX. Anno 1288. 4. Maggio .

Il Comune di Baffane oleggo un procuratoro , per far valere i fuel diriesi di poter condurre il vine liberamento fuori del suo cerritorie. Ex Tabulatio Civitatis Bassani.

Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo octavo Indi-Stione prima, die quarto intrante Madio in Baxano in Domo Communis Baxani, presentibus Vimano, Mainente , & Marcheto preconibus & aliis. Ibique in majori Confilio Communis Baxani ad fonum Campane voce preconia more folito congregato Donne Aribertus Judex de Galmarella de Padua Baxani Poteftas de confenfa & voluntate fuorum Judicum, & confulum, & de voluntate tocius confilii, & omnes de dicto Confilio infimul cum eo fecerunt, conffituerunt, arque ordinaverunt Dom. Mattinum notazium de Piscatotibus presentem & consencientem foum certum nuncium, miffum, findicum, & procuratorem , & dieti Communis , specialiter ad comparendum coram Dom. Potestate Padue vel ejus Vicario, ae coram quocumque alio suo Judice ad hoftendendum raciones Communis Baxani fuper facto vini illotum de Baxano , quod poffit ire libere & absolute extra diftrictum Baxani , & generaliter ad omnia alia que in predictis, & circa predicta fuerint opportuna & neceffaria &cc.

Ego Jacobinus not. Filius Johannis Maristelle scripti.

Num. CCC. Anno 1288. 26. Luglio . .

A Comune di Basane ologo un Procuratoro per sar valero i di lui diritti interno alle vettovaglie che vengone condotte por Bassano. Ex Tabulacio Civitatis Bassani.

Anno Domini millef, ducent. octusgef. octavo, Indictione prima', die fezto exenne Julilo in Baxano in Domo Communis, prefentibus Dom, Guidoto nerziro Luciani, Deolavancio norario, de Francisco notario qu. Gransionis, de aliis. Ibique in majori Confilia

filio dicti Communis ad fonum Campane voce preconia more folito congregato , Dom. Andreas Capitis Lifte Poiettes Baxani de voluntare & confensu officialium dieti Communis, & omnium de dico Confilio fecerunt, confirmerunt, & ordinaverunt Alberrum not. qu. Folchini prefentem fuum , & dicti Communis nuncium , Sindicum, & Procurarorem ad comparendum coram Dom. Poteftare Padue , & ejus judice , & officialibus Communis Padue , & ad alegandum, usendum, & prosettandum coram eis jura dicti Communis fuper mercandariis tam vitualium, quam quarumcumque aliarum condicionum , que conducuntut de alieno diftricu per terram Baxani tam eundo quam redeundo; de in omnibus que in predictis , & circa predicta duerint & videbuntur utilia &cc. Ego Joannes Bellengerii Sacri Palacii not. feripfi .

Num. CCCI. Anno 1288. 30. Agofto .

Privilegio di Rodolfo Imporatore, cal quale legistima il figliuolo di Berealdo Conte di Vicenza. Ex Collectione Fortunati Vigna, quae extat in Bibliotheca Bertoliana Civitatis Vicentiae.

Rudolfus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus universis Sacri Romani'Imperit fidelibus presentes litteras inspecturis gratiam fuam & omne bonum . Quemadmodam Arbor ex amara radice confurgens cum apparent futura utilitate probabilis non ei ad fuccifionem fecuris immittitur , fed purgatio ut aberius fructificet adhibetur ad vitam. Sie is cujus ingtellum nora natalium maculavit, fi vivendi progreffum proprie probitatis morumque clarificer honeltate ob genisorum culpam, que fuis viderur infufa nata-libus, non est a mifericordia fectudendus. Sane quia pro parte dilecti fidelis noftri Beroardi filii quondam bone memorie Guidonis notter Comitis Vincentini extitit ferenitari noftre humtliter fuplicatum, ut fuper defectu natalium quem Melchior dictus Boverius eius Filius natus ex ipfo conjugato , & Melia muhere foluta patitut cum ipfo Melchior difto Boverio ditpensare misericor-diter dignaremur, ac erdem telliturions benefficium benignius impercial . Nos fuis devocis fupplicationibus favorabilites inclinari confiderantes non fic officere quot definit in radice natalium, ut prodeffe quod virturum propagattone fuecrefcit. Cum dictus Melchior dictus Boverius dicatur tante indolis effe quod ortus odiofe nativitatis ademit cum ipfo Melchior dicto Boverto Filio dicti Beroaldi fuper ipfo defectu natalium quem paritur de noftra regie poreftate, & ex certa fcientia clementer difpenfamus habiliranies eundem ad omnes actus legitimos , & civiles honores , fi fe caufis ingefferit, & esiam reducentes & reftituentes eundem ad omnia jura antiqua & naturalia , quo ad omnes fuccessiones obtinendas ram ex reftamento, quam ab inteftato, ita quod legittmus Filius ram ab ipfo Beroardo, quam ab alis quibufcumque per omnia traftart debeat & haberi ac fi foret de toto legitimo procreatus . objectione probs illegitime imposterum quiescente, non abstantibus legibus, & conftitutionibus imperialibus, de quibus fit mentio Codice de Naturalibus Liberis Lege prima. Et in corpore Autenti-corum quibua modis Naturales efficiantur (ui. Et quibus modis

Tom. III.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

1140.

11

Dat. Confiantie tertio Kal. Augusti Ind. prima Anno Domini millesimo ducentesimo estuagesimo octavo Regni vero nostri Anno quistodecimo,

Nu m. CCCII. Anno 1288. 15. Settembre.

Elezione d'arbieri , ed aleri atti gerenfi nella caufa tralli Collalte, e li Copenegro. Copia tratta dal Tomo 11. della Raccolta Scotti.

Anno D. N. J. C. millesmo decentessimo octasgessmo octaso, Indica, 1. et a. V. intrantis Septembis, Fadea de distam siguili in camera Communis Fal., prefentibus Manfredo Not. quondam Indanis de Rampo, Jacobo Not. quondam Control. de dilio camera Communis Fal., prefentibus Manfredo Not. silio quondam Odorici, de dilio Corum Mandredo Mononibilis Manifesta, Corum Corum Mandredo Mononibilis Manifesta, Corum Corum Manifesta, Corum Constitut, de Communis Tat., de cutatorio nomire, de procuratorio nominimi forta forta de Corum Constitut, de Communis Tat., de cutatorio nomine infraferiprosum Dominorum Manifesta, de Corum Corum de Constitut, de Corum Corum Constitut, de Corum Corum Constitut, de Corum Corum Corum Corum de Corum Cor

Die XV. menfis feprembris intrantis, Padue in camera Communis Pal. ad difeum figilli prefentibus Jacobo Not. filio quondam Bernardi, Guidone Not. filio quondam Odorici, Manfredo Not. filio quondam Joannis de Rampo & aliis. Coram Domino Bertrame Judice , & Vicario Nob. viri Domini Orolini de Mandelo Poteflatis Fadue Oro de Nigrifia procuratorio, & syndicatio no-mine hominum, Confilii, & Communis Tai., & cursorio no-mine Domioi Rizardi filii Nob. Viri Domini Gerardi de Cami-00, & procuratorio nomine, & curatorio nomine Guecili filii predicti Domini Gerardi, & procuratorio nomine Domini Gerardi prefati tanquam legitimi adminiftratoris Guecili filit fui , & Bartholomeus de Thofredo procuratorio nomine & curatorio comine Gaidoti filii Nob. viri Domini Rambaldi comitis Tat. & procuratorio nomine ipaus Domini Rambaldi tanquam legitimi admini-Rtatoris predicti Filit fui Guidoti dieunt, & proreftantur , & deauntiant Dom. Thomaxio Cavonigro ioi presenti, quod tple D. Thomaxius observet , & adimplear reformarionem factam in maj. Confilio Pad, fub regimine predicti Dom. Porettatis die XXII. menfis Augusti nuper preteriti , cujus reformationis tenor talis eft . Die XXII. menfis Augusti in zesermatione Confili maj. facto parti-

to per D. Poseffatem ad buxulos cum inser confiliarios , qui fuerunt num. CCCXXXXIII. , placuir omnibus , preter XIV. quod confulturn eft fuper perarengationes, vel aliquem ex eis, fed demum facto patrito de dictis arengarorum diversimode fecundum formam flaturi placuir majori parri Confilii, quod repreffelie conteffe domino Thomaxio Cavonigro rontra Commune, & homither Tar., & corum bons per Commune Padue falpendarur ad unum menfem, & eligantur a parribus arbitri, arbitratores, & communes amici, five unus, five duo, five fres pro patte in adoptionem Domini Thomazii, qui interim pattes concordent, & fi concordare non potuerint paries, eligantur rettius, vel quin-Bus, vel feprintus, vel per Poreftates Padue, & Tar., vel per Frerres Predicatores, vel per Fratres Minores utrinfque Communis, ficut ipfi Domino Thomaxio magis placuerit . Si hoc vel aliquid iftorum non placuerit D. Thomaxio, repressaire fue fint ad unum annum fuspense; fi vero non placuerir Communi Tar., D. Tho-maxies possit un suis repressaliis, & si predicts in predicts non fortirenter effectum , D. Porefies affociatus fapientibus , qui fibi videbuntur, coloquium habear fuper predictis cum D. Poreftete, & fapientibus Tar, quando ei videbitur convenire . Et denunciang predicti Oto , & Bartholomens predicto nomine predictorum omnium predicto D. Vicario riquirunt ad codem , quod ipfe admonear . & cogat predictum D. Thomaxium adimplere, & obfervare reformationem predictam, dicentes, proteftantes, & denunciantes predici Oto, & Bartholomeus predicto nomine omnium predicto fervare & adimplere predictam reformationem , & omnia membra, & capitula in ipfa contenta, pro qua reformatione atten-denda, & observanda peedichi Oto, & Bartholomeus predicto nomine omnium predictorum ibidem eligant pro patte omnium predictorum , & ipforum Otonis , & Bartholomei Dominum Zulignum Novellum ibi prefentem, recipieniem, & fuscipientem tanquam arbitrum, arbitrarorem, & communem amicum. Et fi placet D. Thomazio, quod duo arbitri, arbitratores, & Communes amici eligantur pro partibus, predicti Oto , & Bartholomeus predicho somien predictorum ex aune eligunt, de afturum predictorum Dominum Hectorem D. L. prefentem, & volentem spud dictum D. Zuliacum, & cum co. Et fi predicto Domino Thomazio placet quod tres Arbitei, arbitrato, ges, & Communes amici eligantut pro parte, ex nunc eligant pro parte ipforum , & predictorum omnium predicto nomine D. Me-liorem de Arpo judicem fimul cum dictis Dominis Zuliano , & Heftore . Dicentes , proteftantes , & denunciantes Donilno Thomagio fepe dicto nomine omnium predictorum paratos affentire in arbitrum , arbitratorem , & communem amicum , vel in arbitros , arbitratores, & communes amicos eligendum, vel eligendos predictum Thomaxium pro parie fua, & affentire modo, & nomine precifco in tertiam, vel quintum, vel feptimum eligendum per Porcharem Pad., & Tat., vel per fratres Predictores, vel Mi-nores utrius. Communis, si ipli Domino Thomazio magis placer fecundum formam reformationis predicte. Promittentes predifto D. Thomaxio fate, & parere omni , & culliber definitio. ni, quam predifti grbitri , & arbitrajares . & communes Amici

148 decerunt inter dictas partes, fub pena, & cum expensis, & cum poligatione bonotum omnium predictorum . Ego

Num. CCCIII. Anno 1288, 25. Ottobre.

Il Vefcevo di Vicenza concede il feudo delle decime di Baffano . Care sigliane, ed Angarane ad Enrice e Marcie Forgate. Ex Atchie vo Civitatis Baffani .

In nomine domini Amen . Anno domini millefimo ducentefimo octusgefimo octavo, Indictione prima die lune vigefimo quinto octubris, in prefencia mei notarii & teftium fubfcriprorum ad hoc specializer vocatorum, & rogatorum. Cum nobiles viri Henricus & Marcius fratres filit qu. domini Johanois de Forzate Cives Paduant infra tempus legitimum requififfent , & adhuc requirerent a venerando in Chrifto patre domino P. permifione divina Vicencie Episcopo investituram de suo recto & antiquo feudo, videlicet de decimis decimatum, teddiribus, & carum perceptionibus cerrarum, & villarum Baxiani, Angarani, & Carriglani diecelis Vicentine', & corum territoriis, & pertinenciis, & diftrictibus; nec non de comiraribus, jurifdictionibus, dominationibus Caftro-zam Baxiani, & montis Angarani, & de juribus covaliam, & xamplorum, de fluminibus, aquis, molendinis, postis molendinorum, & alits univerfis & fingulis juribus, rationibus, & jurifdi-Rionibus quibuscunque, & cujuscunque generis, & conditionis, fen modi exillant tam in montibus, quam in planis in dictis terris, villis, & pertinentiis earandem pofiis, de quibus omnibus & fingulis fpectantibus, & conringentibus eis afferebant predictum dominum Johannem patrem corum investitum fuille corum nomine per bone memorie dominum Bernardum Episcopum Vicencie, fimul pro indiviso pro medietate cum nobili viro domino Bernare do filio que domini Guidonis Comitis Vicentini tamquam de Feudo aperio in Vicentinam Ecclefiam per moriem nobilis Viri domini Marcii de Montemerlo , offerentes fe paratos predicto domino Episcopo recipienti pro se, & Ecclesia Vicentina prestare fidelitatis confuetum, & debirum juramentum . Idem dominus Epife copus receptis, vifis, & diligenter inspectis juribus, & rationibus predictorum fratrum, cum anulo quem renebar in manu predictos Heoricum, & Marcium frattes ad reftum Fendum cum fidelitate facienda pro le Episcopatui Vicentino, & successoribus suis folempniter inveftivit de medietate decimarum , novalium, & xamplorum, Villarum, & terrarum Baxiani, Angarani, & Cartiglae ni, quas & que ipfi vel alii pro ejs nunc tenent, & poffideot, vel ipli poffiderunt , vel alit pro eis poffiderunt; & de predictis aliis univertis & fingulis, de medierare videlicet pro indivifo cum domino Beroardo predicto , videlicet de comisatibus , jurifdictionibus , dominanciis , mariganciis, regalibus Vaffallis , vaffallaticis , livellarits, precarits, dominacionibus ouftrorum Baziani , & montis Angarani, & de fluminibus, aquis, molendinis, & postis molendinorum, falvo jure Ecclefie Vicentine, & alterius cujufcumque . Ita videlicet quod per hanc investituram jus & conditio Epifcopatus, & fua non deteriorentur, nec aliquod fibi & fuo Epifco.

piscopatui fiat prejudicium, & jus predictorum vaffallorum non meliorerur, & de novo nullum jus eis acquirarur, vel inselligarur acquiri. Si quoquo modo aliqua culpa comiferini, fen ingratitudinem adverfus predeceffores fuos , & cum , & Episcopatum Vicentinum, five per inveditutum non peritum, five per feudum non datum in feripiis rermino conflituto ad dandum in feriptia eidem , five quod Feudum fit alienatum per cos in totum vel in partem, vel per Commune Vicencie, vel per alia Communia Ci-vitatis, & locorum quorumcunque, vel quod aliquo jure, five caufa fir ad eum, & Ecclefiam Vicentinam apertum & devolutum , in nullum prejudicium generetur . Tali quoquepacto & conditione habita inter dictum dominum Episcopum pro fe , & Episcopatu Vicentino ex parte una , & dictos fratres ex altera a god dictum Feudum non poffit dividi in plutes partes, nee vendi in iotam; rel in partem per cos, vel Commune Vieeneie, vel auctoriare & mandato alterius cajufcamque, contra caconica iomitura pro generali vel speciali debito ipforum, vel corum heredam, vel corum majorum sub alia quacunque causa; nec alio aliquo modo vendi, alienari, obligari, feu diftrai, contra que pathe ; vel eorum aliquod fi fierent ipfi fraires ; vel corum heredes ; ane fententia, & citatione aliqua cadant a jure dicti' Feudi. Et quod dictus dominus Episcopus pro fe, Episcopus Vicentino, & faccefforibus fuis propria auctoritate ingrediatur , & apprebendat posteffionem diet feudi ; & ipfum pacifice & quiete postideant fine omni ptedictorum frarrum ; & heredum corum comradictione ; & repetitione, Et ex nune retinuit, predictus dominus Episcopus dominium & possessionem vel quasi dicti feudi in predictis cefibus , & corum quoliber folam ; & nudam precariam poffeffio-nem ; vel quasi ipsius Feudi predictia fratribus concedendo in ed-Abus, & eventibus premiffis ; & corum quolibet , & dedit eildett avus, oc ecentious presentais, oc corum quotibet, oc deute elementaria fratribus ident diminus Episcopus pro se, oc Episcopus Vectition licentium tenencial, oc polificacioni dictum Fradum, ficur sine tenenciar de polificacioni dictum Fradum, ficur sine tenenciar de polificacioni, occidentaria de Ecclesa Vicentius. Hilique folempinier de legistropi reclaime fic peradis predicti frates precisto domino Episcopo reclimente de peradis predicti frates precisto domino Episcopo reclimente de productiva de pro pienti pro fe & Ecclefia Vicentina, & fuceefforibus fuis canonice intrantibus ; toctis facrofanctis Evangeliis fidelitaris corporaliter prefiterunt juramentum, lectis fibi capitulis per me notarium, que in ufibus Feudorum plenius continentur . Actum Vincencie anre Cappellam Sancti Nicolai Episcopalis Palacii, sub anno, mense, die, & indich. predictis, presentibus dominis Angelo Vicario domini Episcopi, Gumberto Judice de Padua; Forzate de Forzatia de Padua ; Pharaone de Seratico ; Bertholameo nor. deLupia , Cabrera de Eft, & fraire Feliciano de Padua, & aliis .

Et ego Angelus Romani Caranzonis de Urbe pro Imperiali auctoritate not. predictia interfui , & ea rogarus fideliter feripf,

& publicavi fignum meum ponendo.

#### Num. CCCIV. Anno 1288. 22. Novembre .

Pietro Vescovo di Ceneda investifee i Signeri di Perzia di tuttique' feudi che i lere precenitori già ebbere da'Vescovi Cenedesi, Ex Archivo Episcopali Centensi.

Anno domini milles ducentes octusgefimo octavo Indict. prima, die lune nono exeunte Novembri, prefentibus dominis dominis Joanne Archidiacono Cenere, Alberto Canonico, Cenere, dominis dominis Tolberto & Bianchino frarribus de Camine , domino Dioralmo de Villalra, Federico de Pinzano ..... domino Artico de Tercano, domino Guanino de Arpo Judice, domino Oderico de Fossalra, Mattia de Glemona, & aliis . Cum nobilea & difereti domini domini Federicus & Manfredus fratres, & Ludovicus corum confanguineus omnes de Porciliis filii quond. no-bilium virorum Artici & Gabrielis de Porciliis pro fe & fratribus fuis humiliter flexis genibus postulassent a Venerabili Patre domi-no Petro dei gratia Cenezensi Episcopo & Comite, quod ipsoinveftire deberer pro le & fratribus fuis de fua ratione feudi, & de omnibus honoribus, quos habent ab Episcopatu Cenetenti, cum rali feudo & ralibus honoribus, quali & qualitet corum patres dominus Articus & Gabriel, & lui Precessiones invettiti fuerunt ab Episcopatu Cenetensi, & precessoribus disti Episcopi & Comitis. Tunc prefatus dominus Petrus dei gratia Episcopus Cenetenlis precibus diet domini Federici & Manfredi fratrum , & Ludovici corum confanguinei pro frattibus fuis inclinatus cum aureo annulo inveftivir pred ftos dominos Federicum & Maniredum fratres , & Ludovicum ejus confanguineum pro fuis fratribus recipientibus de fus ratione feudi , & de fuis honoribus , & quam rationem habent ab Episcopata Cenetenfi. Pro qua investitura predicti domini Federicus & Manfredus, & Ludovicus corum confanguineus pro fuis fratribus, & fe corporaliter tactis facris fcripturis juraverunt ad facra dei Evangelia fidelitatem ipfi domino Episcopo, & Episcopaini Cenetenti, & qued manutenebunt & de-fendent ipsum dominum Episcopum & loca Episcopatus Cenete contra omnes aliquem vel aliquos velle contra eum facere, eidem domino Episcopo per fe, & fuum nuntium quamcitius porerunt, manifestabunt , & rectum confilium dabunt ipis domino Episcopo, & fecreta ejus composita per dictum Episcopum in fe rerinebunt ad voluntatem ipfins domini Episcopi . Out dominus Episcopus precepit diftis dominis Federico & Manfredo fratribus & Ludovico corum confanguinco, quod in pena facramenti per ipfos fa-Ri ipfi domino Episcopo , quod deberent eidem per publicum in-Arumentum dare suum feudum in scriptis .

Actum Lutrani in Corrina ante Ecclesiam S. Nicolai &c.
Ego Philippus de Ceneta Imperiali auctoritate notarius his

omnibus interfur & rogatus feripfi.

# Nam. CCCV. Anno 969. 9. Agofto.

Diploma di Ostone I Imperadere, che dona a Rezone Voscove 42 Trivigi il Castelle di Afele, e la Chiefa di S. Maria. Dall' Archivio Vescovile di Treviso, e dall' Ughelli Ital. sac. T. V.

In nomine Sancte & individue Trinitatis. Oto gratia dei Imperator Augustus . Quia Imperialem excellentiam omnibus mod s decet ecclefias Dei augeri, & toris nifibus fublevare, & fublimare, idcirco noverint omnium fidelium S. Dei Ecclefie, noftrorumque presentium scil. ac surrorum industria, quis interventu & humi-li petitione Adeleid nostre conjugis Imper. Aug. concedimus, ac perdonamus, ac supplici devotione offerimus S. Tarvisianensi Ec-clesie in honorem B. Petri Apostoli Principis edificate, in qua Rozo episcopus preeffe videtur , Caftrum de Afylo cum Ecclefia in honorem B. Virginis Marie conftructa, que olim caput episcopatua illius loci, ac domus efle videbatur, feu & capella in honorem S. Salvatoris fundata cum univerfis perrinentiis, & adjacentiis fuis ad casdem ecclesias justa & legaliter pertinentibus, vel aspicienti-bus una cum Plebibus, Capellis, terris araroriis, seu vigris, vineis , campis , pratis , palcuis , filvis , falectis , farionibus , aquis, equatumque decurfibus, molendinis, pilcationibus, fervis, & ancillis, aldionibus, & aldianis, cenfibus, redditibus, omnibusqua rebus mobilibus, & immobilibus, que dici, vel nominari possunt ad eafdem ecclefias pertinentibus, vel afpectantibus, ad habendum , tenendum , poffidendum , commutandum , vel quidquid Pontifex iplius Ecclefie melius previderit faciendum . Precipientes infaper jubemus, ut nullus Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Sculdassio, Decanus, aut publice partis exactor, massarios, libel-larios, cartularios, Censitos, vel residentes super Terram ipsus S. Petri Episcopatus pignorare, calumniare, aut injufte illis aliquid agere audeat, neque ad publicum placitum cos ire compel-lat . Sed si quid contentiosum inter illos , aut superillos inventum fuerit, ante Episcopum iplius fancte fedis diligenti judicio deffiniatur, noftra plenissima largitate omnium hominum contradictione remora . Si quis igitur hoc noftre donationis , & offerfionis precepeum infringere ....... aliquando quefierit, fciat fe compositurum auti optimi libras mille , medieratem facri noftri Palatii, & medietatem pretaxate S. Tarvifianenft Ecclefie, fuilque Pontificibus. Quod ut verius credatur , & diligentius observerur , manu noften zoboranres de anulo noftro fubrerfignari juffimus .

Signum Serenifimi Otonis Imperatoris Augusti
Ambrofius Cancellarius ad vicem Uberti Episcopi, & Archie

cancellarii recognovit, & fubicripfi.
Dat. IIII. 1d. Augufi Anno domin. Incarnat. DCCCCLXIX.
Ind. X II. Regnaute domino Othone piiffimo Imp. VIII. Adum
In Percino felicitet. Amen. (1)

Num

<sup>(</sup>s) Quefto documento fi pone qui fuori di luogo e serve di prova a quanto fi è detto nel tomo primo Differtazione preliminare pag, as.

## Num. CCCVI. Anno 1289, 16, Gennaio.

Il Vefcovo di Coneda inveftifce i Signori di Portia di corto feudo nel Cenedefe . Ex archivo dominorum Comitum de Putliliis .

Anno Domini MCCLXXXIX- Ind. II. die Dominico XVI. intrante Januario presentibus D. D ... .... de Rajo, Andrigeto de Bagnolo, Zanpanomo Calza de Tarvilio, Meniga de Coneglano filit Domini Hermani de la mota , Alberto de la Turre de Ceneta, Jacobino Benxolado , Presbirero Girardo , qui fuit de Padna , Ainardo clerico, Presbitero Girardo de Francinico, Vidone, & Ruftigello Not. de Cenera , & alija . Cum Nob. & discreti Vist D.D. Federicus , & Manfredus fratres , & Ludovicus corum con-Sanguineus omnes de Porciglis filis qu. Dominorum Nobilium Visorum Arrici, & Gabriel de Porciglis pro fe, & frarribus fuis humiliter flexis genibus a Venerabili Patre D. Petro Dei gratia Cenetenfi Episcopo, & comite postulassent quod ipsos investire deberet pro fe & trattibus fuis de fus ratione feudi , & de honoribus omnibus quos, & quod habent ab Episcoparu Cenere. Vi-delicer de rail feudo, & talibus honoribus quali, & qualibus sui Predecessors investiti sucrant ab Episcopatu Cenere, & a predecefforibus dicti D. Episcopi, & Comitis . Tunc presens dictus Peerus Divina Graria Episcopus Cenere precibus dictorum Dominorum Federici, & Manfredi fratrum, & Ludovici corum confanguinei pro fratribus fuis inclinatus, cum confalono quem habebar in manu inveftivit prefatos Dominos Federicum, & Manfredum fratres, & Ludovicum corum Confanguineum pro fuis fratribus recipientibus de fue retione feudi, & de fuis honoribus, fi quem rationem habent ab Episcopatu Cenere, pro qua inveftitura prefati D. Federicus, & Manfredus, & Lodovicus corum confanguineus pro fe, & fuis fratribus corporaliter juraverunt fidelitarem ipfi D. Epilcopo , & Epilcopatu Cenet. contra omnes personas , & manureneie ipsum D. Episcopum, & jura Episcoparus integret qui D. Episcopus in forma sacramenti el prelitit precepit dicus Dominis quod el soum rationem seud hine ad XXX dies per publicum inftrumentum deberet reducere in fcriptis . Actum Cenere in Ecclefia Majori Sancti Tiriani.

Ego Philippus de Cenera Not. ex Imperiali auctoritate his omnibus interfui, & rogatus fcripfi .

Num. CCCVII. Anno 1289. 16. Gennajo.

Onert , giurifdizioni ed utili che apevanoi Signori di Pertia come avvecati del Vefcove di Ceneda , confermati ed approvate dal Vefcove fuddeste . Ex archivo dominorum Comitum de Purliliis .

Anno Domini MCCLXXXIX. Ind. II. die XVI. intrante fanuario in prefentia D. Odorici de Foffalta &c. Nos A

Nos Federicus, Manfredus fratres, & Ludovicus corum Confanguineus de Posciglis peo fe, & fratribus fuis. Cum fumus inveltiii & Reverendo Patre , & Domino Petro Dei gratia Episcopo Cenet., & comfre cum Vexillo, quod habebat in manibus, & eidem Parri, & Domino fecidemus fidelitarem prout jus seudi suo Domino postulat, ac requistur, prour pater in publico instrumen-to consecto per Philippum Nor de Ceneta plenius continetur, de noftra ratione feudl, & de tali feudo, prout noftri Anteceffores habebent, five erant vifi habere ab Episcopatu Cenet., & Domo Beati Titiani. Et nos in mandaris receperimus a prefato Domino quod feudum quod debemus habere ab Episcopard Cenere in feriptis reducifiemus. In prefens fumus contenti , confeffi & manifeftati in feudum habere a Reverendo Patre, & Domino Petro, & ab Epifenparu Cenete in primis quod fimus Avocarii totius Epifcopatus Cenet. in jurifdictionibus remporalibus, omniz banna, & condemnationes hominum feculatium tertiam partem debemus habere, & omnia banna rationabilla debent imponi per Dominum Episcopum cum confilio nottro, qui fumus Avocati Episcopatus, & cum Confilto Antianorum bona fide, & fine fraude . Item Comirarum, & jurifdictionem remporalem de Curia Francinici habemus in feudum . Item Latrones, & malefactotes capri in Epifcopatu Cenet. tam per Dominum Episcopum quam per fuum Nuntium, five per nos qui fumus Advocati debent nobis dari qui fumus Advocati in curits Episcopatus Cenet., & ad fententiam noftram cum confisio Domini Episcopi debemus illas judicare, ae puntre , & fi pecunialiter punitentur tertiam partem debemus habere. Itein livelli qui imponuntur, vel renovantur in Caftris, five Centinis, aut in Portubus ubi Dominus Episcopus habet auctoritatem, ac jurifdictionem temporalem debent imponi, ac renovart per Dominum Episcopum , & per nos, qui fumus Advocari Episcoparus, & fr sliquid lucrum effer serriam parrem lucri debemus habete. Item omnes naves, que venite volunt Brugnariam fibe. re debeant venire , & folvant quarantefimum , & debest accipi pes Nuntium D. Episcopi, & per noftrum Nuntium , qui fumus Advocati duas partes Domino Episcopo, & tertiam Advocati habere tenentur. Item homines habitantes in Septimo, five in Runchis . & in illts confinibus tenentuf nobis, qui fumus Advocati , tenentur nobis facere quaruor plavigia in anno annuarim. Item de omnibus beftits interfectis , five interficiendis in nemoribus Epifcopatus Cenete unam quattam debemus habere, Item de omnibus bannis, five pignoribus, que imponentur, vel fiunt in nemoribus Episcopatus tertiam partem debemus habere . Item habemus in fendum locum qui dicitur Turris Cenete cum 10to Csftellate a mure intus. Item Caffrum Sareti Elyfei , & Muta de Ramerfis, & Collum Bonellum cum planitie, que eft super Collum Sancti Marrini, & hoc dicimus, & confitemur habere in feudum ab Episcopara Cenete, falvo plus, vel minus quod posset reperiri pro aliquo tempore . Irem rogamus Vos Patrem , & Dominum uf no-bis predictas rationes dignemini inveftire cum Vexillo secundum quod olim noftri Anteceffores funt inveftiti a quibuldam veftris precefforibus bone memorie, prout in noftris Inftrumentis conti-

Adam in Etclefie mejori Cenete apud Baprifterium.

154 DOCUMENTI.
Ego Umbizinus Sacri Palatii Not. ad hec interfui roga us, & feripli.

# Num. CCCVIII. Anno 1189. 9. Marzo .

Il Gnardiano del Convento di S. Donato profic il ponte di Baffano vonde a quefio Comune un perte di terra pofia in campo Mar-Lo. Ex Archivo Civitatis Bafani.

Anno domini millelimo ducentelimo octuagelimo nono Indicione secunda die mercurii nono intrante Martii in Baffano in domo Communis, prefentibus fratre Beralde de Ordine minorum filio Qu. domini Johannis de Trabucho, Petro not. filio domini Salionis , Aldrevando quondam Johannis Peretti , Jacobino not. que domini Johannis Mariftelle, domino Petro not que Palqualis, & domino Saliono qu. Galicie, & aliis. Ibique precio trecentorum librarum Ven. parvorum, quas dominus Benedictus not. qu. Tebaldi Sindicus, & procurator conflitutus per diferetum , & revesendum Virum Fratrem Franciscum de Ordine Minorum tunc euftodem eiufdem in cuftodia Paduana ex auctoritate fibi conceffa, & commiffa per elementiffimum, & fanctiffimum Patrem dominum Martinum dei gratia ..... ac Universalis Ecclefie fummum Pontificem ut in carta illius commifionis per Antonium notqu. Simeonis mafteilani ex autentico literarum predicti domini Pontificis exemplata, & ad publicam form m redacta contioetur, & io carta commiffionis concesse eidem Benedicto not per enndem Antonium not. fcripta, & vifes, & leftis ipfis inftrumentie per me Delavancium not. infrascriptum, fuit confessus, & manifeftus, & in concordio cum Guide qu. Alberti Fabri canipario Communis Baffani , dante & folvente nomine, & vice ipfius Communis, & pro iplo Communi le iplam prerii quantitatem ab eo recepiffe in prefentia frateia Beraldi prenominati Guardiani loci Sancti Bonati de Beffono, & exceptione non numerate, & in se habitum pretium tempore contractus doli mali, & in factum renunciantem . Quare iple dominus Benedictus Sindicus & Procu-rator constitutus a dicto Fratre Francisco auctorirate summi Pontificis pro eo, & ordine fratrum Minorum, & Ecclefia Romana inveftivit dictum Guidum recipientem pro Communi Baffani . & eidem fecit daram, venditionem, refutationem, & inveftieuram de una peria terre prative, que eft duorum camperum pofita in pereinentiis Bassani in Campo Marrio Communis, cui coneret a meridie, sero, & monte Commune Bassani, a mane Nascimbenus qu. Francisci, domina Roxa uxore qu. domini Bonaprefii noratii, Zordano qui fuit de Pagnano, & nune moratur în Bassano, Barrholomeo quondam magistri Barsholomei Rubei, & alis quampluribus coherentibus, & fi hec venditio, & refutatio, & inveftitura plus dicto pretio effet, vel valeret, vel ullo tempore valebit, aotum id quod ultra precium eft , & valet irrevocabiliter inter vivos iple findicario & procuratorio nomine &c vice fancte Ecclefie Romane, & ordinis antedicti eidem Guidont recipienti nomine, & vice Communis, & hominum de Baffano dedit , ceffit , tradidit , & mandavit inter vivos , que mam . Ad hoc prefatus dominus Benedictus Sindicus, & procurator gerens pto dicta fancta matte Ecclefia Romana, & ordine antedicto Guidoni recipienti vice, & nomine Communis & hominum de Baffano dedit, ceffit, tradidit, mandavit, donavit, refutavit , & remifit omne jus, & omnes rationes , & actiones reales, & personales, que & quas dominus summus Pontifex, & laneta maier Ecclefia Romana, & ordo prenominatus habent, habebant, & habere poterant, five quocunque modo habere poffint in dicta petia terre prative, dicens & afferens ipfe dominus Benedictus Sindicus ipfam petiam terre jutis ipfius Ecclefie Romane & ordinis predicti effe, & nulli alteri venditam , traditam , donatam , alienatam, & obnoxiatam effe dicto emptori nomine Communis, & hominum Baffani recipienti . Conflituens ipfum Guidum nomine dicti Communis Baffani, & pro ipfo Communi recipientem procuratorem ut in cem dicte Ecclefie Romane, & ordinis prenominati. Ita quod de cerero Commune, homines, & univerfitas Balfani habeant, teneant, & poffideant diftam periam terte, & faciant de ea, & in ea omnem suam voluntatem & urilitatem, quicquid voluerit , fine ulla dicte Ecclefie Romane , & ordinis predicti contradictione , 'vel repetitione, una cum accessa, & ina gressis, seu cum superioribus, & inserioribus, & cum omnibus fuis pettinentiis, & fpeftaniiis, ad prediftam petiam tetre attibentibus. Equidem per fuptafcriptam flipulatiocem , & conventionem diftus dominus Benediftus findicus, & procurator, & pro difta Ecclesia Romana, & ordine prenominato faciens de cetere omni tempore ipfam periam terre guarentate, defendere, manutenere, & expedire ab omni persona, collegio, universitate, & ab omni patte, & ab omni homine in pena dupli sumpti precii, aut boni cambit, ficut pro tempore fuerit meliorata, aut voluetit fub extimatione bonorum hommum, promittens, & conveniens per ftipulationem dictus findicus nomine dicte Ecclefie Romane, & ordinis predicti eidem Guido recipienti nomine & vice Communis, & hominum de Baffano , & pro dicto Communi reficere eidem Communi omnes expensas factas, & inventas quocunque modo in judicio, & extra judicium, five obtineat, five fuccumbat in caufa Commune Baffani, five de jure, five de fafto mora foret, damna, expenias, melioramenta dicte petie terre verbo Communis Baffani Sub facramento, & probatione &c...... dando ipfe findicus verbum & licentiam dicto Communi Baffant, & ejus nomine tenuram , & poffeffionem intrare , & fe pro co poffidere donec inrrabit .

In co die & tefilius prefentibas în loco tenue. Îbique Guido predifus loco, viet & nomine Commanis, & hominum de Raf-Lano juxta tenorem dikle rendiționis, & donationis întravii si enutam , & poficifionem de dicha petis terre intrando & ceatecondo, & terram pedibus calcando per tenutam, & possessimos acquitendam.

Ego Delavancies filius Simeonis Sacri Palacii not. fcripfi .

#### Num. CCCIX. Anno 1880. 18. Marzo .

l Canoniel di Verona per i benefij ricevuii da Alberto dalla Scala dichiarano Canonico Albeino fue figliuelo, e gli affignano un'aunua rendira : Ex Ughellio Ital. Sact. T. V. pag. 860.

In Chrifti nomine die Veneris XVIII. intrante Martio in Corticello , quod est supra claustrum a communi Canipa majoris ecčlefie, prefentibus domino magistro Alberto mansionario ejustemi Ecclefie, prefbitero Gulielmo Ecclefie S. Georgii a domo Verone . ptefbitero Galielmo Naximbeno ecclefie Confalatricis, & Bernarlo Clerico S. Clementis teftibus &c. Ibique dominus Bonincontrus Archiprefb .... Bonifacius de Vicecomitibus, Martius de Martiis; Bonifacius de Bella, Guilielmus de Rupeclava, Justinus de Unottis; Gregorius de Montelongo, Azo de Liano, Ariverit de Carbonenfibus , Guido Montanus .... Canonici ejuldem ecclefie Veronens ..... Capituli ad fonum Campane more folito congregats pro fe .... Cap .... Confiderantes fervitia grata adfequtu ...... que hactehus vir nobilis dominus Albertus de Scala Capitaneus Verone fecit ipus Canonicis; Capit. & Ecclefie, quantaque & vir nobilis; & ejus filius dominus Albuinus Canonicus Ecclefie Veronenfis proximi & utiles valere Ecclesse, & Capitulo Veron. eidem Al-boine Veronensi Canonico non minus predicti patris sui meritis; quam donis ..... & ipfius dicti domini Alboini morantis in littezarum ftudio, posiir proficere & ftudere, gratiam facere specia-lem in ecclesia Veroneosi ex mera liberalitate, & sponte per solemnem flipulationem promiferunt prefato domino Alboino pre-fenti & recipienti, concesserunt ..... inde a festo ..... proxime ven-taro in antea semper singulis annis; seu quolibet anno, usque quod dictus domtous Alboinus affequetus fuerit prebendam, feu beneficium in ipfa Ecclesia Veronensi de decem novem antiquis; & diftinctis prebendis ejuidem Ecclefie Veronentis percipere debeat , & habere viginti modia frumenti, duo plauttra vini , & brentam olei de communibus reddicibus predicti Capituli , quam veto gratiam concefferunt ......... difti ....... & omnia fupraferipra predicti Archiprefbiter , & Canonici pro fe & nomine fuo , & dicti Capituli & & dicte ecclefie Veron ..... ftipulanti pro dicto domino Albuino u fque ad prefinirum tempus firma; rata, grata habere , tenere , & non contrafacere ....., vel caufa de jure vel de fato fub obligatione & fuorum bonorum, & dicti Capituli & Ecclefie Veronenfis : Anno domini MCCLXXXIX. fecunda indi-Ctione /

Num. CCCX. Anno a289. a3. Marzo.

Relazioni di rappressaglio osseguizo per comando del Comune di Padova; Copia ttatta dal Tomo II. della Baccolta Scotti o

In nomine Domini Dei eterni , anno ejusdem Nat. milks. dusentes. octusgesimo nono , Indict. 11. die nono exeunte Martio

Pad. in Cancellatia Communis Pad. presentibus Alberto Not. que Domini Cazete, Guifielmo Nor- quondam Domini Philippi de Bocha, & Johanne Not. filio Geremte preconis, & aliis. Reperi ego Notarius infrafcriprus in libro euntium , ftantium , & redeuntium in fervitio, & de fervitio Communis Padue facto in fecundis quaruor mensibus regiminis Nob. militis Domini Barone de Manzadoribus de S, Miniato Potestatis Pad. currente anno Domini MCCLXXXVI. Ind. XIV- unam fcripturam vivam, & non can-ceistam (fic) in hunc modum fc ...... & non vivam in hunc modum feripiam. Bonaventura Not. qu. Horedicii, fed & Americus preco de cittadella fuerunt in fervitio Communis Padue verfus rerritorium Domini Patriarche occasione tepteffaliarum fecundum formam reformationis majoris Confilit die quattodecimo exeunre januario, & :habuerunt folutionem XX. dierum pro quolibet : Item unam aliam feripturam vivam , & non cancellaram in hune modum feriptam , & redierunt die XVI. Februar., ur fuis facramotis affirmaverunt coram Domino Raynerio vicario Domini Poteftatis.

Ego Picinatus qu. Aldigerit de Picinatis Not. cancel. , ut in

dicto libro reperi bona fide feripfi .

## Num. CCCXI. Anno 1289. r. Aprile.

Sontenza Compromissaria nelle disferenzo tra il Capenegro da Pacdeva, e li Cellatte, Caminesse, e Comune di Trivigi, per cuis'era interessaria il Comune di Padova. Copia ttatta dai Tomo II. della Raccolta Scotti.

In Chrifti nomine . Anno Domini milles, ducentes, octuages, pono, Indict, II. die Veneris I. Aprilis, Venetiis in loco S. Georgii, in camino qui est faper Canale, presentibus Dominis Marino Badoario filio quondam domini Joannis Badoarii, Marino Sanuto quondam domint Michaelis , Marino Au ....... filio domini Joannis, Bernardo de Niola, omnibus de Veneriis, Grandonio Notario quondam Joannis Aiac. Morando Gueceli Caidrerii, Joanne Baffe Not, omnibus de Tarvilio, Alberto Lovato Notario de Padua , qui huic inftrumento deber fubscribere , domino Ruzario judice de Florencia habitatoribus Padue, & aliis . Dominus Thadeus de Cefena doctor decretorum, & domini Battholomeus de Benevenuto, & Bonincontrus de Arpo de Tstvilio doctores legum, arbirti, atbirratores & amicabiles compositores inter dominum Thomasium Caput nigrum Filium quondam domini Aycardini Capitenigri de Padua ex una parte, & Othonem Not. de Nigrifia Sindicum, & Procuratorem Communis, & hominum Tatvifit Sindicario nomine pro dicto Communi, & hominibus Tarvifit, & curatorem, & procuratorem Domini Rizzardi , & Guecelli filiorum domini Gesardi de Camino, & procuratorem ipfius domini Gerardi de Camino tamquam legitimi administratoris filii sui Guecelli predicti, pro-curatorio, & curatorio nomine pro eis; & Bartholomeum Notde Thofredo curatorem, & procuratorem Guidoti filit domini Rambaldi Comitis Tar. & procuratorem ipaus domini Rambaldi

E Tong

DOCUMENTI. Comitis tamquam legitimi administratoris Guidoti filii fui predi-Ai curatorio, & procuratorio nomine pro eis ex altera, ut in instrumento compromiffi fcripto per Albertum Lovatum Not. que Rolandi & fubicripio per me Tarifium de Bonaverio Norarium de Tarvilio, & e converso feripto per me Tarilium , & fubferipto per dictum Albertum Lovatum Notarium continetut; super con-tenris in compromisso volentes determinate, & arbitrari sic dixezunt . In nomine domini; Nos Thadens de Cefena doctor decretotum, & Bartholomeus de Benvenuto & Bonincontrus de Arpode Tarvilio doftores legum , Arbitri, Arbitraiores . & amicabiles compositores inter dominum Thomasium Caput Nigrum filium quondam domini Aicardini Capitenigri ex una parte , & Othonem notarium de Nigrifia Sindicum, & Sindicario nomine communis & hominum Tarvifii, & cutatorem, & procuratorem domini Rizzardi & Guecelli filiorum domini Gerardi de Camino tamquam legitimi administratoris Guecelli filit sui predicti procusatorio nomine pro eo : & Bartholomeum Notarium de Thofredo curatorem, & procuratorem Guidoti filii domini Rambaldi comitis Tarvisii, & Procuretorum ipsus domini Rambaldi ramquam legiimi administratoris Guidoti filii ful predicti, curatorio, & procuratorio nomine pro ejs ex altera, volentes super questioni-bus, causis, litibus, discordiis, querimoniis, & rebus in compromifio contentis finem imponere, & determinare, & arbitrari pro bono pacis & concordie; visis etiam , & intellectis rationi-bus, & juribus partium , omni jure , & modo, quo melius posfumus, Chrifti nomine invocato, dicimus, fententiamus, determinamus, precipimus, & arbitramur. In primis quod hereditas, & bona omnia mobilia, & immobilia, & se fe moventia que quondam fuerunt domini Ansedilii filii qu. domini Jacobi de Guldotis fint & effe debeant domini Thomasii capitenigri predicti , & ad eum pertineant tamquam ad ejus heredem ex teftamento & ea habere debeat & maxime infrascripta bona specificata, & quod ipsum dominum Thomasium commune Tar. ponat & inducet in vacuam, liberam, & expeditam posiestionem, & quati bonozum, postef-tionum, rerum, & jurium, que iple dominus Anfedisius postidebat, vel quali, feu possidere, vel quali videbatur tempore morrts fue, & maffime in possessionem, & quali bonorum, possessionem, & jurium infra specificatorum, & inductum defendant, salvo eo quod infra dicetur de caftro, & caftellari filve & de bonis, que fuerunt domine Sophie uxoris domini Gerardi de Caftellis . Quedam ex postessionibus, juribus, rebus, bonis predictis, in quarum poffestionem mitti debet ipfe dominus Thomafius funt hec. In primis de Bolpago, & filva, unus manfus jacens in filva, & laboratur per Gerardinum Monachum de filva & medietatem vini , foldos XX. denariotum parvorum pro collecta, duas spallas, duas sugacias, unam galinam cum ovis, duos polastros, & unum anserem. Irem alius mansus jacens in dicta Villa, & laboratus per Vivianum Tabernarium quo recipitur pro fictu octo flaria blave intercede, medietatem Vini , foldos XX. denariorum , duas spalles, duas fugacias, unam Galinam cum ovis, duos pola-

ftros, & unum anferem - Irem alius manfus, qui erat melas Pusani Tabernarii, qui regitur per attufinum, & recipitur fetu flazia V. blade intercedate & medietatem vini, foldos XX. denzioDOCUMENTI:

rum parvorum , duas fpallas, duas fugarias , duos polafiros , unam galinam cum ovis , & unum anferem . Irem alius manfus jacens an difta Villa de filva , & laboratua per diftum Attufinum , & recipitur fichu ftaria novem blave intercede , & medierarem vini foldos XXV. denariorum, duas fpallas, duas fugarias, unam Ga-linam cum ovis, duos pollastros, & unum anterem. 11em unus manfus jacens in filva , & laboratus per Francifcum fratrem Mauzi, & recipitur ftaria IX. blave intercede, medietatem vini, foldos XXV. denatiorum parvorum , duas fpalas , duas fugarias , unam Galinam , duos pulos , & unum anferem . Item unus brebius, qui eft junta plateam de filva , quo recipitur denarios XII. venetos grofios. Item unus alius brolius, qui eft juxta caffrum, & non eft fiftarum . Item una claufura dominicalis apud didum caftrum , que non eft fictara . liem una claufura dominicalis apud dictum cattrum , que non eft fictata , & poreft effe circa fen jugera terre. Item mediciatem jugeri in Lavagho, & labora-tur per Albertum, & recipitur unum quarterium fromenti . liem una centu jacens la Bolpago, que laboratut per Ravafium cum una vinca laborata per ipfum Ravafium, & racipitur duo ftaria frumenti , & mediciatem vini . Item unus manfus jacens in Bolpago qui laboraine per Zaninum, & recipitur flaria fex blave intercedate, medietatem vini, foldos XX. denariorum parvorum, duas spallas, duas sugarias, duos polastros, unam galinam cum evis, & unum anserem. Item quatuer campos in Bolpago laboraorun antiem quatur campo in Bopago ibbota-tos per iplum Zaninum, & recipirur flarin quatur frumenis-ltem duo campi, & unum pratum laboratum per Zafatinum, de quibus recipirur flaria duo frumenti. & foldos decem ltem octo campi in Bolpago, & filta qui non funt affittati. Item una petia nemoris jacens super Villam de Bavaria . Item alia petia nemoris ad desertum . Item alia petia nemoris de Maricia de Villa majore . Item tertia pats alterius petie nemoris , que dicitue pezza de flopazolis . Item alia petia nemotis que dicitur codacia quam dominus Anfedifius reliquit in gaudimento domico Bales ganto. Item decime amplorum de quatuor villis . Item una claufura in Bolpago, que habitabatut per deminum Anfed fium, que Jaboratur per Pizzolum , & recipftur flaria VII. Biave intercedate & medieratem vini , & medietatem olei , duas fpallas , duos pollaftros, unam galinam cum ovis, & unum anferem . Irem due campi in Bolpago qui reguntur per Pizzolum, & recipitur flaria duo frumenti. Item unus campus, & domus in Bolpago quem laborat Nicolaus, & recipitur fex quartas frumenti . Item unus campus in Lavagho, & tegitor per Petrizolum, & recipitur foldos XX. parvosum , quem dominus Anfedifius reliquit Ecclefie S. Silveftri . Item unus campus & Domus, qui regitut per Zavarinum, & reeipitur libras quattuor , quem Dom. Anfedifius teliquit Ecclefie S. Silveftri . Item decima camporum XXVIII. in Silva Lavagho, & Arfavino que segius per Nicolaum. Item decima camporum CXXVI. in Bolpago . Irem decima camporum decem in Bolpago , & regisur per Nicolaum. Item decima trium campotum, que regitue per Nicolaum. Item decima unius campi vince que regitur per Martellum. Item decima camporum quinque & medii in Bolpego, & regitur per Michaelem dal Soglo . Item decima unius manfi in Ronco que eft XII. Camporum, & zegitur per Gregam . Item de .

\* Small

eims duotum Camporum in Bolpago , & regient per Venturam . Item decima octo Camporum & medit in campanta Marrignagi , & regitur per Caradonum . Item decima quetuor Camporum in dicta Campanea, & regigur per Gerardum Item decima untus Campl & medii in Bolpago, & regitur per Michaelem dal Soglo Irem duo Campi in Bolpago & reguntur per Valentium . Item unus Campus Vince in Campanea Marrignagi , & regitur per Jacobum Calzavaram . Item decima unius Frate jacens in multis Villis . Item decima unius Campi in Silva . Item decima amplorum in Camalao . Item decima amplorum Silve . Item decima amplorum in Poinovo. Item decima amplorum in Bolpago. Item decima amplorum de Lavagho. Item decima amplorum de Arfavini . Item una vinea duorum Camporum in Campanea Martignagi, & regi-tur per Albertum Gaffaldum. Item alia petia terre in Bolpago trium Camporum apud Flebem Bolpagi, Item unum fedimen in Bolpago, & regitut per Zaninum . Item unum fedimen cum dome in Bolpago, & regitur per Albertum. Item una clautura cum demolin Bolpago, & regitut per Tecfium. Item tres Campi in una peria in Bolpago, & regitur per Artufinum . Item una peria terre in Bulo , que eft poft Caftellum , & regitur per Gaftaldum ---- de Santo Martino in Lovaci; unum fedimen?cum una domo jacena in Villa S. Martini inter Foffarum in diftricte Tarvifinorum in comitatu qu. Dom. Ansedifi de Guidotle, & laboratum per Petrum Surdum etrea medium Campum : coherent a mane heredes Cagnoni , a fero heredes Dom. Alberei de Ifola , a meridie via . Item unum fedimen cum domo jacens in dicta Villa , & contrata circa unum Campum laborgrum per Clarimbaldum, coherent a mane & fero via , a meridie Bonifacinus . Item una mota cum domo condam Dom. Eccelini de Romano , & habitata per Andream condam Nigrelli cires unum campum cum fedimine, a mane via , a fero heredes Landi, a megidie Guillielmus Cerdo. Item una petia terse circa unius Campi jacens in Campanea S. Martini de nemore: coherent a mane & sero Lomigus de Musio, jacens in via a Palatis. Item unus Campus, qui dicitur ftapalis, a mane Dominus Boneius , a fero heredes Dom. Alberti de Ifola , a meridie via nova . Item unus Campus a Longadis : a mane D. Bilixante de Ca-Arofranco, a fero Dom, Galvanus. Item unus Campus apud viam a fapunis , a mane olim terra Nascimbeni Comarre, a fero terra glim Fraolandi. Item unus Campus terre in eadem ora: a mane Pacagellus qu. Joannis de Aurimica , a fero heredes Perfiliafii . Item unus Campus in ora S. Columbe & nesciuntur coherentie , Item unus campus Aledrucis, a mane terra olim Dom. Almengarde, a fero heredes Gerardi de Thodefchino . Irem unus Campus in oga a vineis, a mane Guido Aldrigeius, a fero Dom. Pacagnellus . Item unus Campus apud viam Albaredi , a mane Bonifacinus , a fero dicta via , Irem unus Campus traverlagnus apud Rradellam . Irem unus Campus apud diftum traverlagnum, a mane dicta ftradella , & Dom. Pacagnellus & terra condam Perri de mota . Item unus Campus , a mane terra olim Dom. Anfedifit, a fero terra olim Andree de Moltruda. Irem unus Campus & dimidium, ubi dicitur Longere in via S. Marchi ibi ad traverlagnum : a mane heredes Bartholomei Notarii , a fero heredes Perfilialii .. Item unus Campus a ftrade nova, a meridie dicta ftrade . Irem

161

unus Campus in eadem ora, a mane heredes mi un a meridie dichts firada . Item unus Campus a firadella, ab uno latere Leunzus, & ab alio Perfiliafias , a meridie ftradella . Item unus Campus in ora Citradelle veteris , & via que vadit ad diftam Cittadellam , vadit ad traverfum, a mane heredes Zilioli a fero heredes mufe. Item unus Campus jacens apud viam eundo ad caftrum Francum. A mane rerra olim Trentini , a fero heredes Dom. Alberti de Ifola. Item IX Campi a via favolada, a mane dicta via, a fero terta olim D. Anfedifit . Item unus Campus fu per viam S. Marchi : a mana via campreri, a fero & meridie Martinum . Item unus Campus in eadem ora, a mane heredes Parfiliafii , a fero via campreti. Item unus Campus, a mane Pacagnellus, a fero terra olim Pradandi . Item unus Campus in ora Cittadelle veteris, a mane dicta Cittadella, a fero heredes Bartholomei Norari , Item unus Campus in eadem ora, a merid herredes Barrholomei Notarii, a fero & meridie he. redes Munexii. Item unus Campus traversagnus apud viam, que vadit ad dictam Citradellam, a mane via campteri. Item una pesia terre cirea. Camporum quadraginta apud Sanctam Columbam . & nemus quod dicitur Albaredum. Item Campi quadraginta pra-divi, a mane terra communis Padue de Campele, a lero terra Communis Lovarj. Item eirea Campos triginta Buscalivos qui dicitur Bounhais apud viam Campreri, a mane nemus qui dicitur Roncada . Item una petia terre paludive circa Camporum trecentum in confinio L. .... Et campreti , & Lovari , & funt omnes Suprascripte polleffiones, & sedimina proprium .... Vaffalli, & juia Vallallorum qu. D. Ansedifii de Guidotis de S. Martino In Lovari. Dom. Leonifius qu. D. Alberti de Ifola , & D. Jacobus ejas Frater, habuerunt ad Feudum cum fidelitare in Masculis, & Feminis quinque fedimina cum domibus jacentibus inrus Poffetum in comitatu olim D. Anfidifii de Guidotis. Coherent primo fedimini a meridie via fecundo fedimini prope illud a mane ftrata. a metidie Zordanus Notarius , terrio fedimini , a mane Petrus Satdus, a feto via, quarto fedimini a mane Dom. Galvanus , a fero Martinus Galvanini , quinto fedimini a mane heredes Scherpi Not. fedimen olim Mufigini de Ponza. Item unum fedimen gum domo extra Foffatum in vicinatu de medio, a mane Dom. Biliuante de Caftrofranco , a fero heredes Muferi. Item unam petiam rerre trium Camporum jacentem in campanea S. Martini diftriftus Tarvifit . Coherent a mane dieti Fratres, a fero & meridie via Item unam periam terre duorum Camporum a roncaleis, a mane via, a fero Martinus de Zergula. Item unum Campum in eadem ore, a mane rerra olim D. Ambrofi de Brilia , a fero heredes Scerpi . Item unum Campum in eadem campanea , a mane terra clim Trentint, a fero terra olim Dom. Anfedifii . Item unum Campum in eadem contrata, a mane terra Communis Padue, a fero tetra olim Trentini. Item unum Campum, a mane heredes Miglorini, a fero heredes Scherpi. Item unum Campum, a ma-ne Bonetus de Pigrino Musio, a fero Martinus de Michilino. Item Campum unum, a mane Deupolde Notarius de Cittadella, a fero heredes Perfilialii. Irem unum Campum, a mane terra olim B. Elmengarde, a fero via . Item unum Campum, a mane Monafterium Campile, a fero Bonifacinus de Petrono. Irem unum Campum, a mane Pachagnellus , a fero D. Almengarda. Item unam Tom. 111.

16

pottam molendi...i cum molino prope Villam Ifole cum pratis & nemoribus pertinentibus dicto molendino : coherent ab omnibus pattibus dicti fratres . Item circa campos XX. de busco pro tertia parte nemoris unius pro domina Muradola Dominus Galvanus de S. Martino habet ad feudum a condam domino Antedifio unum fedimen cum domo in Villa S. Martini intes foffarum in comiratu olim domini Anfedtfii , a mane Zordanus Notarius , a fero dominus Leonifius judex, & Albertius fratres de Ifola . Item unum fedimen cum domo in dicto comitata : a mane via, a meridie Andtiolus, a ferd ftrata communis . Item unum fedimen cum domo in dicto comutatu: a mane & fero firata communis, a meridie Clarimbaldus pro domino Anledifio. Item unum fedimen extra fostanm in vicinata de medio: a mane dictus dominus Galvanus, a fero domina Bilixante de Caftrofranco. Item unam petiam terre a via orba in campanea S. Mattini, a fero heredes Cortefii, a metidie Martinus de Mideleto . Item unum campum in eadem ota : a fero, & monte via . Item unum riondellum terre, circa medium campum ; a mane Martinus de Micheleto, a meridie heredes Terfilialii - Item unam pettam tetre quatuor camporum in ora toti , a n'ane Albertinus caput pecore, a feto Matrinus Micheleti . Item unum campum in eadem ora : a mane heredes Bartholomei Notarii, a fero heredes fcherpi. Item unum campum in ora citradelle veteris, a mane heredes Mufeti, a fero via, que vadit Guticum. Item unam petiam terre buschive jacentem in Burgo locd circa fex camporum . Item XX. campos nemoris pro tertia parie nemoris, quod dicitur Rovenda . F. Zordanus Notatius habet ad feadum quartuor fedimina cum domibus ..... entibus fimul jacentia in Villa S. Martini in comitate infra foffatum comitatui d. Anfed. olim domini Anfedifit ; a mane & meridie ffrada communis , a feto Martinus de Micheleto . Item unum fedimen cum domo : a mane firata communis, a fero dominus Galvanus. Item unum campum terre in campanes S. Martini prope vineam Cagroni : a mane dictus Zordanus, & domina Bilixante, a fero heredes Cagroni . Item medium campum terre, a mane heredes Perfiliafii, a fero via . Item tres pattes campt in eadem ora a croce; a mane via , & heredes domini Alberti de Ifola , a fero Albertus Malabrega. Item unum campum terre a foro; a mane Guilielmus Cerdo , a fero Bonetus . Item unum campum terre a fpinis ; a fero & meridie via , a monte Magiftet Niger fabet . Item tres petias terre pratalivas circa ofto camporum jacentes in pratis S.Martini... Scherpus, & ejus fratres quondam Perfiliafii habent ad feudum unum fedimen cum domo quod olim fuit heredum Balzani fabri jacens intus fostatum: a meridie & monte heredes Scherpi. Item unum campum terre qui dicitur Glova in ota a Boyarachis in campanea S. Mattini: a mane commune Padue, a fero dominus Galvanus. Item tres parres unius perie terre duorum camporum : a mane dominus Gabanus, a fero heredes fimeonis Preibiteti jacentes in eadem ora . Item unum campum tette jacentem in eadem ora ... Lubius illam persam ferre : a mane heredes Nigrelle, a feto Zordaous, a mane heiedes Schetpie Item quin-decim pedes de fedimine Magiftit Avancii, in quo ipfe habitat . Item duos campos a ftrata nova : a monte difta fitata, a meridic d. St frattes . Item fex campos nemoris pro tettia patte nemoris quod

spood dieftirs Ronchas in confinition Scandulare, & recipiral 270 ementer omni anno libras duss lini .... Conculta ilit quondum Scherpi Notații haber ad feudum tris fedimina cum domibus, una cum cupis, & alia cum palea ze amac & moner vis a, a fero ke-redes domini Alberti de Ilola - Item unam periam terre daorum camporum in camporum in Camporum S. Marinia Rono his ; a marc heredes

donuni Alberti de Ifola, & Monafterium de Campele, & fero via . I em medium campum terre a cruce: a mane domina Burgaa fero Andriolus .... heredes. Simeonis Ph habent ad feudum unum fedimen cum domo intus foffatum : a mane via, a fero Perfiliafius. Item unum fedimen cum domo; a mane herede. Perfilialii, a fero Magifter Avancius ...... Magifter Avancius haber unum fedimen intra foffarum cum domo ; a mane heredes Simeonis presbiteri , a sero Benedictus Balardus. Item unam petiam terre duornin camporum in campanea S. Martini; a mane & monte via, a seto Albertinus caput perore, & recipitur omni anno dece:n foldi, & libre V. lini, & flaria duo milii. Bonifacinus qu. Iacobi de feltrino habet unum fedimen intra fofferum cum domo e a mane via, a meridie heredes Perfiliafri. Irem unum manfum terre circa octo campos intra prata, & buscoliva, & dicitur manfus Acoybis, Ambrofius quondam Perri Boni haber ad leudum intus follatum unum fedimen cum domo : a mane ftrate communis, a fero via t & recipitut omni anno libras X. lini . Item unam periam duorum camporum : a mane Bonerus, a fero, & meridie via ..... Andriolius habet ad feudum inrus foffarum duo feditalna cum domibus : a mane dictus Andriollus, a fero. & meridie ftrata communis. Item unum fedimen cum domo cuperta de cupis inrus fossarum ; a mane Benedictus Norarius , a fero & meridie via. Irem habet circa decem campoa terre in campanes S. Martini ad feudum . Irem unum fedimen cum domo cuperta de cupis intus foffatum : a mane Benedictus Notarius , a fero & meridie via . Item unam petiam terre duorum camporum a ftrata nova , & fex campos nemotis farelli , & recipitur omni anno pro feudo, & livello XIV. libre lini. Zanerus filius dicti Andrioli habet ad feudum unum fedimen cum domo intus foffatum , in quo iple habitat cum domibus capatis , & uno campo prati jacentis in pratis, & recipitur omni anno foldi decem . Albertus & Andreas fratres quondam Negrelli habent ad fendum w rampanea S. Martini unum campum a via Savolada; a mane & monte via , a sero heredes Symeonis Prefbiteri . Item unum campum terre : a mane terra ohm domine Almengarde, a feto heredes Zambonini caput pecore. Item medium campum in eadem o-ra: a mane dicti heredes, a leto Martinus de Tergula. Item medium campum a stopazolis: a mane Pacagnellus Joannis de Auri. mica, a fero Martinus Micheletus. Item unum campum a fpinis: a mane monte, & meridie heredes Perfiliafii . Item unum campum in cadem ora : a mane heredes Mufeti, a fero dominus Galvanus ..... heredes Zambonini de donato habent ad feudum unum fedimen cum domo intus toffatum, in quo ipf habitant, & cum uno campo in platea S. Martini . Petrus habet ad feudum unum fedimen cum domo lates foffatum, in quo ipfe habitat .

Bened ctus Balardus habet ad feudum unum feuimen cum domo intus foffatum cum duobus campis terre ..... domina Bilixante de Caftor1

Caftrofranco habet unum fedimen cum alia terra ad libellum, & recipitur omnt anno foldos quatuor .... Heredes Azonis habent unum fedimen cum domo in vicinatu de medio, & recipitut omni anno pro libello denarios XII. Heredes Vendroffelli recipitur omni anno denatios XII. pto libello terre . Martinus habet unum fedimeo intus foffatum, quod olim fuit domini Gatti, & recipitur omni anno foldi decem. Heredes Thomasii de Luparo habent ad fendum unam petiam terre bufcalive, que dicitut Franzola cisca quatuor camporum apud viam Lupari. Thomasinus olim Garzere habet ad feudum duos campos terte in campanea S. Martini in ota a foro fuper claufuram Perfiliafii . Andriolus qu. Petri Boni habet unum fedimen cum domo de cupis, quod olim fuit Martini de Punga intus foffatum in comitatu okm domioi Anfedifii . a mane heredes domini Alberti de Ifola , a fero Morandinus Tabetnatius . Item unum campum terre dicti Martini jacens in campanea Saneti Martini, quod fedimen & dietum campum habet in pignote a domino Ansedifio pro libris quod bene valer libras LX & plus . Dominus Albertus quondam domine Ricle de cittadella habet ad livellum circa XX. campos nemoris pro tertia parte unius nemoris quod dicitur Roncade, & recipiur omni anno foldos V. denatiofum Morandinus rabernatius pro uxore fua Elica habet ad feudum unum fedimen intus foffarum, in que habitat cum duobus campis retre in campanea S. Martini . Et fendum heredum quondam Bonepartis quondam Andreafii que tenent ad feudum decimam duorum manforum, unius secti per dictos heredes & alterius per Zoefcum. Irem heredes Gerardi Longi, & Correfii habent ad feudum duodecimam parrem unius bufchi, quod dicitur Roncaze, quod eft circa LX. camporum . Irem circa quattuor campi buichi quod dieitur Cefe ,.... de Mufeftre unus manfus terre in capite pontis Mufeftre Majoris : coherent a mane via, a fero & a meridie dominus civis Acerbus, & cum laborat Clemens, qui dieirut tonfus, & recipirur pro fictu ftaria tria frumenti, & milii . Item medius manfus infimul fe tenena cum supradicto manso , & affittatus fuit cum pretio dicti manti-Item medius manfus jacens 10 dicta contrara: a mane via communis , a meridie terra que futt domine . ... & tegitur pet Laurentium qui dicitur Pichabellus de dicto loco, & tecipitur pto fictu fatia fex blade interzade . Item medius manfus in cootrata, que dicitur caldemedio: a mane& meridie quondam domini Gioni; a fero via communis, & regitur per Joannem Marum Gaftaldum. Item unus manfus in dicta contrata; a mane & fero via communis, & regitur per dietum Joannem Matum , & recipitur pro fietu ftaria quartuor & dimidium Fare. blade interzade . Irem unum fedimen cum una domo in contrata S. Ciurani Mufeftri majoris : a mane . & fero Nepotes domini Leonardi a ratione . & tenetur er Laurentium dictum Picabellam . Item due pette teste jacentes in contrata, que dicitus Cone. Hem unum nemus le tenens cum fupradictis periis tette citca camporum XIV. Item medius Manfus jacens in territorio cafali. Item una peria Ruschi jacens in contrata, que dicirur caldanea: a mane prata que dicuntur Prabagos. Item remus, quod dieitur Gualda Item tertia pars comiratus omnium predictarum contratarum. Item unus manfus jacens in fransiniga qui eft domini Vendramini a lana, & habitatur pur domi+

насти Сод

Kominum de Franfiniga, & recipitur ftaria duo Tatv. frumenti . Irem duo claufure que renentur ad feudum per Bartholomeum , & Albertinum fratres , & jacent in retratorio , ubi dicitur Commune de forno, & una claufura que laboratur per Domigacium , Be regirur per Luciam ejus uxorem jacens in terratorio S. Civrani . & recipitur 1V. ftaria blave interzaie . Et una claufura in contrata Pifchere fuper fylerem que laboratut per Graffellum , qui fuit de Feltre, & nune moraige in dicto loco, & recipitur pro ficta XII. groflos . Et medieras fediminis dominicalis , ubi erant domus dominicales domini Guidoti jacens io civitate Tarvifii in contrara S. Augustini . Item unum sedimen jacens in dicha contrata S.Augustini detentum per Defetrarium calegarium. Item unum sedimen cum domibus habitatis per nxorem Vite mundi. Item unus casius domus habitate per uxorem Brusasole. Item unus caffus domus habitate per Ponfardum . Item unus caffus domus habitatus per Albertum ferrarienfem . Item unus cassus domus habitate per Vecellum Barberium . Item mons ........... baldelle ...... Mainaxe de Bolpago , Albertus castaldus Mastignagus. Zaffarinus cum filis fuis , feilicet Ricomane . & Jeannes , Joannes cum fratte fuo, Andrea Ravaxe, Gualfredinus cum filio suo Guilielmo, Fizzolus filius dicht Gualfredini Albertus filius dichi Gual? fredini, Gerardus Pizzalva, Nicolaus Marchelane, Dominicus frater Zanni, unor Thodeschini, Pax filius Zaffarini, Zuftanus Arsufinus cum filio fuo Montonaldo , & Hengelmida ejus filia , Jacobinus frater Alberti Gattaldi & Vendramina ejus uxor filia quondam mamoli orbi ... de Mufeftre Joannes Matus Gaftaldus, due file quondam Beriholomei Galialdi, & peculia omnium predicto-zum fervorum; & ancillarum . Et teneatur & debest dictum commune Tarvifii predictam hereditatem, poffeffiones, & jurz , & bona omnia predicta univerfa, & fingula in proprietate & poffeffione, & quali ipli domino Thomatio ejusque heredibus guarentare , & deffendere, autorizare , & expedire in proprietate , & possellichione , & quasi ipsi domino Thomasio , ejulque heredibus expensis ipfius communis Tareifii ab omni homine , & persona , collegio , & universitere civitatis Tatvifii , & diftrictus ecclesiaflicis, & laicis; tam contra illos, qui fuerunt, vel funt cives . quam contra cos, qui de cereto erunt cives, & contra omnes habentes caufam ab aliquibus pred ftorum Tervifinorum, & contra Tarvifinos habentes jura a quacumque persona, & de hoc etiam facere bonam fecuritatem ipfi domino Thomasio. Etad hoc Catonem Notarium de Nigrifia findicum communis Tarvifii findicario nomine pro iplo communi Tarvifii, & iplum Commune Tarvifii ipfi domino Thomatio cundemnamus . ..... liem dicti domini Thadeus de Cefena , & Barrholomeus de Benvenuto arbitri , fen arbitratores predicti in concordia , presente dicto domino Bomincontro , non tamen affentiente eis dixerunt : Item nos Thadeus de Cefena, & Barrholameus de Beovenuto arbirratores predicti . modo predicto , dicimus , arbitramur , & determinamus dominum Rambaldum comitem Tar. tamquam legitimum administratorem fili fui Guidori, & ipfum Guidorum qui tamquam contradictor advenit, five corum curatorem, & Procuratorem Bartholomeum Norariam de Thofredo curatorio , & procuratorio nomine pro predictis domino Rambaldo legitimo adminifitratore nomine iplius Gu1-

Guidori filii fui, & pro iplo Guidoto cullum jus habere in predifta hereditate, & bonis, que quondam fuerunt difti domini Anfedilii de Guidotis. Et eos de cetero nullam molettiam , gravameo , pulfationem , vel inquietationem inferre , vel facere debere in judicio, vel extra, aliquo modo vel ingenio ipfi domino Thomafio , & heredibus fuis per fe , vel fuos heredes fuper hereditate predicta, juribus, & postessionibus universis, & fingulis, fed permittere ipfum dominum Thomasium & heredes fuos habere, tenere , & poffidere, feu quali poffidere omnia, & fingula bona , poffeffiones, & res, & jura predicts , pacifice & quiete & ad hoe spfi domino Rambaldo comiti tamquam legitimo administratori Guidori fili sui predicti legitimo administratorio nomine pro co, & ipfi Guidoto, & Bartholameo Notatio de Thotredo Procura-tore & curatore ipfius Guidoti, & ipfius domint Rambaldi comitis cutatorio, & procuratorio nomine pro ipfis dominis Rambaldo, & Guidoro perpetuum filentium imponimus. Ipse autem dominus Bonincontrus de Arjo doctor legum predictus non allentientibus predictis dominis Thadeo, & Bertholameo de Benvenuto, fed exprefie contradicentibus & pronuntiantibus, ur dictum eft, dixir, quod predictum dominum Rambaldum comitem tamquam legitimum adminiftratorem Guidori filii fui, & Bartholomeum Nor. de Thofredo procuratorem & curarorem iptius Guidoti, & Procuratorem iplius domini Rambaldi comitis tamquam legitimi adminifratoris Guidori filis fui procuratorio, & euratorio nomine proeis, & ipfum Guidotum a peritione domini Thomasii predicti abfolvebat. Jiem predicti domini Thadeus, & Battholamens & Bo-nincontrus arbitri, seu arbitratotes predicti, omnes tres simul, & in concordia dixerunt. Item Nos Thadeus, Bartholomens, & Boeincontrus predicti arbitri fen arbitratores dicimus, decernimus & arbitramur quod infrascripta bona, que pertinebant ad dominante a sophiam uxorem domini Giratdi de Castelits habere debeat commune Taivifi fine contradictione domini Thomafil, vel alterius ab eo caufem habentis, & de iis facere debeat dominus Thomaffus communi Tarvifii finem, & remiffionem, feilicet unum manfum terre jaceniem in Bladico laboratom per Zambonum de Vescovellis. & fait domine Sofie, & recipitut pro ficht XII faria Blade interzade, medietatem vini, doas ipallas, duas fugarias, XXX. foldos pro collecte , unam Gelinam cum ovis, unum par pullozum , & medietarem decime dicti vini; & unum mantum jacentem in Bladeno claufuratum, qui poteft effe circa feptem jugera terte rectum & laboratum per Ligardum, & recipitur pro fictu IV. flatja , & dimidium blave interzade, medietatem vini , XX. foldos per collecta, duas spallas, duas fugatias, unam gallinam cum XII. ovis, unam acciam, & duos pulos, & decimam diet manti integre. Er unum manfum jacentem in Bladino laboratum qu. per Bladenum fitium qu. Vendramelli, & recipitur pro fictu dicti Manfi XII. staria blave scilicet interzade , & medietatem vini , & XXXX. foldos pro collecta, duas fpallas , duas fugarias , unam acciam, unam galinam cum XII. ovis, & duos pullos, & decimam dicti manti . Et unum manfum terre jacentem in Bladino claufuratum laboratum per Bertaldum, qui fuit de Montagna & recipitur pro fictu dicti Manfi quattuor flatia, & dimidium blave interzade, XX. foldos pro coliecta, duas fpallas, duas fugartas,

unam accram, unam Galinam cum XII. ovis, duos pullos, & medieratem vini , & decimam dicti Manu, & duas perias prati, teftas & laboraras per dominum Berraldum jacentes in campagnola , & recipitur pro fictu decem foldos, unam fpallam , & duos pullos. Et unum manfum Terte jacentem io Bladino claufuratum labotatum per Zulianum qui furt de montagna, & accipitur pro fictu duo ftaria blave interzade , medietatem vini XX. foldos pro collecta, duas spallas, duas sugarias, anam acciam, duos pullos, unam Gallinam cum XII. pvis. Item duas perias prati jacentes in loco , qui dicitur campagnola , & recipitat pro ficta XX. foldos . Et unum manfum terre jaceniem in Bladino claufuratum laborarum per Thomasinum maritum qu. Darie , & secipitur pro fictu fex ftaria blave interzade, medieratem vini, XI. foldos pro colle-As, duas fpallas, duas fugarias, & unum manfum tetre jacentem in Bladino claufusatum laboratum per Albertum Zandtutum de dicto loco, & recipitur pro ficta ftaria feptem & dimidium blave interzade, medierarem vini, & roram deeimam vini, XXVI. foldos pro colecta, duas spallas, duas sugarias, unam acciam, unam Galinam cum ovis XII., & daos pullos , & decimam . Et unum manfum terre Jacentem in Bladino claufurarum laborarum per Nigsum de dieto loco, & secipitur pro fictu fex flasia blave interzade, medieratem vini , XV. foldos pro collecta , duas spallas , duas fugattas, unam acciam, unam Gallinam cum XII. ovis, duos pullos, & decimam quattuor camporum, & unum manfum jacentem in Bladino claufuratum laboratum per Joannem Tonfum , & tecipirar feprem staria blave interzade, medieratem vini, XXXX. foldos pro collecta, duas spallas, duas fugatias, unam acciam, unam Gallinam cum duodecim ovis, & decimam dicti manti. Et unum manfum jacentem in Bladino rectum per Yvanum Calderam , de quo manfo non eft, nifi medieras dictarum dominarum, & reci-pitur pro fichu medietatem vini , XX. foldos pro collecta, unam figallam, & unam figatiam. Et decimam untus manfi jacentis in tersatorio de Bladeno desenti per Zandzutum, qui dicitus Rainal-dus, scilicer de sex jugeris, & unam periam terre jacentem in Bladeno detentam per Donatum difti loci , & recipitut pro fictu fex quartes fsumenti. Et Jacobus de Benedicto debet folvere quateuor denatios groffos in anno, quia deber accipere de lignamine dictorum nemorum in fpalle fue, & non aliter . Et unum fedimen cum una claufura jacens in loco Bladeni detentum, & laboratum per dominam Siftillam uxorem qu. Albrici, & non eft affictatum. Et unum fedimen cum una claufuse lacens in Bladeno detentam per Danellum dicht loci, & recipitur pro-fictu unum stariore blave scilicer duas quarras milii, & daas quarras surgi & medieratem vini, & V. soldos pro collecta. Et unum pratum jacentem in dicto Terratorio Bladeni detentum per Berraldum Zoelcum de fupra, & recipitur pro fictu decem foldos, & unum pullum . Et unam claufuram jacentem in Bladeno detentam per Avancium filium Guidonis de Bladeno, & recipirur pro fictu XX . 10:dos, medieratem vini, & duos pullos . Item debet folvere decimam de uno campo facente in dicto loco , qui campus ett de Manfo Joannis Crede Item debet folvere unum capretum, eo quia debet ite cum novem de fuis captetis ad pasculandum. Et unum fedimen cum uno ottali, & vinea jacens apud caffellatu.a

DOCUMENTI. Scoja furgi detentum per Aibertum de dieta loco, qui fuit de Vi-doro, & recipitur pro licto medierarem vini, & declmam bladi quod laborat, decem foldos pro collecta, duas fpallas, duas fugatias. Et unum manfum terre jaceniem in Bladeno detentum per Joannem Nuvitium de dicto loco, & recipitur fictu quattuor ftaria, & dimidium blade interzade, medieratem vini, XX. foldos pro collefta, duas fpallas, duas fugatias, unam acciam , unam gallinam cum XII. ovis, duos pullos, & decimam unius campi. Item haber dictus Joannes unum pratum, & zecipitur pro fictu fex foldos, & duos pullos, & jacet in loco, qui dicitur campagnola. Et unum pratum cum aliquanto de busco jacentem in Bladino in loco qui dicitur campagnola, desento per Ciptianum de dicto loco, & recipitur fietu decimam , & unum pullum . Et Marcus de Bonzanino debet folvere unum capretum eo quia vadir pasculando supra montes com suis capretis. Et unam vineam jaceniem apod Scapssingum rechamper Federicum generum de domina Maria de fpinello de Bladeno, & recipitut medierarem vini, & medierarem decime bladt, et decimam vini, & unum pullum, & ditas perjas rerre jacentes in Terratorio Scajafurgi claufuratas detentas per Jacobinum frattem A!betti Gaftaldt de dicto loco , & recipitur fictu docem foldo-, unam fpalam, & medieratem vini. Item dictus Jacobinus habet unum pratum , qui fuit domine Gisle fororis domine Sophie, & recipitur fictu novem foldos denariorum. Et deeimam unius perie rerre claufurare, que poreft elle circa duo jugera , & decima quinque jugerum terre jacentium in Terratorio Bladeni desentorum per Mariam de Borganino dicti loci. Et decimam trium jugerum rerre, & dimidii. Et decimam medie unius claufure jacentis in Bladino de manfo domini Philippi detenriam per Joannem Bertaldum , & fratres de castrosa debent folvere ad Palcha centum libras calei , quia fui capreti debent palculare in fuis nemoribus dictatum dominarum. Et decimam quinque ju-gerum rerre jaceniium in Bladeho de manfo Thomasini de Cilano, & nunc eft Bladeni, detentorum pet Bartholomeum de Montagnola . Et unam petiam terre prative , & bufchive jacentem in Terratorio de campagnola detentam per l'izzolum de difto loco, & recipitur decem foldos pro collecta. Et decimam unius jugeris terre jacentis in Bladeno desenti per Cyprianum . Et unam periam terre pradive jacentem in campagnolla derentam per Nigrum dicti loci, & recipitur decem foldos pro collecta, & decimam dimidii jugeris rerre claufurate jacentis in Terratorio de Blas deno detente pee Bertaldum cifti loci de ...... heredum qu. domini Zanini de campo. Et unam periam pradivam jacentem in campagnola apud callem tervifanum olim detentam per dominim Vitam . Servi . Niger de Bladeno, donellus fugazina, Bartholomeus filius domine vice dicti loci, Jacobinus filius Thomasini dicti loci, domina Sistilla uxor qu. Albrici cum uno filio, & tribus puellis. Es medierarem unius mansi jacenis in Terrasorio Sancti Odorici de Mufeftre detenti per Joannem Matum , & recipitur pro fice dicte medie quattuor libras denariorum. Er unum fedimen cum una domo fuperius jacens apud Silerem in Terratorio Sancti Odorici de apud Muleftre deten:um per Zilianum Tabernarium dicti loci, & recipitur pro fictu quinque foldos groffos . Et terriam partem unius manfi jaceniis in codem Terratorio S. Odorici detentum per EruDOCUMENTI:

Prunamontum difti loci; & recipitur pro ficte difte tertie partis feprem quartas blave interzade , tertiam partem unius fpalle , & unius fugatie, & tertiam partem duorum pullorum, & tertiam partem in quindecim foldorum pro collecta . Er duas partes unius manti jacentis in dicto loco S. Odorici detenti per dictum Brunamontum , & recipitur pio fictu tria ftaria Blave interzade. Et duas parres unius campi terre jacentis in dicto loco deterki per Rigerum Vilicum domini Rambaldi comitis. Et totum caftellarium cum mora apud dictum caftellarium jacens apud Ecclesiam S. Odorici . Et unam periam terre jacenteth in dicto loco detente per Joannem Matum de dicto loco . Et unum Manfum terre jacens in dicto loco de S. Civrano, & in ejus Terratorio detentum per Trancleum, qui fuit de Padua, & nune moratur in dicto loco ; & recipirur pro fietu duodecim ftaria blave interzade, medietatem vini , duas ipallas , unam acciam , unam Gallinam cum XII. ovis , duos pullos, & XX. foldos pro collecta. Et unum manfum terse jacentem in codem terratorio detentum per Menegelium de fanto Civrano, & recipitur fictu novem ftaria blave interzade, medietatem vini, duas spallas, duas sugatias, unsmacciam, unam Gallinam cum XII. ovis , duos pullos , & XX. foldos pro colleda . Er unum manfum terre jacentem in dicto Terratorio ...... Medolli detentum per Laurentium, qui fuit de Padus, & nunc moratur in dicto loco, & recipitur pro fictu tria itaria blave, feilie cet fex quatre frumeoti, & fex milii, & decimem ipfius, & V. foldos pro collecta , unam fpallam , unam Gallinam cum XII. ovis, & duos pullos cum fictu . Et unum manfum terre jacentem in Terratorio supradicto desentum per Ricomarium de Castro franco, & nune moratur in dicto loco, & recipitur pro fictu quinque ftatia blave interzade medietatem vini , decem foldos pro col-Jecta , unum per Gallinarum , & unam acciam. Et unum manfum terre facentem in Bolpago de fubtus detenrum pet Symonem dieti loci & recipitur pro fictu dieti manfi fex staria blave interza-de, medietatem vini , & XV. foldos pro collecta , duas spallas, duas fugatias, unam Gallinam cum XII. ovis . Et unum manfum sacentem in Lavaglo detentum per Prandium dicti loci , & recipitur pro fietu dieti menti novem ftaria blave interzade , medietatem vini . XX. foldos pro collecta , duas fpellas , duas fugatias , unam acciam, unam Gallinam cum XII. ovis, & duos pullos . Et unum manfum jacentem in Terratorio de Roncadis, cujus non eft nift medieras dictarum dominarum Sophie & Gisle detentum per Joannem Peccoflom dicti loci, & recipitut fictu novem flatia blave interzade, medietatem vini, duas fpallas, duas fugarias, unam acciam, unam Gallinam cum XII. ovis, duos pullos pro fictu, & X. foldos pro collecta . Et unum manfum terte jacentem in dicho Terrarorio, cujus manfi non eft nifi medieras dictarum domimarum derenium per Rigum Balderam de dicto loco, & tecipitur pro fichu novem ftaria blave interzade, medietatem vini, duas spallas, duas fugarias, unam acciam, unam Gallinam cum XII. ovis , & duos pullos. Et unum manfum tetre jacentem in terratorio cafalis, de quo manfo non erant nifi due partes dietarum dominarum, & tertie pars eft domini Petri lare detentum per Dominicum , & Ziliolam fratres de dicto loco , & recigitut pro actu dicti manti XXVII. ftaria blave interzade , mediciatem vini ,

duas ipallas, duas fugarias, duas Gallinas cum XXIV. ovis, due paria pullorum, XXXX. foldos pro collecta, & decimam rotam d fti manfi . Item cum appareat quod caftrum, & caftellare tilve tenebantur ad feudum a domino Henrigero Abbate Ecclefie de Vidoro, & iplum dominum Henledisium fuisse investitum ad seudum de iplo caftro, & castellari per iplum Abbatem, & nunc ap-pareat dominos Rizzardum & Guecellum filios domini Gerardi de Camino inveftitos ad feudum de ipfo caftto, & caftellari per didum Abbatem, & posseffionem ejus ingressos, dicimus, dererminamus, & arbitramur, quod posito, & inducto dicto domino Tho-masio per Commune Tarvisir in liberam , vacuam , & expeditam postestionem , & quali bonorum , possestionum , & jurium predictorum, que poffedit, vel quali, dictus dominus Anfedifius tempore mortis sue, & facta eidem domino Thomasio per commune Tarvisii bona securitate de varentando, & destendendo, ut supra dictum eft per Sindicum communis Tarvilii ad hoe fpecialirer ordinatum, iple dominus Thomasius reneatur, & debeat, facere finem, & remissionem Communi Tarvifii de repressalits fibi conceffis per Commune Padue . Er fi in polleffionibus, que fpecificate funt per dominum Thomafrum de heredirate domini Anfidifii de Guidotis effent (pecificate alique polleffiones que adjudicate funt communi Tarvifii, quod ipfi communi nullum inferar prejudicium. Preteres dicimus, arbitramur, & precipimus, quod predicta omnia universa, & fingula fie attendere, & observare & adimplere debeant partes predicte, fecundum quod fuperius feripta funt , fub pena in compromifio appofita & contenta. Et ibi in continenti di-Aus dominus Thomafrus Caput nigrum & Oto Notarius de Nigrifia Syndicus, curator, & Procurator nomine communis Tarvifij, & dominorum Gerardi de Camino , & ejus filiorum dominorum Rizzardi, & Guecelli prefentes, laudaverunt, & approbaverunt, ratificaverunt, & emologaverunt dictam fententiam, fen arbitrium, & omnia fupradicta univerfa, & fingula, & attendere . & trium, ce comme auprauera unvertu, ce inguin, & attendere, & oblervate promiferant in omnibus, & per omnis fineat fugerius sant express. Et nec omnis lata, & atbirrata, precepta & promunciata, traisseata, emologara, & approduta succura, sicut santinis cripta sunt ipsa die Veneris prima Aprillis, loco predicto, & Teftibus , prefentibus per ..... poft completorium , prefentibus , & exiftentibus ibidem femper Bartholomeo Notario de Thofredo curatore, & Procuratore Guidori fili domini Rambaldi comitis Tar.. & Procuratore ipfias domini Rambaldi tanquam legitimi administratoris dicti Guidoti ejus filit, curatorio, & Procuratorio nomine pro eis, & prefente, & existente eriam ibidem domino Rambaldo comite predicto.

Ego Albertus filius quondam Rolandi Norarii de Lovato facra Palarii Not. omnibus predictis interfui, & me (ubscripti.

Ego Terifius de Bonaverio Sac. Palatit Norarius predicte pronunciationi & publicationi interfui, & de mandato dictorum Arbittorum & me subscrips. Num. CCCXII. Anno 1289. 6. Miggio .

Gerardo da Camino Conte di Coneda compora il Caftello di Cavelano, e ne è invoftito dal Patriarca Raimendo - In notis quond. fer loannis de Lupico Notarii Utinettia

Notarius Joannes de Lupico

Gerardo da Camino confessa di aver ricovuto in fondo dal Patriarca d'Aquileja i Casselli di Mesco, di S. Cassano, Crudiguano, Seravaule, Reconzuto, Cavolano Sc.

Recognitio Domini G.de Cruñoo, qui confiturat se habailse in Guadam rethum de legalem junza confactum Terre Forjisali a domino Raimendo Partineza Aquileiens Custrum Mischi; irem Carlum S. Castrum, S. Castrum, S. Castrum Crudiganni se unacupatum cam burgo Terre Setravalli, & castrum Regenauti, & Castrum Carlonic cum omnibus villis, Marier, Librellis possibilisti bios indea dista Castra spredantibus, de quibus idem dominus Patriarcha illum tenc investivit.

Actum fupra Carnolum in Parlamento ibi celebrato, ut conflat manu fer Berhaldini notarii facri Palatii

Num. CCCXIII. Anno 1289. 17. Luglio.

Lettera di Niccolò Papa IV. ad Alberto dalla Scala, e al Comune di Verana progandali di prefiar ajuto e favoro all' Abatt di Vangadizza molefiato'da' fuoi vicini. Ex Annal. Camal. T. V pag. 178.

Nicolaus Epifcopau ferrus fetvorem dei ditche filto nobill viro Abbetto Capitane de Communi Venome filaterm de apobolicam besedétionem. Citea forendas personas Ecclefalt, ext confilis de auxillis opportunis maxme in loss finitimis confituats persona et auxillis opportunis maxme in loss finitimis confituats protecture deum, at intellezimas, fludia vestra liberate laudabila reddisis, de vites vestre protectie liberaties excitatis, de, quia hee nobis est pad illum menitoria comprobantar, de cajus dentera proceduni erribationdes ettene, nos, qui vobis, at pater filtu in utroque homine malitiplicati optamus incrementa virtutum, devotionem vestram describationes excitatis, de la filtum devotionem vestram describationes excitationes de la filtum describationes extense, and confirmation de la filtum describationes extense, and confirmation de la filtum describationes extense, and confirmation de la filtum describationes extenses de la filtum describationes de la filtum describa

Documenti:

172 ftram invitamus follicite ad operum pietatem . Ex inliquatione li quidem admodum querula dilecti filii Bernardi Abbatis Monafterii Sancte Marie de Vangaditia ad Romanam Ecclesiam pullo medio perrineutiis Adrientis Diecefis auris nofita percepit , quod intes femina putitatis in codem monafterio in fructum fanctitatis crefcere confuera , fuperfeminante zizania homine inimico, idem Abbat tam infra idem Monafterium, quam extra in bonis ejufdem monafterii turbinis quaffatus fluctibus, turbationis vexatus procellis, fubditorum quoque fuorum continuis moleftiis circumpreflus, monafterium ipfum, prout ad fuum pertiner officium, nequit fpizirualiter & temporaliter pacifice gubernate; propter quod idem Monafterium jugiter jacturis gravibus lacerarur. Nos itaque qui Ecclesiarum & personarum ecclesiafticarum quaffarionum onera ex injuncto nobis apostolarus officio nostris humeris bajulamus, super his compatientes vehementer Abbati & monafterio memoratis, ac propterea defideranies auxilio veftri favoris eidem Abbati in bonis fpiritualibus & temporalibus ejufdem monafterii apratam & oppottunam procurare quierem , univerlitarem veftrant rogamus; monemus & hortamur attente, quatenus ob reverentiam apoftolice fedis ac noftram eidem Abbati in coolervatione bonorum einfdem monafterii infra diftrictum veftrum confiftentium favorabiliter affifientes deris operam efficacem, ut idem abbas illa pacifice poffidere & percipese valeat in utilitatem monafterii, qualibet conrradictione ceffante . Non obstante quibuscumque alienationibus vel distractionibus illicitis de predictis bonis per memoratos occuparores & detentores prefumtis. Has autem preces fic ad liberalitatem exauditionis liberaliter admittatis, quod ex hoc grati reddamini retributorum bonorum omnium Deo, & nos devotionem veftram multipliciter commendantes favorabiliter ; cum innotuerint ; veftra jufta defideria profequamur. Dat. Reare XV. Kal. auguft pontificatus nofiri anno fecundo .

### Num. CCCXIV. Anno 1289. 13. Ottobre :

Carte diverfe ed atti prefentati nelle differente tra il Doge di Veo netia; e il Patriarca d' Aquileja , al Vefceve di Tripeli Giudica delegate dal Somme Pentefice per concluder la pace . Dal codice ms. Bernardo Trivifano , ma poco fedelmenie trascritto .

Millesimo ducentesimo oftuagelimo nono, decima tettia oftubris Capta fuit pars qua per tractatores noftres debeat tractari, qued pacta inter nos, & dominum Patriarcham facta permaneant fi rma, & quod Passiarcha compleat fententias, seu diffinitiones faetas per illos de Venetiis, qui fecerunt eas ex forma alregius concordie, five pacis facte. Item quod reftituat ea, que iple abitulit, feu fecit auferri Venetis vel aliis debitoribus Venetorum infras terminum eis conceffum ex forma pactorum . Item tractent quod dominus Dux, & Veneti habeant jurifdictiones, & jura in toto , vel in parte, que & quas Patriarcha, & Ecclefia Aquilejenfis dicuntur habere in Ifiria, pro eo quod fit conveniens. Verum fi predicta non possent haberi, fint contenti tractatores nostri compromittere in dominum Niceleum Papam quartum de queftioni-

...

bus, controvetfii, & d'scordis, que vettantur inter domsams Dacem, & Commune Ventoroum ex ans parte, & dominum Fattarcham, & Ecclasm Aquisiçonsem ex altera super proprietate positiones, et quasi, justificiano. & alignorm justium, ettraram flitte, & debem cognosci simul, de semb ium de proprietaram superatura de la constanta de la companyamenta del companyamenta de la companyamenta del companyamenta de la companyamenta del companyamenta

Hoc of feripsum domini Patriarcho Aquilejenfis, quad wenerabilis pater dominus opficopus Tripolisanus dedis prodiffit Traffatoribus .

Intendit dominus R. Patriarcha Aquileje, suo, Aquileje Ecclesse, domini Alberti Comitis Goricie, Episcopi & kominum de Terge-Re . & generaliter omnium fidelium fubieftorum . coadintorum . & fautorum fuorum nomine compromittere in dominum Papsmi de omnibus litibus, questionibus, controversiis, discordiis, & guerris, que vertuntur, vel verti poffunt ufque ad diem prefentem inter ipfos, & eorum quemibet ex una parte, & dominum Ducem, & Commune Veneciarum, & omnes fideles, ac fubicetos, coadipiores, & fautores corum ex altera, tam fuper Parentina, Justinopolitana, & Emoniensi Civitaribus, & Rubini, Pirani, Insule, ac Humaghi terris, & Montone, Sancti Laurentii, & Mu-chori Castris, & Castro & Borgo Muchile, ac jure, jurisdictione, & domigio dictarum Civitatum, terrarum, & Caftrorum, quam fuper deftructione Caftti Sancti Georgii, nec non omnibus damnis , & injugiis datis hine inde , tam fuper predicis omnibus, & fingulis diffiniat , arbitretur , fententiet , ordinet , & declaret sam amicabiliter, quem de jure, & alte ac baffe pro fue beneplacito voluntatis. Item fuper reftitutione bonorum mobilium, que ablata fuiffe dicuntar hominibus de Venetiis, feu fubiectis ipfius , quam per homines de Tergesto, & super processu habito Super illis per arbitros ad hoc assumptos , fecundum formam paeis facte per dominum Episcopum Concordiensem , placet ipii domino Patriarche , quod R. Pater , & dominus B. Episcopus Tripolitanus diffiniat fecundum quod poftulat ordo Juris. Hoc dicit dominus Patriarcha in scriptis prefato domino Episcopo Tripolitano , ficut et dixit hodie oraculo vive vocis.

Hoc of Cripsum, quod Traffatores prodiffi domini Ducis dodon runs domino Episcopa Tripolisana.

Intendent Ambsfeisores domini Daeir, & Commanis Venetrum, quod perminentibus firmis pedit indami nisis inter dominum Alsperium Geno tunc Ducem, & Commune Venetorium et et al. (2000). The commune Venetorium de ceta, & confinamione, & approbation i pidorum padorum cam quibaldam sadditionibus fadis inter dominum & Fattischam Aquilet ex aus pare, & dominum D. Tengolom sunc Ducem, & Commone Venetorum ex altern, & pedis facili inter dominum flattorium de commune Venetorum ex altern, & commune Venetorum ex aus productorum de commune Venetorum ex aus productorum exception de commune Venetorum ex aus productorum exception de commune Venetorum exception de commune venetorum

te , & predictum dominum R. Parriarcham . & Ecclefiem Agni. ejenfem ex aliera, & fententiis, feu definitionibus factis per fapientes de Venetiis ex forms iplorum pactorum, que per ipfum dominum Parriarcham debeanr compleri, & quod dictus dominus Parriarche rettituat ea, que iple abftulir, feu fecit auferri Venetis, vel aliis debitoribus corum infra terminum eis conceffum ex forma pactorum compromittatur per dominem Ducem, & Commune Venetorum in Sanctifimum Patrem dominum N'colaum Papam quartum de quettionibus , controverfits , & discordiis , que vertuntur inter iptam dominum Ducem, & Commune Venetorum ex uca parte & diftum dominum Patriarcham, & Ecclefiam A. quileie ex altera luper proprierate & poffestione vel quafi jurif. dictionis, & aliorum jurium Terrarum tftrie , ita quod fimul & femel cognofeatur, & definiatur per dictum dominum Papam tam de proprietare, quam de polleftionibus difte jurifdictionis , & aliorum jurium predictorum per arbitrationem, arbitrium, per rariocem , laudationem , ordinationem , & amicabilem compositionem , alte & baffe ficut fibt videbitur .

Hoc oft aliud scriptum danum per Traftatores domini Ducis domino Bpiscopo Tripolisano.

Compromitizate per dominum Dacem , & Commune Vereits um in farch'lümm Partem dominum Nicolum Papam questum façer tettirottope meterationum, & tetum mobilium acceparaum vel turnomikizum, fee impediatum anne paem factam per dominum Epifcopum Concordientem o conofestur per dictum dominum Epifcopum Tripolitum en et pistoput de factorum, & di tite grocefam et que fapientes de Venerits justicionum, & di tite grocefam et que fapientes de Venerits justicionum, & di tite grocefam et que fapiente de factorum de factorum de factorum de factorum de factorum fementiatum datatum per apiente factorum de factorum d

Item quod jasta dudam inits inter dominum Gregorium inceesteim Aquijeje ex uns jarte, & dominum Raynerium Geoture Ducem, & Commune Venerium ex altera, & confirmation
en a

Item quod pax & pacha facta inter dominum Ducem, & Common Venetiaum ex une parte, & dominum Comiries Gotific ex abtes genitus observater- Item quod Commune & homines Tetta gelif debeato observate pacem, & pacha facia inter dominum Ducem, & Common Venetiaum ex una parte, & Ipsor ex abtest pringris vero, offensionabus, & damnis dair & facial per cos pacific pacific

75

ddminum Epicopum Tipolitanum, & quod ipfe de pino, & cipaciorum tiepitus poditi cogosécre, ordiaere, & defigire prout fibi videbitur. Et laper refluxione locorum Antiguni; viciarus, Sandi Pert, & Calit & Barghi Mugle facicod, vel non lacienda compromitraru in dichum dominum Epicopum Tipolitanum, ita quod ipfe de pino, & fine jadiciorum tirepius politiaper predictis cogosfecre, examinare, & diffinire pro fue benepalacito volanatisti. Item quod facho compromitio in dominum Papam, ut dichum est, if pax, & fixe intere dominos fupraferipos, & corum valfillos, fabditos, coadiantere, & fastores.

Dominus Episcopus Tripolitanus subsequenter dedit Juprascriptis Trastatoribus domini Ducis & Communis Venesiarum quoddam aliud scriptum seneris videlices .

Intendit dominus R. Patriarcha Aquileje fuo, & Ecclefie Aquileje , domini Alberti Comiris Gorieie , domini Episcopi , & hominum Tergefti , & generaliter omnium fidelium fubiectorum , coadiutotum, & fautorum fuorum nomine, de omnibus litibus, queftionibus, conrroversiis, discordiis, & guerris exortis tam in mari , quam in terra ufque in diem prefenrem inter ipfos ex una parte, & dominum Ducem, & Commune Venemarum, & omnes fideles, & fubiectos, coadiutores , & fautores corum ex altera compromitiatur in dominum Papam Nicolaum quartum, ita quod de his omnibus diffiniat tam amicabiliter , quam de jure , & alte , & baffe pro fue beneplacito voluntaris. Item quod fuper reftitueione rerum ablatarum ante pacem factam per dominum Epifcopum Concordiensem cognoscatur per venerabilem patrem dominum B. Epifcopum Tripolitanum de plano & fine ftrepitu judiciorani , & fi rite procesium eft per fapientes de Venetijs Juxia tenorem pacis predicte, debeat fieri reftitutio fecundum tenorem fententiasum datarum per sapientes predictos, alioquin predictus dominus episcopus debeat cognoscere de plano, & fine strepitu judiciorum de fententia fupraticha, & debeat tanquam Atbitet, & amicabilis Compositor diffinire, ita quod omnia loca, & Castra per Venetos poft dictam pacem occupata in Iftria, prius refitruantur ipli domino Patriarche , danda illis quorum funt , & que diftrufta, fen dirura funt, reparentur .

Ikm plact i fi domino Patriarche omnia pacta iniz inter feileit recordationis Gregorium Patriarchum Aquileje ex una patre, & dominam Raynetium Geno, tanc Ducen Veceritzum, cum reformatione setta teper Illis pectis inter dominam Laurendium Teupolum tunc ducem Veceritzum, & Isfam dominam R. Patriachum tervair cum Conditionibus appoints in pactis cidem, hoc fairo quad inic nicel faithfact de fubrataits meeto tempore.

Item placet hominibus de Tergeho fervare pacem influm per dichum dominum Epifonum Concordientem , fercadum formum promifionis cis fact per divud dominum Epifonyam per influmentum publicum dichi domini Epifonyi figilio musitum , hoc fairo qued fi qua de his, que in dicha pace continentar, funt ficta, feu exequation undata, pro completis habeanut, & fatti, fi quid forte refuer fairchdam , placet cis complete:

Item placet domino Patriarche, qued facto compromisso in do-

176 minum Papam, ut dictum eft, ceffent omnes offense hine frete inter predictos dominos , vaffallos , fubditos , fautores , & adiurores coum. Et quod Carcerati relaxentur hinc inde omnes, &c quod omnes fautores, fubiecti, & adiutores dictorum dominorum eiecti de Civitaribus, feu locis fuis , five qui exiverunt proprio motu, gaudere & uti debeant libere omnibus poslessionibus, & aliis bonis fuis intus & extra, donec hujufmodi arbitrium fuesit promulgatum.

#### Die fabbati XXII. Octobris.

Venerabilis Pater dominus B. Episcopus Tripolitanus dedit dominis Traftatoribus domini Ducis Venetiatum quam cedulam hujus tenoris videlicet . Cum Revetendus in Chritto pater dominos B. Epifcopus Tripoltranus pro parte Sanchiffimi patris, & domini domini Nicolai Pape quarti , tequifiviffet venerabilem parrem dominum R. Patriatcham Aquilejenfem, quod faceret domino Duci , & Communi Venetisrum treguas ad duos annos , prefatus dominus Patriarcha refpondir, fe ob reverentiam Apostolice fedis. & ipfins domini Episcopi , & in favorem Terte Sanfte pararum fore facere tregnas hujufmodi ad dietum tempus, & amplius ad beneplacitum tpfiu's domini Episcopi, ira quad ipfe reftituarur ad postessionem Civitatum, & Caftrorum Iftrie, quibus tempore fuo fpoliarus eft , feilicet Juftinopolirana , Emonenfi Civitarum . & Montone, & Mucho, Grifignane, & Vicinarus Sancti Fetti , & Antignane Castrorum , & Terrarum Rubini , Insule , Pirani , & Humaghi , & Castri & Burghi Mugle , & juris & jurisdictionia, & dominii diftarum Civirarum, & Caftrorum, vel quod difte Civitares, Terre, & Caftra penantur ex nunc in manu Apostolice sedis, & idem dominus Patriarcha paratus est prebere coram do-mino Papa postessiones, & spoliationem predictarum Civitatum, Terrarum, & Castrorum, juris, jurisdictionis, & dominis predictorum, placet & domino Parriarche, quod 6 fieri contigerit rieguas hujufmodi relexari debeant libere carcerati hine indea vel faltem fub cautionibus, & ejecti de Civitatibus, & terris, feu locis fuis gaudere, & uti debeant possessionibus, & aliis bomis fuis intus oc extra .

Die predicto Tarvifit in domibus Ecclefie Sancte Marie majoris, ubi hofpitatur dictus dominus Episcopus Tripoliranus, prefentibus domino Bernardo de Brugeriis Priore de Pilizana, & domino Bernardo de Brugertis Monacho Sannodienti Capellant dicti domini Episcopi , domino Simeone Manno Primicerio Sanchi Marci Veneriarum, Ruftichino Benintendi notario. Coram presentia Venerabilis Patris domini B. dei gratia Episcopi Tripolitani Apos stolice fedis Legari ad exequendum , & complendum cum demino Duce , & Communi Veneriarom fibi commifia per fummum Ponrificem in fublidium Terre Sancte nobiles viri domini Andreas Dandulo filius domini Ducis, Hermoraus Jufto , Joannes Comaus Procurator S. Marci , Nicolaus Querinus , & Rogerius Mausocenus Traffatores, & ambaxiatores domini Ducis, & Commumis Venetorum fecerunt legi quandam cedulam, cujus renor talis eft : Super queftionibus , controverfiia , & discordiis , que funt & effe poffunt inter Venerabilem Patrem dominum &. Patriarcham,

& ecclefiam Aquileje ex patte una, & donfinum Ducem, & Commune Venetiarum ex alerra, fuper juriid:chione &c. Et predicta cedula perlecta, & intellecta talem proteitationem fecernnt coram ipia domino Episcopo, fic dicentes, dicimus & protestamut : Nos Andreas Dandulo filius domini Dices, & locii ut fupra tractatores &c. coram vobis &c. nomine iplius domini Ducis, & Communis prefati, fpe ratifiabitionis ipforum, feu ab eis qui parati fumus : exegui & complere totalitet intuitu Dei, & ne fuccurfus Terre Sancte impediatur, quod left m eit coram vobis, & continetur in cedula anredifta, et modo & ordine fupradicto dieimus , & proteftamur fre ratihabitionis predicti domini Ducis, & Communis, feu ab eis de tregua factenda ufque ad duos annos , & complenda eum Venerabili patte dontno R. Patriarcha Aquilejenfi, nunciata nobis per vos venerabilem patrem predictum dominum Episcopum Tripolitanum Apostolice Sedis legatum Er Gusmerius de Madonio interfuit, & rogatus fuit inde conficere publicum inftrumentum .

Traffatores prediffi dedorunt suprascripto dimino Episcopo Tripolisano quamdam cedulam bujus senoris videlices.

H Dicunt ambalciatores, feu Trachatores domini Ducis. & Communi Ventrorum, quod dicit dominis Duci, & Commune Ventrorum funt contenti, quod saper questionibus , controversitis, de alisi super jurislatione, & jurbus totus Provincei Intricomptomistatus in landistimum Pastern dominium nodum Paptum quattum, ita quod simul & femel cognosierare, e distinstat per dictum dominium Paptum tam de proprietare, quam de posteriorem, per abititimum, per tantorum, lustadiorem conditationate, per abititimum, per tantorum, lustadiorem conditationate de amechilem compositionem alse, & basse, sicus et videbitat. De datumis verto datis hine inde vadet damma pro datumo.

Item quod saper restitutione meccasionum, de terum mobiliam accepatum, voi untoministam, sea supediratum anne pacem factam per dominum Ensicopaum, sea supediratum anne pacem factam dominum Ensicopaum Conconsicutiem, cognosicaur per dictima dominum Esticopaum Tripollessom de plano sine titesptat judiciorum. Est fair pracelliam de per sapientes de venecia judiciorum. Est fair pracelliam de per sapientes de venecia judiciorum. Est fair pracelliam de per sapientes de personales de concentratum de saram per sapientes presidentes, de concentratum de saram per sapientes presidentes, de sapientes de plano, de saram per sapientes de sapientes

Et quod pads dudum intra intet dominam Gregotium olim etétus Aquilepiene ex ans parte, & dominam Rahentum Geno tune Ducem, & Commune Venetorum ex altera, & confirmatio, & approbatio cam quibufdam additionibus fréis inter dominum B. Patriarcham Aquilejenfem ex uns parte, & dominum L. Teupolum Ducem, & Commune Venetorum ex altera, & pafes teliente dictum dominum B. Patriarcham, & Ercleisum Aquit; em ex ana patre, & dominum Joannem Dandalum Ducem, o. Commune Venetorum ex altera, firms permaneant, & penitum policytosute.

of ab ifta cruce usque adjaliam subsequencem voluir facere Dominus Dax.

Itum quod pax, & pacta facta inter dominum Ducem. & Commune Venerorum, & dominum Comitem Goricie ex altera penisus observentur .

Item quod Commune & homines Tergesti debeant observare pacem, & pacta facta inter dominum Ducem, & Commune Vene-

rorum ex una parre, & ipfos ex altera.

De joiuris vero , offenfionibus , & damnis datis , & factis per eos domino Duci , Communi , & hominibus Veneriarum a rempore dicte pacis , & pactorum hucufque , compromirratur in dictum dominum Episcopum Tripolitanum, & quod ipse de plano, & fine ftrepitu judiciorum possit cognoscere, ordinare, & diffinire prout fibi videbitur .

Item quod facto compromiffo in dominum Papam , ut dictum eft , fit pan & fiat inter domioos fupraferiptos , & corutt vaffal-

los, fubditos, coadiutores, & fautores.

Super facto tregue ita dicitur , quod fiat tregua ufque ad duos annos, fecundum quod vos domine Episcope Tripolitane dixistis .

Dominut Epifcopus Tripolisanus dedis unam cedulam bujus senoris , videlices .

Videtur do nino Episcopo Tripolitano, quod fi fiat zestitutio Castrorom a tempore incepte ultime guerre occupatorom possir fieai pax. Ceftia autem vel loca funt ifta, feilicer Mucho, Vicinatus Sancti Petri, Grifignanum, Antignanum, & Muglam, & quamvis fit peritom ex parte domini Patriarche, quod debear fieri refliratio, repaiatio, five reedificatio Caftrorom illorum, fperae idem dominus Episcopus, quod com restitutione, five repararlone, vel reedificatione facier dictum dominum Patriarcham effe contentum .

Traffatores domini Ducis dederunt diffe domine Episcopo Tripolitano unam aliam cedulam bujus senoris .

Respondetur per Tractatores domini Ducis , & Communis Venetorum comino Episcopo Tripolitano , quod dominus Dux & Commune Venetorum recepit Burgum Mugle cum his pactis, quod facta concordia de guerra prefenti burgus Mugle debear dimitti, & paratus eft dominus Dux, & Commone Venetiarom dimitre-ze ipsum facta diffinitione inter ipsum dominum Ducem, Commune & homines Venetorum, & Commune & homines de Tergefto, de his de quibus debet fieri compromissum in dicto domino Episcopo , dummodo indulgear hominibus dicti Burgi , & flat remissio per dictum dominum Parriarcham de co, quod se dederunt domino Duci, & fuerunt cum eo in prefenti guerra , falvis pa-Ais, & fidelitare, in quibus homines aicil burgi tenentur domino Duri, & Communi Venetotum . Castrum vero Mugle reddatur domine Parriarche fatto compromiffo fecundom formam tractains in dominum Papam, & eo compromisso acceptato pet ipsum. saivis pactis & fideliiste, quibus homines dicti Castri tenentur domino Duci, & Commani Venetiarum, dummodo indulgeat liominibus dieti Cafter , & fiar remiffio per dominum Parriarcham

tham de eo quod fe dederunt domino Duci, & faerant cum es

in prefenti guerra .

De Caftro Mucho responderur disto domino Episcopo, quad hominibus de Tregello, qui cenent distam Castum de Mucho reducii; pet pacem in Tergestum, & sper bonis occum cum en centrate, que videirur dicha domino Episcopo Tripolitano, i psi debenni restirutare dicham Castum domino Episcopo X Eccliste (Esta de Castum domino Danson). Esta de cita de cita

De Grifignano responderur, quod Vicardas coadrurot domini Ducis, & Venetorum tenet ipsum Castrum sicur rem suam, & quod dominus Dux intendits, quod ipse Vicardus de dicto Castro stabit sententic Curie Vassallorum dicti domini Parriarc'ie Aquileienss, quod si dictus Vicardus Secte noluciti, dominus Dux

non intromitter fe de co.

De Vientru Saeft Perti responderur quod ficho compromisso ju didum Papam secundum formam Trasfanus , & co acceptato per ipsum redderut vienntus S. Perti cum tall conditione, quod afiqua fortilitita non fiant in co, nis prins diffinitum fuerir per dominum Papam de his , de quibus fuerit compromissim in consecundum fuerir fum in co.

De Antignaco respondetur, quod Antignanus est de districtu Justinopolis, que dicitur Capiliria, & cadit in compromissum sieur Justinopolis, propret quod non viderur, quod inde debeat siezi

restitutio.

Item quod pro pace ferbanda apponatur pena mille marcharem sari, meditas cupus pene cedat drie Exclicit Romane, & alreza medictas parti fervanti pacem. In compromifio autem facendo in dichum Fipam fimilip pena apponatur, at jus pene medicas tedit drie Eccleia Romane, & alreza medicas parti fervanti perun in compromifio autem findo in domunem Epifopam Tripolitanum fecundum formam trachatus apponatur pena quingentum municatum autic, cuju amedicas cedat, ut fapra, lientum metamum autic, cuju amedicas cedat pena de la composita de la compos

In Dei nomine amen. A nativitate ipfaut millefimo dacentefino chuagefimo nom, die fecundo mentin novemburs, fecunde indictionis, nobilea viri domini Hermeraus Juffo, Joannes Corrasius Frocurator Saschi Marci, Nicolaus Quetinani, de Rogerius Mautoream Trucktuores findici de procuratores illustris domini Domini Domini dei gratia Venerio, Dilimatie, aprocurative de manifolia del gratia Venerio, Dilimatie, aprocurative Communis Veneriorum exilientes coram preferita Veneriorum exilientes coram preferita Veneriorum de accupantomis, five fabidium Terre fancte, nomine organicio, die gratia Epifogoj Tripolitani Apodiocie fedia Legia de accupantomi, die findicario, de jim domino Duce, de Commune Veneriatum dixerunt, de prorefisti funt, quod parati etant, de funt ob dei reverenzium, de ne faccurfus diche Terre fancte impediatur, comptoniteter in fanchifimum paterm dominium Nicolaus Papar quatum fecandom forum medaleturum dazumus.

mountain Grough

Postedarum predicho domiro Epifcopo Tripolismo, & teceptarum per cam, quatum erco faperiu ed infettus. Er facces percam, quatum erco faperiu ed infettus. Er facces percam, de am firmare, in qua predicii Tractacores domini Ducit & Common Epifcopo Tripolismo in casis, que vertirus inter predicto domino Buerom. & Common Petrelismus can na parie, & dominom Ducerom. & Common Petrelismus can na parie, & dominom Ducit & Common et veneiram en esta petre de dominom Ducit. & Common et fugar dizerant, & protectisti fur coram codem dominon Epifcopo Tripolismo monito predicto domino Patrier. & Common venetrosam, quod patrie rann, & finar reciper. & Erratt. & Greate reguent cam predicto domino Patrier. & Erratt. & Greate reguent cam predicto domino Patrier. & Erratt. & Greate reguent cam predicto domino Patrier. & Erratt. & Greate reguent cam predicto domino Patrier. & Common Patrier. & Greate reguenta cam predicto domino Patrier. & Common Patrier. & Common Patrier. & Greate reguenta cam predicto domino Patrier. & Common Patrier. & Comm

Adt faer bec omnit in Cirrate Tavviši in Monaferio S. Matie Majour prefernibas domino Bernardo de Emperiis Priore de Flicaras excilaro dichi domirci Epifeopi Tripolitati, domino Simoon Manon tramiterio Sacidi Martie de Venetiris, Alberto Clezico norzio cividem domini Epifeopi Tripolitati, & Quitichino principale de la compania de la constanta de la constanta gostifica.

Ego Gusmerius de Madorio imperiali auctoritate notatius publicus, & Ducatus Veneti feriba predicis intersul, & es rogetus serifi, & publicavi.

Dominus Episcopus Tripolitanus dedit unum aliud scriptum. Fatriarche Aquileiensis Trastatoribus domini Ducit; cuius talis est tenor.

Supez quetionibus, controvensiis, & discordiis, que sunt de possibus inter venetabliem partem dominum Raimundum Partiarkum. & Ecclesium Aquileiensem ex parte uns., & dominum Dacem, & Commune Venetroum ar altera, spez jarisdictione, & juribus corporalibus & tocopporalibus Civitatum Parentine, Emonensiis, & julitinopolitare, ex Terrarum Rubini, Rumaghi, Pirari, Infule, & Caltoram S. Lustentii, & Monone, & universative in Sarchisman Parent om dominum Nicolum Papam quartum, ita quod simul & seme longioristar, & dessiniatur per sum ram de propriestes, quam de possissimo in particum, practicum, para sistemi para destruitario sarchismo partem non, per arbitrismi, rasionem, per arbitrismi, rasionem, ludationem, ordinasionem, contassionem, seme solitarium, rasionem, ludationem, ordinasionem, ordinasionem, of smitchillem compositionem alte, & basis sicul videbitus de placo sine stretius & sguar a positioram.

Item fopet selltratione terum mebiliem acceptatem, vel intromflarum, feu impeditatum anne precen faftam pet dominum Epifcopum Concordinelem cognofictut pet dominum E-pifcopum tripolitarum de plano fine fireptio judiciorum de fenentiti dicitis, & debest ranquam asbirer, & amicabilis compositor diffinie, ira quod Caftrum & Esagum Mugle fafto compromillo predictio in dominum Papam, & co acceptano pet i pfum retiliustamest domino Pataliacke, dummodo lodulgatura kominibusi diti Bus-

Et. & Cafti, & fat remiffo de co , qued fe dederunt domind Duci, & fuerunt cum eo ad guerram prefentem, falvo jure dict domini Ducis, & Communis Venetiacum, fi quod habent , feu debent habere de jure .

Item Caffrum Mucho hominibus de Tergefto, qui tenent dictum Caftrum reductis per pacem in Tergeftum, & fuper bonis corum cum en fecuritate, que videbirur dicto domino Episcopo Tripolitano, restituarur domino Episcopo, & Ecclesie Tergestine.

Item de Caftro Grifignani ftabit Vicardus, qui illed tener, fectentie Curie Vassallorum dicti domini Patriarche, quod si facete

noluerit, dominus Dux, & Commune Venetiarum non debeat in-tromittere fe de ipfo. Item Vicinatus S. Petri facto compromiffu in dominum Papam Tecundum furmam Tractatus, & co acceptato per ipfum reftirustur tali conditione, quod nulla fortiliria fiat in eo, nisi diffinitum fuerit per dominum Papam de his de quibus in eum fuerit compromissum.

Item Antignanum vadat in comptomidum ficut Juftinopolis. Item quod pacta inita inter felicis recotdationis dominum Gregorium Patriarcham Aquileje ex parte una, & dominum Raynerium Geno runc Ducem Venetiarum cum reformatione fupet illis facta inter dominum Laurentium Teupolum runc ducem Venetias rum , & ipfum R. Parriarcham ferventur cum conditiunibus apofitis, in pactis eifdem, hoc falvo quod hinc inde fatisfiat de

Subtractis medio tempore,

Item quod Commune & homines de Tergesto observare debenne pacem factam per dominum Episcopum Concordiensem secundum formam promiffionis eis facte per tpfum dominum Epifcopum Concordienfem per inftrumentum publicum figillo difti dominit Episcopi communitum, hoc falvo quod fi que de his, que in dida pace continentur, facta funt, feu exequationi mandata , pro completis habeantur , & factis, & fi quod forte erectum faciendum compleatur per eos, ita quod fuper reflieutione rerum mubilium ablatarum per cos ante pacem factam per dictum domioum Epifcopum Concordiensem, cognoscatur per venerabilem patrem dominum Episcopum Tripolitanum.

Item quod Pax & pacta facta per dictum dominum Episcopum Cuncordiensem inter dominum Ducem & Commune Venetorum ex parre una, & dominum Comitem Goricie ex altera, penitus obfervetur, dummodo alia negotia precedant. Item quod factu compromissu in duminum Papam, ut dictum

eft, & co acceptato per ipfutty, ceffent omnes offense hine inde inter predictos dominos, & vasfallos, fubditos, & fautores, & coadiutotes corum, & quud carcerati omnes relaxentur hine inde, & quod omnes fautores, & adintores curundem dominorum ejecti de Civitatibus, feu locis fuis, fire qui exiverunt proprio motu, gaudere , & uti debeant libete omnibus possessionibus , & alia bonis suis intus & extra , donec hujusmodi arbitrium fuerit promulgatum -

Hec eft intentio dumini Episcopi Tripolitani, quam ipfe dixit, & aperuit domino Duci, & Confiliariis ejus, & Capitibus de XL., & domino Hermorao Jufto in fecreto, videlicer, quod difficietur, quod Commune & homines |de Tergefto deftruant , & 103 mones mutos. A tortibitas Teagell faftor, & fictas et colormatis, feu verful nume ab, vinto prime guerte hecefque per colormatis, feu verful nume ab, vinto prime guerte hecefque per colo dete poll ordinationem, feurentiam, feu abbittum ficer and chem dominum pejicopum, prupuratias vero & fortibitas factas in mari ab initio dite prime guerre housufque definuant, & collant infra dom merfes port ordinationen, fue arbittum, & quod nullo tempore ea recedificabunt, pec facient ibi alia.

Er quod utriufque partis forbanniti , & ejecti, feu qui motu proprio exiverunt sam de Juftinopoli , quam de altiglocis , debenne redite ad possessiones fuas, sieut ipfe possessiones funt , feilicet in flara , in quo funt , ira quod per procuratores fuos , vel familium eas tenere , & habere , & eis frut poftquam diett exbanniti , &c ejefti, atque moru proprio exiverunt, venerint ad dominum Du-cem, & fecerint ei honotem debitum, jurando flate mandato domint Ducis, ficut domini fut. Additte, quod intelligitur de eie-Ais, & exbannitis , & motu proprio exeuntibus, qui ante guer-ram habitam cum domino Patriarcha jutabant domino Duci, illi vero exbanniti, & alii predicti, qui non ventrent infra umm mensem, & non jurarent stare preceptis domini, vel recedent a preceptis ipfius domini Ducis, & illi non exbanniti, qui in fururum recederent pro commiffis fore factis, vel offenkonibus de terris , quas tener dominus Dux , nou recipiantur , nec permittentur flare in diffricht domint Patriarche. Et idem e contrario fiat per dominum Ducem per omnia de exhannitis, & ejectis a domino Patriarcha, & de non exbannitis tecedentibus proprer commiffa fore fefta, & offensiones sub pena duarum millium marcharum argenti pro urraque parte , que cedar , ut fupra . Idem addatus de Tergefto .

Item petit dominus Patriarcha, quod pons factus apud Belfortem rotaliter amoveatur. Additto. Contentus erit dominus Patriar-

cha, fi pons ille non prorendatur aliquo tempore, ita quod attingar terrem domini Patriarche, & Comitis Gorlife.

Item quod fi que catena posita est per Venetos in flumine Saneli ponnis de Careto, vollavur, & quod dominus Dux, & Commune Vezenoram permittant homines domini Partiarche, & dommini Comitis Goricie, & subjectos & tautores corum ire tam per flumina, quam per mate, sicut ire consuevetunt ante guerram.

Item quod carcerati occasione hujas guerre, quicunque fint, & undecumque fint, five de Juftinopoli, sive aliunde, libere relatentur hine inde, non intelligatur de Venetis exbannitis per do-

mirum Ducem.

Item quod si pacem seti contingat, sat sirma pro parte pro pisis, & pro omnbus, & singulis sidelibus habitatoribus, & subrcits, & Lautoribus cotundem quicanque, & undecunque siat, setum conditiones prescriptas, & con intelligatat de Venetis exbannits per dominum Ducens.

#### Num. CCCXV. Anno 1489. 10. Decembre.

L'Inquisitor del S. Ossizio libera i beni di Vicenzo Sulimano, e di sua madre già condannati di cressa. Ex Tabulatio Civitatis Bassai.

Sententia Inquisitoris hererice pravitatis in Marchia Tatvifina .

Anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono, Indictione fecunda, die fabati decimo intrante Decembri in Civitate Vincencie in loco Sancti Laurencii, presentibus fratre Petro de Sonicio . fratre Antonio Cevoleta de ordine minotum, dominis Federico de Montebello , & Petro Stravolto Judice de Vincencia , Galvano notario Padavini , & Antonio notario a Scaletis omnibus de Vincencia, & aliis. Ibique Religiofus vir frater Franciscus infradicendus Inquifitor protulit fentenciam infrafcitpram in hunc modum dicens . Cum bona , possessiones , & jura que quondam fuere domini Vincencii qu. domini Sulimeni Judicis, & domine lacobine eius matris de heretica labe dapnatorum auctoritate papalium, & imperialium statutorum pet nos Frattem Franciscum de Drixino de Ordine minorum Inquisitorem heretice pravitatis in Marchia Tarvifina auctoritate apottolica deputatum extiterint publicata . Et infrascripta bona , possessiones, & jura inventa , & manifeftata fuerint fuiffe in bonis, & de bonts predictorum domini Vincencii, & domine Jacobine, & per iplos exritife derempta, habita, & poffeffa ficut fua, defensioni quorum bonorum, pollellionum , & jurium optulerunt fe omnes infrafcripte perfone que inferius denotantur. Nos Frater Franciscus Inquisitor prefatus cognoscens de ipsis bonis habita super his cognicione, &c diligenti deliberacione; Vifis, & discuffis mature juribus officii Inquiticionis hererice praviraris, juribus, racionibus, & inftramentis , & teftibus productis coram nobis ex parte defendencjum bona, possessiones, & jura infrascripta, habito quoque super his conscilio peritorum in hiis scriptis pro tribunali sedente pronunciamus, sentenciamus, & judicamus omnia instascripta bona, possessiones, & jura liberata effe , & expedita ab officio Inquisicionis heretice pravitatis intromiffa ficur de bonis , & pro bonis dictorum domini Vincencii, & domine Jacobine, & ea liberaliter, & rotaliter absolvimus , & liberamus ab officio antedicto , cum infrascripti omnes pociora jura in ipsis bonis reperiantur habere qu'am officium antedictum. Que bona, possessiones , & jura funt sita, & inter cetera eft unum terramentum cum domo murata fuper polita in burge Baxani , coheret a mane heredes qu. domini Johannis Trabuci, a fero & a monte via publica, & a meridie dominus Marrinus de Piscatoribus , & forte elii coherent. Quod rerramentum cum domo requiritur per Commune & homines de

Ego l'omafinus Martini de Piscatoribus facti Palacii notarius ac dicti officii inquisicionis interfui, & hoc inde scripti.

m 4 Num.

### Num. CCCXVI. Anno 1290. 5. Gennajo.

Billa di Papa Niccolò al minifre della Religion Francofcana nellà Marca Tri vigiana, commentendegli di predicare pertutta la Posò bincia con altri fei frate la Creciata per Terra Santa. Ex Tabulario Divi Antonii Patavii ettuit cl. vir Joseph Jannariusi.

Nicolaus Epifcopus fervus letvorum dei , Dilecto filio ..... mi rifteo fratium micorum Marchie Tervifine falurem & apoftolicam beredie orem. Neceffitates miferabilis terre fancte multiplices antiquas & rovas con abfque gravi amaritudine intra mentis obtre p erordes recenfentes, atque ad plenam liberationem ipfins, arque inte im ad fubventionem locorum , que to prefentiarum Chriftiniae chunet in erdim, nos & fra tes noftri inrensis defiderite fufr sartes . torer mela operala fublidia, que ipfi terre deo aufpice & f. Arofe tedule procurate fudpimes & fludemus, de tplojum siari in ce f' c per diverlas mundi partes Chrifticolis verbum cruet. deliberavimes proporendum , ad exequendam in provincia tibi commifla deliberationem hujulmodi re ac fratres ordinis tui, eo corfider tius eligentes, que magis ad id veftre religiomis debitum ses ichvitat. Ideoque predicande vivifice Crucis mimilletium to sadem provincia tibi ac fex fratribus ejuldem ordinis maturis . & diferens , stone ad hutefmodt apris officium , quos de diferetorum frattum Corfilio duxeres elegendos , prefentium aucoritate committimus in temiffrenem peccaminum injungentes , quarents tu & 112cm eligendi fiatres in codem officio juxta datam nobs a deo prudentam procedentes illud efficacitet & prudentet, non oblante quod het idem alis etiem fit commissum, exequi fludeatte; oinnes & firgulos fides or hodoxe cultores predicationibus ciebris & fednits exhorrando , ur ad retundendos impie gentit in petus competeendos infultus , & fuperbiam conterendam victorion m ejula m treifice erucis fignum devote fufcipiant , & illud propri's affigerres humeris, ar magis cordibusimprimentes, reverenter ar publice deferant , sique ad celerem prefaietette fucentfum pre nous animis totifque vitibus fe accingant &c. Dat. Rome ap.d 5. Matjam majorem nonis januarii pontificatus notifi anno fecundo.

## Num. CCEXVII. Anno 1290. 16. Gennajo'.

Il Vefevon di Trirett delegato dal Papa a predicar la Crociata nella Marca Triogiana commette d' Frati Francefcam di Padion di predicarla per la Cista . Et codem Tabulatio.

Betrardes miferatione divine Tripolitarus Epifeopus ad priditendam Cracem in Tervinia Marchia, & quibadam disis regionibes per fredem apoliulicam deparatus religiolis viris fruttibus Arrolino de Crifellione, & Paulino de Meciolaro Ordinia Micolum Corventas Paduant falutem in domino. De famofa ventra facussaundis & folerti diligentia pleasa in domino fadeciam obstances, ac priodio feprantec Charlis populum per vos ad cimpafficient & faccuríum fidelium terre farde soxitis propere metum ...
perfidi Soldani Bablionic confluentuorum perícuis alitic & iodaci, vobis & utrique vefirum predicandi Cracem, & iodalgentias concedendi per Civitatem Fadeamam & ejus diocetim fecundum formam literarum papalium nobis fupra hec chenellarum, quas vobis fob figillo nobio transfinitiums ..., facellanem concedimos & pontinim prediatem. In cajas rei redinantum percententi niteratum propositium de la concedimina de propositium prediatem de la concedimina de propositium prediatem de la concedimina de la concedimi

# Num. CCCXVIII. Anno 1390. 2. Agosto.

Bille di Pope Niccelà Guerto cin cei appresso la fastenza del Cara dinal Pietro Colonna, che anne rivenza la formania fiminatata contre i Pattennat dall' Africo/Pore di Regofi, perchi avcam formate alcini Capitali in proginalizio dell'immunica Regofiafica. En Tabulario majoris Eccletic Paravine etuir cl. vix Joseph. Januarius.

Hoc est exemplum quarandam Jiricaraum aposloilearum pistomm fastorum inter Commune Civirtus! Pastue ex uns parts, de elerum Civirais studiem ex abers, indolaraum per sacthimum in chrillo patterm, de donnium onnium Nicolaum divina providentia Papam Quartum Commatot de Ciero presidits cum bella plumbes extra eigledem donnius Papa pendente id cordeilam feriel cocci de value in obriti. In qua quindem balla plumbes sculta erser ab und presidential de la constantia de la constantia de la constantia de de la lieu international mitterd designe dicembra 8 - 3, 2, 2, de de la lieu international mitterd designe ette est de li finere de seconda Nicolaus Papa IIII., quarum quidem literatura necon per loggia salis ett.

nousem Greek

dem observantiam flatutorum eorum difteque Civitaris fama denigrabatut quamplutimum, & grave, imo graviffimum ingerebatur falucts :pforum profectibus impedimentum, flatura omnia Civitati eiuldem publica vel fecreta , ordinationes, feripturas, quacunque torma verborum feripta forent, fen quocunque nomine renferentur, five specialitet nominarentur ab eis five degnominarentur generali vocabulo ftatutorum, que in quantum contra li-bertatem Ecclefiasticam, & retum Ecclefiasticatum & personarum erant , prout procedebant de facto , irritavimus, & declaravimus nullius fore momenti, ac nullius prorfus existere firmitatia, fublato cujuslibet difficultaris obstaculo, de capitulariis five flatutariis fuis, aur quibuslibet libris vel cartis infra quindecim dies computandos a receptione litterarum ipfarum, ubicunque feripia effent , penicus abolete curatent , illa vel fimilia dullo unquam tempore resumpturi, vel etiam fervaturi, ac nihilominus super allis per findicum corum ad ea specialiter conftituium coram Venerabili fratte nofito ... Archiepiscopo Ragusino nuncio nottro exhibitore litterarum ipfarem preftarent publice juramentum fic mandatis nofters in hoe efficieriter parituri, ut devorionis corum Anceritas digne commendationis titulum mereretur. Alioquin cum non fit deferendum homiei plus quam Deo, prefato Archiepifeo-po per alias noffess litte as dedimos in mandatis, ut ex tunc in d dos Porefferein . Amterns & Contiliation ac officiales fuos & alios quofibet per gios regebatur Civias fuptaditta , excommunicationis fententiam promulgare, ip unque Poteflatem, ac cos pros-fus inhabiles reddere ad dignivares fe utares & officia quelibet & honores, & infuger coldem Potestaten, Antianos, Confilium & Commune generalizer & specializer feudis omnibus, que a quibulcumque ecclefiis, & monatteriis ac perionia ecclefiafticis, fecularibus, vel religiofis tenebai communiter vel divifim . Civitarem quoque predictam ftudit dignitate, privilegiis, & indulgenrits, omnibus dictis Poteltati, Antianis, Confilio & Communi, & cidem Civirati fuper, ftudio ipto ab apostolica fede concessis, nec non & poteffaria , capitaneatu , honore ac dignitate qualibet feculari, tia quod nallus in ipfius Civitatis Potettatem, Capitaneum, feu Rectorem, aut Confulem, vel officialem aliquem poffer eligi vel aflumi, five ad allound in ea officium exercendum; fi quis aliquod ex illes recipere fortalle prefumerer, eo ipfo fententiam excommunicationis iocurrerei , nec poffet ulterius ad alterius Civitatts vel loc: egimen exequendum affumi, privari omnioo auetoritate pofita curarer. Universos quoque magifires & scolares alienigenas proifus expellere non poliponerer de Civirare predieta , ita quod ad cam nullatenus reverierentur abfque fedis ejufdem leenrin fpeciali, & fr fecus attemptate prefumerent, eriam obrentis beneficiis privatentut omoioo, & ad alia obtinenda inhabiles redderentur. Alias etiam prefatus Archiepiscopus contra prefatos Potesiatem, Antianos, & Commune ac Civitatem eandem fpecialiter & temporaliter procederer, prout fuggeteret fa-ett qualitas, & expedire videretut. Sane per eundem Archiepifcopum in dictos Potestatem , Consilium & Commune variis habitts pred ftatum ad ipfum litterarum austoritate processions, randem inter cofdem Porestatem , Confilium, & Commune ex parie una , & clerum Civitatis ejufdem ex altera de concordia

DCCUMENTI. 187 teformanda inter partes habitus eft tractatus. Comque hoc ad noftram notitiam deveniffer, nos dilecto filio noftro Petro de Columpou S. Eustachii Diacono Cardinali commismus oraculo vive vocis, ut interponeret fe ad reformandam concordiam inter partes caldem, five fecundum tractatum jam habitum inter cos, five scenndum quemlibet alium, quem occasione discordie fuper premiffis hactenus excitate habere contingerer in futurum . Et fi di-Aus dominus Cardinalis traftatam concordiam, que de parriam voluntate procedetet, juftam inveniret, legitimam, honeftam, &c libertati ecclefiaftice congruentem , auctoritate apostolica confirmaret eandem, & caffaret ac revocarer omnes & fingulos proceffue factos, ac fententias latas contra dictos Potellatem Confilium & Commune, feu quolliber alios officiales & fingulares personas, five contra fludium Civitatis predicte per Archiepiscopum memoratum . Tractatu itaque concordie, in quam partes conlenferant, eidem Cardinali per earum Sindicos cum mandatis fufficientibus comparentes in ejus presentia presentato, ipse statuta contenta in co, & ordinationes aliquas initas inter partes castem attente difcutiens, quia invenit quedam ex eis intolerabile libertatis ecclefiaftice prejudicium continere, illa, prout decuit, reprobans & repellens omnino, quedam que pro boco pacis tole-randa providir, saltem donec sedes Apostolica super eis in temporis opportunitate aliud duceret ordinandum, ad vitanda innumesa & immenfa pericula, que manifestias imminerent, fi discordia eadem recidivum reciderer, acceptavit, & auftoritate predifta in hac parte fibi conceffe etiam confirmavit , omoibus fententiis Jatis, penis indictis, & processibus contra memoratos Potestatem , Antianos , Confillum , Commune , officiales , & qualounque fingolares personas, studium memorate Civitatis, magistros, & scho-lares ejusdem studis per sepesactum Archiepiscopum habitis penitus revocatis, prout in inftrumento publico inde confecto ejuf-dem Cardinalis figillo munito plenius continetur. Quoram flatutorum & ordinationum tenorem presentibus inferi fecimus, qui talis eft . In primis quod nullus qui non fit verus clericus defendatur per dominum Episcopum Paduanum , & fi fuerit talis in alique crimine deprehensus, vel inculpatus, vel insamatus, fi tamen fit in possessione vel quali eleticatus, Episcopus defendat eum quoufque confter de veritate infra terminum competentein brevem, & per dominum Episcopum cognoscatur, & discernatur utrum fir verus clericus, vel in possessione clericatus, vel non, aur per tres viros Ecclesiasticos honestos assumendos per inculpatum, vel inculpantem eundem . Si dictus dominus Episcopus habitus fuerit ex fufficienti caufa fufpectus etiam fletur judicio majoris partis dictorum trium virorum affumptorum , & fiat dicta cognitio & deter ninatio infra brevem terminum competentem. Si vero non concordaverint inculpatus & inculpantem (fic) ele-Stione ... .. eligatur per Capitulum Ecclefie Padnane . Clerici autem conjugati non intelligantur effe in possessione vel quasi clericatus, nifi viventes eleticaliter incellerint in habitu eleticali Item qued fi aliquis de veris clericis & notoriis inventus fuerit , five convictus in aliquo crimine commifio contra laycum vel fecularem personam, propter quod pena pecuniaria layeus, si tale etimen commiffer, multiandus effet, Pera debita junta qualita-

beig ael fi mulftetur per dominum Epifcopum, vel iplius Vigas aium feu Capitulum Piduaium, vel ejus Vicarium fede vacanie eadem pena pecuniaria, qua layeus de fimili crimine mulclasrer, ita quod infra penam, que in staturo Communis Padue continetur, diminut nunquam politi. Item fi aliqui clerici deprecrin ina committentes, herrum fit domin'o Potestati in hac parte impune, & libere facere hujufmodi clericos capi fine offenia & sojuria persone, & flatim antequam in fortiam Communis deducantur, ducantur ad dictum dominum Episcopum, vel ejus Vicarium vel ad Capitulum, vel fuum Vicarium fede vacante, ut premiffum eft fuperius, pena pecuniaria vel alia puniendi. Item in causis civilibus, in quibus layeus agit contra elericum, seu elericus agere poteft contra layeum coram judice Ecclefiaftico, fi aliqua pars ex caufa legitima habuerir fufpettum dominum Epifcopum, vel ejus Vicarium, quod dominus Episcopus causam hujulmodi committat Archiprefbitero , vel uni Canonico Paduano non fulpecto . Et fi ille vel illi , cut vel quibus caulam commilezit layco recufanti non placuerint, precibus & inftantia domini Potefiatis adjungat alium vel alius, feu alit vel, alits non fufpe-dis caufam committat candem. Idem autem fi clericus laycum conveniet , observetur . Item quod domines Episcopus , vel aliquis allus prelatus, feu clericus non inducat aliquem in poffefsionem de decima possessa per alium per viginti annos pacifice & quiere, nifi vocato poffeffore, & caufa legitime cognita . Et fi aliqua contrarieras fuerit inter patres de jute dirimatur, & teneatur dominus Episcopus inveftire eam personame que poffederie vel poffedit , aut quali poffidet poffestionem aliquam , vel quali . ant aliquod jus continue per viginti annos fine controversia con-rinuato tempere sue possessimos & quasi cum renipore possessimos & quasi possessimos sui auctoris justo titulo, & modo legirimo; & fi qua inductionis tat autoris jato trato, et modo regirmo; & fi qua inveditura fasta per dominam Episcopum fuerir, non prejudicte alicui persone volenti oftendere distam postetionem vel quasi, vel jus ad se persinere, nis illa petsona commitsse tale crimen, propter quod cecidisse a jure suo. Et idem dicimus de feudis, ficut dictum eft de decimis , & ficut dictum eft de decimis & fendis de domino Episcopo, ita dicimus de quolibet alio prelato Civiraris & diffrictus Paduani. Item quod dominus Episcopus non impediat dominum Potestatem, vel officialem aliquem Comé munis Padue cognoscentes de questionibus ad ipsos pertinentibus de jure. Item quod dominus Episcopus compellat notarios sue cuzie contentos effe falariis feripturarum fuatum decentibus ftaruendis & ordinandis per Episcopum, & aliquos sapientes dicte Civi-tatis, & non ultra accipere, & ipsas scripturas suas facere, & reddere perentibus infra tempus competens ordinandum per predictos dominum Episcopum, & aliquos sapientes dicte Civitaris Et fi cuntra fuerint , puniantur per dominum Episcopum , fi clezici vel layci non cives, familiares tamen & domettici ejuidemi domini Episcopi fuerint; fed layci Cives per Potestatem fecundum formam ftatuti Communis Padue. Item quod caufe crimina les minores , que agitabuntur & tractabuntur cotam Ecclefiaftico Judice di Padus, vel in Paduano diffrictu, ille debeant reaeteri or terminari infra quatuor mentes, nili probationes exigan-

tur exita Paduanum diftriftum, & executioni mandentur infra viginti dies contra habitantes in Civitate Padue, & infra menfem contra habitantes in villis, & difti eta, omni alia dilatione, exceptione, seu defersione remora, que contra jus vel consueradirem approbatam, f ette proposita vel obtecta. Et quod juden Ecclefia. flicus pon recipiat appellationem fitvolam elericorum in criminalibus, qui a layco imperuntar, feu contra quos per inquifirionem. procedereiur de aliquo maleficio. Item quod confortes villarum conferunt ad refectionem aggerum, & viarum publicarum pro campo, & in ratione campi rerrarum, quas habent in villis, eodem modo ecclesialtice persone pro campo, & in ratione campi ad quarum uiflitatem fpectant, conferant ad utiliraiem & refectionem aggerum & publicarum viarum, dummodo fir opus conforrium, & non communitarum, quod fi compulito feriende fir far per Episcopum. Item quod judex Ecclefiafticus recipiar teftes, & reftimonium laycorum bone fame contra Clerieum infamatum fuper illo crimine de quo infamarus eft, qualitercunque procedarur contra eum modo accufationis dumtaxar excepto. Item. dum Clericua accufatur de crimine, fi accufator voluerir & pecierit , dominus Episcopus, vel Vicarius faus , feu Capirulum , vel ejus Vicarius sede vacante, suo rabellioni adjungar alium ra-bellionem expensis perentis, qui scribar omnia, sicut notarius domini episcopi, atta & processus omnes, fi voluerir, & Clericis in Palatio Communis Padue fervetur idem . Irem fi Clericus in aliqua caufa habebit questionem cum layco, coram domino Porestare Padue, vel aliquo officiali Communis Padue, quod Porestas vel judex coram quo queftio verieretur , ferver elerico idem jus quod observaretur layco coatra laycum, quantum eft in ordinatione caufe, processu & tempere cognoscendi & deffiniendi & e-gequendi ad recognizionem clericorum. Er e converso idem jua gequends ad recognitionem certinosum. Er e convertio iem jus certestus & fair per dominem Berkoppun & tou Vicarium layco con tentosum personal pers eum Clericatum vel religionem fraudulenter affumpfife, alias autem coram Episcopo conveniatur. Irem illi qui fraites de penitentia , five confrerios , five a crozola , five A. T., Gve a cruce. vel hiis fimiles fe nuncupant vel appellant , quouseus fabfaceant oneribus & factionibus Communis Pedue & Villarum, tanquam layei per Paduanum Eplicopum vel ejus Vicarium non defendantur, nift personas ecclefiafticas fe oftendenr, nec contee eos in fraudem religionem affumplife , & ftarum muraffe . Irem layer qui clericatum recipiunt , vel receperant , vel recipient in fururum , tencentur Commuoi Padue & Communibus Villarum de debiris & oneribus pecuniarus eifdem impofiris antequam seceperint clericarum . Irem & aliquis de veris clericis & notoriis deprehensus fuerit, vel convictus, vel confessus in aliquo cri-mine commisso contra layeum vel secularem personam, propter quod pena fanguinis ideft mortis, layens mereretur, fi tale cit-際にお

men committerer ; quod dominus Episcopus Padnanns ipsum Cles ricum privet officio & beneficio, & fine fpe rettiturionis, reierveta nihilominus domino Epilcopo plenaria porcetare procedendi alias in hujufmodi cafibus, prout expottulant canonice fanctiones . Et in illis criminibus , in quibus layeus teneretut in vioculis , fimiliter clericus per Episcopum pena simili , vel alias graviter puniatur, prout exegerint merita delinquentis, vel viderie expedire. Et fi dictus episcopus effet absens, tradatur Vicario Epitcopi, & fede vacante Capitulo feu Vicario Capituli Paduani & procedatur per eum, ficur premittitut per Episcopum procedendum . Et fi Clericus contumax fuerit , teneatut dominus Epifcopus pet fenientiam fufpentionis, excommunicationis, vel privationis, fi jus exegerit, procedere contra eum. Item quod de in-Jurijs, & offenfis illatis personis ecclefiafticis, & per viam inquifirionis, & per alias favotabiles vias, ficut injutils & offenfis faetis laycis Poteftas & Commune Padue procedere teneatut. Nos iraque ad inflantiam partium earundein , quod per diftum Car-dinalem factum est , provide in premissis ratum , & gratum ha-bentes ; illud auchoritate apostolica confirmamus , & presentis feripri patrocinio communimus. Nichilominus flatuentes , ut fi dicti Poteftas, Antiani , Confilium , & Commune , officiales , & quicunque feculares persone predicte Civiratis, flatura prefata , ordinationes, five fciipturas , quocunque nomine cenfeantur , in prejudicium memotari Cleri Civitatis ipfius aliquando renovare, vel obfervare prefumpferint, aur alis fimilia quomodnlibet attemprare , perinde ipfi fint ipfo facto dictis pr is , proceffibus & fententiis, quas ex nunc ferimus in coldem, obnoxii, ac si revoca-ti, seu revocate aliquatenus non fuise-et. Magistri & scolares predicti, fi infra octo dies, pofiquam eis innotuerint de renovatiobe , editione , vel observantia hujnimodi ftatutotum prefatos Poteftatem , Antianos , Confilium , & Commune per fe ipfos monere, fed moneri pet fuos Rectores facere, ut ipfa ftatuta revocent & ceffent omnino ab observeitia eorundem, neglezerint, & ipis Porefiate, Antianis, Copalio & Communi dicta ftaruta tollere, ac revocare infra unum menfem diem prefate monttionis immediate fequentem obmirenribus, feu polt ipfum menfem obfetyare prefumentibus; /n eadem civitate temanferint, feu ad iplam ftudil caufa tedie fot abique fedis ejufdem licentia fpeciali , fupradictos procesus & fementias contra iplos per dictum Archiepifcopum faftes & latas, quas ex nunc ferimus in coldem perinde fafte jold nofcantur incurrere, ac fi non revocati vel revocate The perfifterent firmitatis. Nulli ergo omnino hominum lithe a ausa remetario contraire . Si quis autem hoc arrem-'a mienit, indignationem omnipotentis Dei, & Beatorum worlt Apostolorum ejus fe noverit incurfurum . Datum em veterem IIII. nones Augusti Pontificatus nostri an-

1. Nicolaus Ciris Paduunus qu. domini Joharis de Justinopoli 1. Nicolaus Ciris Paduunus qu. domini Joharis de Justinopoli 1. Nicolaus et al. 1. Ni

lippo de Capellinis Canonico Padanon, in Jure Canonico se Vicario in Epiticasibus genesali Reverendi in Chrisi & domini domini Johanis de Henfelinisi de Padas del fictione del graria Epifeopi Padanoni, una cemo orrente anno indictione del graria Epifeopi Padanoni, una cemo orrente anno indictione doudcrium si die fabbati sigeliomo feptimo menús novembri. Padue in epifeo-ali curia ad banchum, ubb las reddi confuerti; preferenbus ver-raudibas de faptomo de monte del graria de la companio del companio de la companio de la companio del companio de

Autographea subscriptiones trium suprascriptorum notariorum

Num. CCCXIX. Anno 1290. 7. Agosto .

Il Comune di Baffara elegge un Procuratore per acire nella caufa centre il Podeff i ci Padora moffa per accasione del dazio fale. Ex Tabulatto Civitatis Basiani.

Anno domini milictimo d... entetimo nonagetimo Ind terris die feptimo intrante Augulii in Ba-tabo laper domam Communi prientibus domano Evoliro nor. og., Viviaral, Bonacatifo notatio domini Appollanti, & Betaldo qui Nationi, & alita, Ibique e mente del considerationi del conside

Ego Tomasinus Martini de Piscatoribus Sacri

## Num. CCCXX. Anno 1290. 26 Agofte.

cert: Nefadine verde airune petar di terra a Seprana Abadeffa del Monaftere di S. Giuftina di Serravalle. Copia effratta dal nob. Sig Gio. Antonio di Sanfior di Serravalle dall'Archivio delle monache di S. Giuftina.

Anno Domini milles, ducentesimo nonegetimo, Indictione tertia die fexto exeunte Augusto . In presencia Battolomei Caleg. de Antonio de domino Andrea Caleg. de burgo Seravalli. Vendrami fi-Jii quondam difti domini Andree Caleg de eo loco . Alberti Caleg, de eodem loco. Bonaco fii farioris de eodem loco filit quondam traverfit de caleava & anorum . Dominus Noxadirus filius qu. domini frugolini de olarico prerio & foro centum & quadraginta librarum denariorum parvorum quas a Sorore Agnete monatterit & conventus fancte Juftine de Seravallo dante & folvente vice de nomine honorabilis Abbatific Domine Sobrane diftiloci fante Jufine recepit & quos den. dicta Soror Agnes folvit & numeravre coram teltibus fupradictis ibidem & in prefenti dom'no Nogadino prefaio vendirari, de quibus ab co vocavir fibi bere folutum effe de plenam folutionem in fe. habere. Renuncians per pattum omni jure legum ac decreti & omni alii juri & exeep oni quas contra possit venire, fecte datam vendicionem & tradir un ad proprium & jure proprii in perpetuum eidem Soroti et recipienti pro dicta domina Sobrana Abbatiffa predicts me deris fancte Juffine & fuis successoribus & dicto monasterio e de Justine de uoo suo manfo terre facenti in Anzano recto r - aigum theor. qui manfus elle dicitat in novem peciis ter intra fedimen terram aratoriam & prativam . Sedimini ve ... ifti manfi & terre adheremi dicto fedimini in extimacione de um jugerum terre coheret un dicebatur a mane terra corade expensaroris a meridie & monte dicebatur a mane terra corar vie publie; a fero terra Al dri de Rindola . Item unius pecie terre jacentis in longooo atimatione unius jugeris terre coheret a mane rer. Adolfi de ano a meridie rerra domini Gerardi de Camino & Varner .e Anzano a fero terra plebis fancti Andree de Bigoncio ? \_oradini expensatoris predicti a monte via . Si amettano per brevità gli altri per co di publica. I em & serra , e le suff: usi netariali farmalità della Vendita.

Actum in ... rico in domo predicti venditoris.

Ego A ... ius de Eartholomeo ex imperiali auctorirate mot, interfit & crogatus (cripfi.



